







TARRESTOCIO A PARTI A PRINCIPIM AUGURA

TONE WOUNDA



# **TAPHOGRAPHIA**

PRINCIPUM AUSTRIÆ,

QUÆ EST

PARS SECUNDA
TOMIIV. & ULTIMI
MONUMENTORUM
AUG. DOMUS AUSTRIACÆ.

MUNICIPAL SHARE SHARE





Sal. Kleiner Vel et Jaulpsit.

Petrus Meyer restituit

## **TAPHOGRAPHIA**

### PRINCIPUM AUSTRIÆ,

IN QUA

MARCHIONUM, DUCUM, ARCHIDUCUM-QUE AUSTRIÆ, UTRIUSQUE SEXUS,

MONUMENTA FUNEREA, OMNIS GENERIS, PLERAQUE TYPIS ÆNEIS EXPRESSA, PROFERUNTUR.

> OPUS IN DUAS PARTES TRIBUTUM, QUOD EST

### MONUMENTORUM

AUG. DOMUS AUSTRIACÆ TOMUS IV. & ULTIMUS.

RR. PP. MARQUARDI HERRGOTT, & RUSTENI HEER;

O. S. B. PRINC. CONGREGATIONIS AD S. BLASIUM IN SILVA NIGRA CAPI-TULL. NEC NON S. C. R. A. MAIEST. CONSILL. & HISTORIOGRAPHORUM. RESTITUIT, NOVIS ACCESSIONIBUS AUXIT, & AD HÆC USQUE TEMPORA DEDUXIT

> MARTINUS GERBERTUS, EIUSDEM CONGREGATIONIS ABBAS, S. Q. R. I. P.

PARS POSTERIOR

CONTINET

LIBRUM ULTIMUM, PRÆMISSO SINGULARI, EXTORUM, & CORDIUM, AUCTARIUM DIPLOMATUM, CUM INDICE, AC TABULAS, ÆRE EXPRESSAS, NUM. CXVIII.



Carl Freyh. ex Sternback

TYPIS SAN-BLASIANIS

M DCCLXXII.



Section 1. Section 1.



## **TAPHOGRAPHIA** PARS II. LIBER SINGULARIS

DE TRANSLATIS

HABSBURGO - AUSTRIACORUM PRINCIPUM,

## EORUMQUE CONIUGUM CADAVERIBUS

EX

HELVETIA

AD MONASTERIUM

S. BLASII IN SILVA NIGRA,

IBIQUE IN CRYPTA, RECENS CONSTRUCTA, CONDENDIS.

#### CAPUT I.

TRANSLATIONIS, ET CRYPTÆ S. BLASIANÆ DESCRIPTIO.



oft mortem R. P. Rusteni HEER, qui susce-Occasio ptum a R. P. Marquardo HERRGOTT ingens transfe-Monumentorum Augusta Domus Habsburgi-rum, Bacæ opus profecutus fuerat, cum, nihil mora-silea & tus curas, quæ mihi præter amplæ Congre-Königs-velda, gationis San-Blasianæ gubernacula ex confla-cadavegratione principalis monasterii immensum in rum modum auctz sunt, postpositis etiam ceteris Augg. AUST. T. IV. P. II.

rebus meis litterariis, ipsum me huic labori accommodarem, eius rei caussa in agrum Helveticum Kænigsveldam excurrendum suit, ut recognoscerem Habsburgo-Austriacam cryptam sepulcralem. Felix hinc enata est occasio, ut non solum, quæ Kænigsveldæ, verum etiam in cathedrali Bassensi ecclesia recondita suerum Principum cadavera, inde amota, ad monasterium D.BLASII transferrentur. Expiscatus quippe opportune animos & studia, cum promptos cognoscerem utriusque Reipublicæ Bernensis & Bassensis Optimates, ut hoc Austriacæ concederent pietati, nihil cunctatus Cæsareæ Regiæ Apostolicæ Maiestati indicandum duxi, ad cuius votum opus per D. de NAGEL, qui res Aulæ Vindobonensis apud Helvetos curat, facili consectum est negotio.

ELISABEII. Nec minus obsecundantem se exhibuit nutui Augustæ Mather III. Theresiæ respublica Turicensis, nulli parcens operæ ad degarica resiquiæ tegendas reliquias ELISABETHÆ, ANDREÆ III. Regis Hungariæ, fututa in filiæ privignæ Agnetis Austriacæ, Hungariæ Reginæ. ELISABE-monasteTha, quam sancte traduxit vitam in monasterio Tæssensi, quod sio Tæssensigna. Sed sitæ.

Gitæ. quam operose indagabatur, nec locus quidem sepulturæ investigari potuit, ut insta dicemus.

Funera Kænigsveldæ 2 III. Scriptorum quorundam opinio est, in monasterio Tæssense etiam Agnetem memoratam sepultam esse; sed eius seretrum unaque corpus manisestis indiciis, ut iam in prima Taphographiæ parte ostendimus, in crypta Kænigsveldense a nobis deprehensum est unacum aliis ibidem depositis cadaveribus. Quæ omnia die decima mensis Septembris anni MDCCLXX. ablegatis eum in sinem Patribus Capitularibus e Congregatione S. Blassi rite sunt tradita per D. Carolum Ludovicum Ougspurger, reipublicæ Bernensis apud Kænigsveldam tum res ac vices gerentem.

Et Basilea reddita.

IV. Frequentior erat deditio cadaverum in urbe quippe ac Cathedrali ecclefia Bafileensi, die vigesima prima eiusdem mensis & anni, sacta, ablegatis itidem eius rei caussa Patribus Capitularibus Congreg. S. Blasii, per DD. Raillard, Pasavant, Rosenburger, & Dan. Bruckner, quibus a Senatu unaque medicis I. H. Respinger, & I. I. Thurneisen id negotii expresse commissum suerat.

Cal LeV. Præsens aderat ipse D. de Nagel S. C. & R. A. M. a Congatis eam filiis & legatione apud Helvetios, singulari etiam ab aula Cæsarea in rem specialis accepto mandato, ut ad Helvetiæ consinia cadavera publico ritu ter detidederet perillustri D.B. de Wittenbach S. C. & R. A. M. a cunatis.

biculis, excelsi regiminis Austriæ Anterioris Consiliario, speciali perinde ad hoc instructo auctoritate, qui, eadem, ad monasterium S. Blasii celebri conductu delata, nobis concrederet.

VI. Con-

VI. Condictus ad hanc translationem erat dies decimus quar-Waldshutus Octobris eiusdem anni MDCCLXX. Parata fuerant omni in-ti ultro dustria, quæ ad ornandum conductum facere poterant, tum ab solemni-Austriaco dicasterio Silvestri, cui præest perill. D. B. de LANDSEE ter susce-S. C. & R. A. M. a cubiculis & confiliis regiminis Anterioris Au-Pta, ftriæ, cum a magistratu Waldshutano. Illuc primo mane Clignovio, finitimo Helvetiæ oppido, delata cadavera ad littus Rheni a D. de NAGEL excepta, atque a frequenti clero tum feculari cum regulari cantu lugubri-deducta ad urbis prætorium, ubi primæ iterum post secula statæ pro defunctis ritu Catholico preces a Rev.mo Abbate S. Petri in Silva nigra funt decantatæ.

VII. Susceptum D. B. de WITTENBACH a D. de NAGEL, Et ad & prout in mandatis uterque acceperat, feralem currum, frequenti Blasii comitatu, ambituque funebri prosecutus est eodem adhuc die ad rium depositionis locum, monasterium S. BLASII, præstolantibus nobis transporad maiorem portam, ornatuque pontificiali ac pfalmodia exequiali tata, in falso bordono, qua licuit pompa funus ducentibus, sub noctem iam undique suspensis facibus, milleque radiantibus luminibus, ac collustrantibus inprimis exequiale monumentum in templo ex lignis constructo, dum ecclesia nova, veteri cum monasterio igne absumpta, exsurget.

VIII. Augustæ exedræ cum funera imposita essent, cantusque Religiose ac preces sacræ pro mortuis finitæ, falutato D. B. de WITTEN-custodi-BACH, in fidem meam, monasteriique mei accepi ab eodem, enda. nomine S. C. & R. A. Maiestatis, pretiosa lipsana, qua par est, religione conservanda, condictis mox ad diem crastinum solemniis defunctorum.

IX. Erat is dies decimus quintus Octobris, S. LEOPOLDO Sacra in Austriaco sacer, quapropter peractis e suggestu, atque ad altare a seto S. me mortuorum sacris, Rev. mus Abbas monasterii S. TRUTPERTI in DI, pro. Silva nigra folemnem missam celebravit, symphoniacis concen-xim tibus, Te Deum laudamus, resonantibus, ob restitutam tot Prin-post cipibus, Cæsarea, Regia, Ducalique dignitate illustribus, Catholi-tionem cam sepulturam.

X. Dum primum manus ædificandæ novæ ecclesiæ admoveri Novæ cœpit, prima cura, ac opera instruendo mausoleo tot ac tantorum cryptæ Principum exuviis recondendis est impensa. Quidquid iam est, aut erit operis, quatuor tabulis æri incifis repræsentamus, quarum prima, quæ ordine CV. est, cryptæ ichnographiam integram re- TAB. fert, unaque faciem septentrionalem conditorii, ac meridionalem facelli D. LEOPOLDO Marchioni & tutelari Austriæ facri, qua parte altare conspicuum est, cum inscriptionibus uterinque. Altera proxime sequens tabula sectionem eius ac conspectum ad solis orientem, adiecto, spacii residui opportunitate, præ- cvi. cipuo Anne, Rudolphi R. R. uxoris, ac Caroli filii infantuli

#### THAPHOGRAPHIA PRINCIPUM AUSTRIÆ.

ad pedes, monumento. Reliquæ duæ tabulæ ceteros loculos fu-TAB. evii. & nereos cum fuis recessibus exhibent. CVIII.

Unacum LEOPOL-

XI. Integræ structuræ imminet ecclesiæ sacrarium primum, defacello D. inde fupra facellum B. M. V. chorus divinis laudibus destinatus. Hinc descendentibus e vestigio capella D. LEOPOLDI obvia est, quatuor columnis interstincta, utrinque fornicibus aperta, & concame-Latitudo eius ab oriente versus occidentem pedes porrigitur fexaginta, longitudo a meridie in septentrionem pedes novem & viginti diducitur. Altitudo ad lineam rectam pedes fedecim affurgit. Altare, quod in medio est, iam fingulari munificentia S. Cæs. & Reg. Apost. Maiestatis MARIÆ THERESIÆ instructum, ornatumque D. LEOPOLDI reliquiis, quæ partim altari inserantur, partim iam insertæ prostant basi imaginis D. LEOPOLDI argenteæ, quam, unaque crucem pectoralem, quod hic præterire nefas, totam gemmis radiantem, donarium dedit Sua Maiestas plane regium.

Ac conditoriis

XII. Ex adverso altari latere versus Septentrionem ianua accessim ad cryptam ipsam aperit. In duas partes divisa est, eiusdem cum capella latitudinis, longitudo utriusque sectionis pedes undeviginti. Inter arcus quaquaversum cava, loculis coaptata, in murum recedunt. Interior pars quinque habet. Parieti intrantibus adversæ tres adhærent: in quorum medio, ac honoratiori

- lit. A. signato eminet sarcophagus Annæ, Rudolphi I. uxoris, ad Lit. A. cuius pedes lit. B. CAROLI filii infantuli officula conditorium habent; Lit. B.
- ad sinistram lit. C. HARTMANNI eiusdem ANNÆ filii, tumba est: ad Lit. C. dexteram lit. D. ELISABETHE R. R. ALBERTI I. uxoris. Hinc inde
- Lit. D. Lit. E. F. oppositis lateribus E. & F. duorum eiusdem ELISABETHÆ filiorum. LEOPOLDI Gloriofi, & HENRICI PLACIDI cadavera suis tumbis continentur. Sub figno stellæ e regione deposita sunt ossa Anonyma, titulis proin vacua. In parte anteriore cryptæ tres sorores eorundem
- Lit. H. I. ducum, cippos suos habent (litt. H. I. K) ELISABETHA Lotharingica, AGNES Hungariæ regina, GUTTA, Comitissa de Oettingen: quod
- vero lit. G. notatur cenotaphium, nec cineres quidem, sed inscriptio-Lit. G. nem tantum sepulcralem continet FRIDERICI, filii cognominis regis Romanorum. Posteriores quatuor solii parieti a tergo positæ, insiti,
- Lit. L.M. litterisque L.M. N. O. notati, CATHARINE de Cussino, ELISABE-THE de Virneburg, LEOPOLDI Probi, ac CATHARINE de Sabaudia corpora condunt.

CAPUT II.

GERTRUDIS, SEU ANNA, RUDOLPHI I. IMP. UXOR, UNACUM FILIIS HARTMANNO, ET CAROLO BA-SILEA IN NOVAM CRYPTAM SAN-BLASIANAM TRANSLATA, OSSA QUÆDAM ANONYMA.

Primores Habsburgicæ genam equidem in prima Taphographiæ huius parte lib. II. c. II. & VI. ea pertractavimus, quæ ad sepulturam omnium corum corporum pertinent, quæ Basilea, & Kænigsvelda Helvetiorum nuperrime ad vicinum monasterium S. BLASII silvæ nigræ sunt cipes in translata, fuapte offerente fe hac peropportuna occasione, ut, quo nova in loco a tot annis tam impense historia, ac monumentis Habsbur-San-Blago-Austriacis illustrandis incumbebatur, monumentum etiam exta-siana. ret, conditoriumque illustrissimorum huius stirpis ac sanguinis Principum, cum primum super ceteras generis nobilitate claras Germaniæ familias, quibus pares erant aut superiores natalium splendore, rerum amplitudine se se efferrent, longoque post se relinquerent

II. Glorix huius incunabula ab ANNA, RUDOLPHI I. R. R. Inde ab uxore, ac filiorum filiarumque omnium matre, ex quibus ad præ-Anna. fentem usque diem non solum Habsburgo-Austriacæ gentis, verum PHI I. uetiam omnium fere Germania, immo totius Europæ Principum xore. prosapia propagata est, repetenda esse, ex iis palam est, quæ tum ab aliis scriptoribus, cum ex instituto a Sodalibus meis in Genealogia Habsburgico-diplomatica, ac opere Monumentorum Austriacorum, nuperrime vero a nobis ad propositum in Fastis Rudolphinis, Codici epistolari RUDOLPHI præmissis, sunt explicata.

III. Talis ac tanta cum fuerit ANNA, quæ primum ac præci- De eius puum in nova crypta San-Blasiana occupat locum, mira res, atque genere stupenda est, de eius natalibus superesse etiamnum dubitationem. figillo Eam quidem Scriptores veteres ad unum omnes ex Comitibus de San-Bla-Hohenberg & Haigerloch oriundam confidenter afferunt. Quam fiano difficultas. vero ex duplici nomine GERTRUDIS & ANNÆ ansam acceperunt, & rationem nonnulli graves ex posterioribus scriptoribus Helvetis, ut duas ante AGNETEM seu ELISABETHAM Burgundicam, perinde et. iam binomines, RUDOLPHO adscribant uxores, alteram GERTRU. DEM de Froburg, matrem filiorum filiarumque RUDOLPHI, alteram Annam de Hohenberg, etsi falsitatis omnino convicta sit opinatio in Fastis Rudolphinis, a) diploma tamen, quod genuinum prorsus fervatur in ipso monasterio S. BLASII cum sigillo equestri RUDOL-PHI, & uxoris eius, volucris nimirum alis expansis, quam sunt, qui aquilam putent, novum facessit negotium, meque impulit, ut, cum ipse frustra vadum tentassem, viros eruditos amicos consulerem; omnia hactenus incassum.

IV. Datum est diploma an. MCCLXVI. die XXVIII. April. Quod antequam imperatoria dignitate ampliata esset; b) unde etsi aquila examinaforet, certe aquila imperii haud effet, qua tunc temporis haud raro non simplici tantum sed & bicipiti use sunt etiam imperatrices, ut Io. Mich. HEINECCIUS c) in Syntagmate Historico de veteribus Germanorum, aliarumque nationum figillis, ex nummis faltem Elisabethæ, Alberti I. & Catharinæ Henrici VIII. coniugum ostendit. Diplomata quod spectat, usas esse impera-

a) Cap. II. §. VIII. p. XIII. b) Cod. probat. num. CCCLXXX. Genealog. c) P. I. c. IX. n. LXX. p. 113.

torum coninges sigillo, quod vocant Maiestatis, P. HERRGOTT in Geneal. diplom. a) figillo ipfius huius ANNÆ prodit. Eiusmodi figillo constanter usus est RUDOLPHUS imperator electus; nec unquam deinceps Habsburgicum gentilitium, vel devicto OTTOCA-

RO Austriacum deprehendisse se testatur P. HERRGOTT, b) perquisitis tot scriniis & Archivis, dataque opera de sigillis Marchionum, Ducum, & veterum Archiducum Austriæ tractans. Demonstrat vero aquilam suisse stirpis Babenbergica Austria Marchionum insigne, quod etiam in multis regionibus tam exteris, quam Germaniæ nostræ in scutis susceptum fuit, veluti Siciliæ, Silesiæ, Tyrolis, Carniolæ, urbium item Mediolanensis, Tridentinæ, Wratislaviensis &c. Eoque, ut multis ostendit P. HERRGOTT, redeunt etiam quinque volucres, quas vulgo alaudas esse existimatum est; funt vero aquilæ, quales etiam tres scutum Lotharingicum, duas comitum de Homberg oftentat; fimplex vero aquila hucusque est Fürstenbergicum insigne, fuitque comitum de Froburg, ut videre est apud P. HERRGOTT Geneal. diplom. T. I. Tab. XXI. Inter infignia nobilium de Hochenberg aquilam reperio. c) Hos vero afseverare non ausim posteros esse comitum de Hohenberg, qui post res suas distractas ad modicam fortunam redacti, nostra demum

memoria in ipfo comitatu Hohenbergico penitus defecerunt. Neque vero coniicere licet Hohenbergicam cum Froburgica coniunctam familia, Aquilam Froburgicam adoptasse. Coniunctionem hanc factam esse sec. XIII. diploma manifestat apud TSCHUDIUM d) dat. an. MCCXLV. quo anno nuptias GERTRUDIS, seu ANNE, cum RUDOLPHO initas passim astruunt Scriptores. Unde tamen

haud fequitur, hanc RUDOLPHI uxorem filiam LUDOVICI comitis de Froburg fuisse, quod idem Tschudius, c) Guiliman-NUS, & alii contendunt. Sigillum diplomatis San-Blasiani insignia Froburgica haud refert, alesque, quem repræsentat, salconis potius quam aquilæ speciem habet. Discrimen facile animadver-

Num. I. tet, qui utraque infignia inter se contenderit in tabula II. num. I. Num. II. & II. primum ex dipl. San-Blasiano, alterum ex rotulo Torreamentario, qui Tiguris servatur, adumbratum. Diligentissimus Spe-NERUS in infignium theoria seu operis Heraldici generali parte

f) ubi de volatilibus agit, seu avibus, nullam familiam gentis noftræ indigitare potest, quæ falconem in scuto familiæ gestet. In vulgus vero notum est, esse hanc comitum tesseram, qui in aulis principum rem falconariam curare folebant. Annotavit laudatus I. M. HEINECCIUS g) in Syntagmate historico de veteribus Germa-

norum aliarumque nationum figillis, familiare olim fuisse principes iuventutis in sigillis equestribus cum falcone repræsentare: h) atque etiam pro more, medio avo frequenti, illustres fœminas falcones

a) T. I. Tab. XVIII. n. 9. an. 1277. Geneal. e) Ibid.

d) Eydgnoß, Geschicht.P. I. lib. III. ad an. 1245.

dipl. p. 97. p. I. aliter p. 126. m. f) P. I. Sect. III. Memb. I. p. 220. b) Monum. Aufr. Tom. l. Differt. I. p. 11. g) P. I. c. 10. p. 127. c) Weight. Wappenbuch P. IV. p. 96. h) Ibid. p. 137.

adoptasse: uti haud raro alia, quæ in deliciis habent, missis avitis infignibus, fymbola fumere fueverunt, quod exemplis etiam prodidit Sodalis meus P. Marquardus HERRGOTT tum in Genealogia Habsburgica a) cum in opere Monum. Austr. b) sed semel ad la- a b tus comparet ales, alias semper in manibus, quod solemne est comitibus Falconariis; nuspiam vero in scuto gentilitio me falconem vidisse memini, sicuti hic habetur in diplomate GERTRUDIS, quod autographum & illibatum habetur in Archivio San-Blasiano, geminumque sigillum cernere est in diplom. RUDOLPHI, quod servatur in Archivio Durlacensi dat. III. Kal. Marcii 1271.

V. Diploma istud in appendice damus, cum hoc, tum eo ma-Confirwime nomine fumme notandum, quod natales GERTRUDIS extra GERTRUdubium ponat, dumque RUDOLPHUS GERTRUDIS uxoris ... & DIS, feu puerorum ipsius meminit, candem esse confirmat, postea Annam, Annæ quæ se matrem prolium RUDOLPHI in aliis posteriorum annorum Hoben. diplomatis nominat. Fit vero aliquoties in hoc diplomate mentio bergica, fratrum suorum, Alberti, Burchardi &Ulrici comitum de Hohinberg, femel etiam ALBERTI & BURCHARDI tantum, qui foli in diplomate Horbensi leguntur an. 1270. quod in auctario dipl. Fast. Rudolph. descripsimus. Etsi vero tam Alberti quam Burchardi sigilla equestria in diplomate Horbensi appensa sint, Tab. III. satis tamen, quid in scuto gerant, distingui nequit, nisi obscurius I.II. in scuto Alberti gentilitio, transversa nempe linea, qua pars superior argento, inferior minio picta secatur, dum apud BIRCKE-NIUM situs colorum invertitur. c) Ei ex adverso ponimus aliud figillum equestre RUDOLPHI Comitis de Hohenberg, quod suis co- Num. III. bus depictum cum aliis accepi a L. B. de ZWEYER Satrapa Austriaco Num, IV. in comitatu Hohenbergico. Hac inter proximum locum occupat fragmentum sigilli eiusdem RUDOLPHI de an. 1318. Constanter vero sua insignia retinuisse Hohenbergicos operæ pretium est pluribus demonstrare, ne ulli deinceps suboriri suspicio possit Hohenbergicos Comites Froburgica sua fecisse insignia. Id quod ob memoriam GER-TRUDIS seu Annæ eiusque posterorum, amorem item patriz mez facio libenter ac studiose. Ex Alberto, fratre Anne, descenderunt Albertus & Rudolphus, ut testatur Albertus Argentinensis d) additque RUDOLPHUM hunc tres habuisse comitatus Rotenburg, Haigerloch, Hohenberg. In celebri Mic. Manessiano von Minnesingeren τῶν ἐρωτικῶν · seu de amoribus, Theotisco, qui servatur in bibl. reg. Parissis, conspicua sunt insignia comitum de Haigerloch Num. V. cum scuto Hohenbergico, veluti ari incisa in tabula videre est, ac Num. VI. proxime aliud simillimum ex citato rotulo Tornario Turicensi, nec non quædam RUDOLPHI de Hohenberg sigilla, cognominis forte Num. filii, qui ex domina de Werdenberg natus est cum Alberto, Hugo-VII.

VIII.

a) T.I. Tab. XXII. num. 7. & 8.b) T. I. Tab. IV. num. 3. & 4. confer. Differt. I. p. 10.

c) Vid. Spener. Oper. Herald. Parte speciali lib. I. c. 1X. §. LXXVII. p. 67 d) Apud Unstis. Script. Rev. Germ. P. IL

NE, HENRICO & una filia, ut idem perhibet Albertus Argent. a)
Tabulas dotationis Altaris B. V. Mariæ Eccleiæ S. Stephani
Ehingæ ad Nicrum dedit Rudolphus Comes de Hohenberg cum
quatuor filiis Alberto, Rudolpho, Hugone, & Heinrico
proxima post festum S. Walpurgæ feria sexta an. 1332. Laudati
chronici auctor disfusior est in percensendis rebus Alberti, qui,
dum ad episcopatum Constantiensem ex Canonico Argentinense ob
discordiam pervenire non potuit, sactus est postea Cancellarius
Ludovici Bav. Imp. quod sigillo in adiecta tabula firmatur, item
alio sigillo demonstratur, quod idem asserit, provisum ei fuisse de
episcopatu Herbipolense a Papa Clemente sexto: esti non ob-

b tinuisse afserat sedem, b) propter potentiam illius de HOHENLOH,
Num.XI. concorditer electi a toto Capitulo. Sigillum illud est anni 1348.

Tab. IV. cui adiungimus alterum sequentis anni in quo simpliciter comes
Num.
XII.

XIII. dicitur Episcopus Frisingensis, quem, inquit Alb. Argent. potenter

se sine impedimento tenet. Laudat deinceps fratres (quorum sin-

Num. gulorum sigilla æri incisa damus ) RUDOLPHUM secundo, HUGO-NEM tertio, & HENRICUM quarto genitum, qui, addit, sepulleqq. tus fuit honorifice in claustro quod dicitur Salfmanswiler anno Domini M. CCC. LII. quem monumenta Hohenbergica possessorem comitatus Hohenbergici innuunt, qui emptus est an. 1381. a LEO-POLDO III. Probo, de quo postea iam ex Kanigsfeldensi sepultura iuncto in crypta San-Blasiana proaviæ suæ Gertrudi seu An-NE, quam modo diplomatice constat ex comitibus de Hohenberg fuisse oriundam, secus ac citatis scriptoribus Helveticis visum est, contra opinionem veterum omnium, qui uno ore uxorem primam RUDOLPHI filiam fuisse BURCHARDI de Hohenberg afferunt, fororem Alberti de Hohenberg & Haigerloch. Quæ tamen laudati illi Scriptores seiungunt stemmata, alteram commenti RUDOLPHI uxorem, distinctam a GERTRUDE, ANNAM de Haigerloch, quæ nullam RUDOLPHO pepererit prolem. Atqui vero ipsi filii ALBERTUS & HARTMANNUS publicis in monumentis confitentur Annam matrem suam, ut in Fastis Rudolphinis c) demonstravimus ex diplo-

Regina, genitrix nostra charissima. Sic etiam in Annalibus Henrici Steronis ad an. 1298. ac iisdem omnino, uti alias sere, verd bis, in Annal. Eberhardi Altahensis apud Canisium, d) Comes Albertus de Haigerloch avunculus Domini Alberti ducis Austriæ. In suppari historia Australi apud Freherum recte Anna

mate etiam San - Blasiano anno MCCXCVI. in quo Alberto, uni tunc ex filiis supersiiti, dicitur, ANNA, claræ memoriæ Romanorum

c de Hohenberg & Haigerloch dicitur: e) RUDOLPHUS Romanorum
Rex habuit primo Dominam Annam Comitissam de Hochenburg &
Haigerloch, antequam coronatus fuit in regem. Ipsa obiit A.D.

MCCLXXXI.

a) Apud. Unstis. p. 106.

b) Ibid. p. 107, c) Cap. II. p. XVI,

d) T. IV. lect. Antiq. Edit. Bafnag. p. 212. &

e) T. I. Script. Rer. Germ. p. 490.

MCCLXXXI. Ottocarus Horneckius, in aula Rudolphi diverfatus, omnia complectitur: eandem fuisse RUDOLPHO coniugem, quam iuvenis duxerit, quæ ei tres filios, ac quinque filias genuerit, sororem Alberti Comitis de Haigerloch, quam etiam iterato nomine fuo Annam compellat in Chron. Austr. a)

VI. Infigne prorfus est, quo eandem prosequitur, encomium, Eius enomni eam, quod fœminam ornare queat, instructam fuisse virtutum comia. Nec affeverare dubitat, puritati vitæ eius DEUM id ex genere. ipsius fœcunditate concessisse, quod unice peroptabile in vitæ huius cursu esse poterat. Quod pertinet non ad incrementum folum Augustæ gentis Habsburgicæ, sed etiam ad orbis reliqui, imperii præsertim Germanici, selicitatem, id quod paucis complectuntur versus illi, tempore RUDOLPHI scripti, apud GUILLIMANNUM, BLONDELLUM & HERRGOTTUM: b)

> Rex RUDOLPHUS & inlustris regina dat ANNA Natio quod floret iam præ reliquis Alemanna.

Imperii Germanici proceres perspecta ANNÆ decora pro merito deprædicant, sic scriptam eius gratia epistolam auspicati: c) Virtutum candor eximius, & laudandæ præstantia bonitatis, quibus inclyta Domina nostra Anna regina prædicabiliter adornatur, ex suo nos delectamento fragrantia taliter recreando gratificant, & gratificando delectant &c. Quæ, unaque insigne elogium, quo eandem Anonymus Leobiensis ornat, iam in Fastis Rudolphinis protulimus. Cui geminum est, quod in Msc. infra a nobis in appendice edendo legitur, ac imprimis etiam pietatem eximiam, studiumque rerum divinarum laudat. d) Id quod manifestant eius diplomata apud P. HERRGOTT, e) data in gratiam locorum ac personarum DEO dicatarum, quas etiam, quod fingulare est, in suam tutelam & protectionem more regum accipit. Exemplum eius rei in favorem monast. Engelbergensis, P. HANTHALERO mirum, f) ac paradoxum est vifum. Diploma illud etiam legere est in TSCHUD. Chr. Helv. P. I. ad

a) Apud H. Pez. T. III. Script. Rer. Auftr.

cap. CVI. p. 119. Ain Weib het er Eleich Gehabt von feiner jugent, Nempt Ew alle dew Tugennt, Die man pruesen sol an Frawen, Die lie fy an jr schawen, Got hiet in paiden gegeben, Daz few mit Maffsen chunden leben, (Wan daz ist guter Weibe Recht) Von Hairloch Graf Albrecht Jr zu Prueder waz bechannt, Anna fo waz fy genannt, Und um jr raines leben, Het Jn Got paiden gegeben Den wunschs hie auf Erden, Er lie von Jm geporen werden

Mon. Aust. T. IV. P. II.

Drey Sun, und funff Tochter, Mit welhen Sachen mocht er Got jm haben paz getan Denn den er let Sehen an An Seins Leibs Frucht An Freudin folche genucht Als er few hie fehen liez?

b) Geneal. diplom. T. I. p. 112. c) Cod. epift. Rudolph. lib. I. ep. IV. p. 9. d) "Rudolph der erst nam ein Gemahel, von dem Huf der Grafen von Hubenberg, die was ein durchluchtige Frow der Tugenden, ein befonder Minerin aller guter götlicher dingen. ". Vid. quæ ibi de hoc Scriptore annotavimus.
e) Geneal diplom. Vol. III. p. 437f) Fast. Campilil. T. I. p. 1066.

an. 1273. p. 179. ac persimile ad an. 1275. p. 184. in gratiam monasterii sanctimonialium in STAINE: nec prætereundum ducimus argumentum charitatis heroicæ in hostem atrocissimum OT-TECARUM, iam defunctum, quod memoriæ reliquit Anonymus Leobiensis: a) eius nimirum cadaver Viennam delatum, postea eiectis interioribus corpus speciebus conditur, lineis mundis, & purpura a Regina Romanorum involvitur &c.

Mortis occasio.

VII. Idem paullo post (at perperam ad annum 1277.) dum narrat, RUDOLPHUM, b) lustratis provinciis, reducem in vallem Anefi, nuncium accepisse, filium suum HARTMANNUM in Rheni fluctibus submersum, addit, Stiria etiam ordinata per Abbatem Admontensem, in Austriam est regressus Reginam recipiens debilem, & tali morbo laborantem, quod remedium non habuit. Quæ dispositis om-nibus, quæ ad testamentum & ecclesiasticorum sacramentorum pertinent perceptionem, summa devotione terminum vitæ fecit. HORNE-CKIUS c) pluribus in eandem sententiam ANNÆ obitum persequitur, postquam extremum dolorem, quo ex morte HARTMANNI animus defecerit, explicasset; falso quidem, ut est P. I. p. 102. demonstratum, eum ante matrem obiisse perhibens. Obiit HARTMAN-NUS ad finem eiusd. an. 1281. quo ineunte Anna iam mortua est.

Ac fepultura Bali-& HART filiis.

d

VIII. Quæ celebritatem funeris attinent, abunde in priori Tales cum phographise parte funt explicata: qua frequentia ac pompa Vienna Ba-CAROLO fileam d) fit translatum corpus, ibique cum HARTMANNO, & CA-ROLO in cathedrali ecclesia compositum. Explosa etiam quorumdam sententia, qui HARTMANNUM alterum RUDOLPHO tribuunt filium, in monasterio Tulnensi sepultum: nonnemine omnino in dubium vocante, HARTMANNUM nostrum Basileæ sepultum esse. Immerito autem sic opinati URSTISIUS, & I. Rud. ISELIUS, Basileenses, dicuntur, qui de monumento sepulcrali tantum loquuntur. Ac aperte quidem prior in Chron. Basil. lib. III. p. m. 139. alter in notis ad TSCHUDII Chr. Helv. ad an. 1282. not. a. Errori LAMBE-CIUS in Diario itineris Cellensis cap. VI. locum dedit; cui manifeste refragatur instrumentum donationis, quod in appendice edimus, quo Ru-DOLPHUS R. R. ecclesia Basileensi ius patronatus in ecclesias Augst & Zeiningen

a Apud H. Pez. T. I. Script. Rer. Austr. col.

852. c.
b) Ibid. col. 853. c.
c) Apud eund. T. Ill. p. 173. 174.
Do die Kunigin die Brief laz, Daz ir Sun wer tod, Do hub fich jamer und Not, Ez erczaigt jr geperde Irs Herczen peswerde An geperd und an stim, Vor grossfes jamers grimm Viel fy dikch en Amacht. Chunig RUEDOLF daz wol pedacht, Wie laid dem Man geschiecht, Daz ym daz fuegt nicht,

Daz er klag als ein Weib, Seins totens Suns leib Chlagt er mendleichen Die Arm und die Reichen, Die jm zu sehen wolten chlagen, Die hiez er still dagen, Vnd fprach: Ez ift also chomen her, Daz vns Got Laids auch gewer.

d) Singulare eft, quod F. FABER lib. I. Hift. Suevor. apud GOLDAST. Script. Rer. Suev. p. 46. scribit : "Domina Anna, uxor Ru-" DOLPHI Vienna moritur, & corpus eius " in sepulchrum Reginarum Basileam de-" fertur. Mos enim erat, Reginas, Aquis-" grani coronatas, Basilea sepeliri. "

Zeiningen confert ad annum 1285. addita confirmatione omnium Electorum imperii. Ubi quidem RUDOLPHUS diserte dicit, id se facere pro falute animarum reginæ ANNÆ & filii HARTMANNI, nulla habita mentione Caroli, paucis nimirum post nativitatem ac baptismum mensibus vita functi. Coloniensis autem & Trevirensis episcopi expresse meminerunt ANNÆ & HARTMANNI, Basileæ requiescentium. Edimus quidem in appendice epistolam Anonymi Galli, qua E-DUARDUM regem Angliæ de morte HARTMANNI certiorem faciens, eum die Dominica ante Natale Domini in castello, nomine Brisac ad Rhenum fuisse scribit, illicque navem ascendisse ad invisendum suum patrem, ac descendendo Rhenum, navi ad truncum compulsa interiisse. Quod eorum sententiæ savet, qui HARTMANNUM submersum perhibent prope Rhenaugiam Alsatiæ. At tunc secundo Rheno Argentoratum eius corpus translatum, sepultumque potius fuisse, quam Basileæ existimandum est. Basileæ autem sepultum fuisse Hartmannum publica mox allata coæva documenta extra dubium ponunt. Quid? quod viscera HARTMANNI in Rhenaugiensi, Thurgoviæ Helveticæ monasterio, condita sint. rem hodieque extat monumentum.

IX. ANNE exuviis, Bafilea ad novam sepulturam in cryptam Offa ad San-Blasianam an. 1770. deportatis, adiacebant duo brachia, qua monastepollincta quidem fuisse facile erat animadvertere, sed robustiora e-BLASII rant imprimis, quam ut HARTMANNO adolescenti octodecim an-transpornorum tribui possint. Quid? quod reliquæ residui corporis HART. tata. MANNI partes pollincturæ nfillum præbuerint indicium? Quæ funt integra calvaria, mandibula inferior cum dentibus molaribus, vertebræ spinæ dorsi viginti, ceteræque costæ omnes, ac claviculæ. Quæ præterea offa sceleti ingentis magitudinis adventitia sunt, conversioni ac ruinæ ex ingenti illo terræ motu an. 1356. iam prima Taphographiæ parte adscribi posse coniectura suit; perinde ac de quarta calvaria & non paucis offibus ætatem corporis humani novem circiter annorum arguentibus, quæ CAROLI reliquiis adiacent, de cuius corpufculo multa defiderari mirum haud est; cum enim vix quartum ætatis suæ mensem attigerit, tenerrima ossicula resolvi, & in cineres abire facile potuerunt. Superfunt tamen CARO-LI calvaria fere integra, cuius fontanella adhuc patebat; mandibula autem inferior, necdum concerta, duodecim alveolis dentium distincta, prima dentium incisoriorum rudimenta præsefert. funt præterea scapulæ, claviculæ cum costis octodecim. Omoplata utraque, femora, ac tibiæ cum fibulis suis. Pellicula quædam tenuissima in dextera orbita calvariæ, quæ oculorum sedes est, inventa, tunica cornea, seu sclerotica fortean est. Vertebræ autem spinæ dorsi, os innominatum, unacum aliis tenuioribus partibus desiderantur. Unum ANNÆ cadaver non tantum integrum superest, sed etiam eius compages, prout Tab. II. æri incisum damus, maximam Tab. II. partem illæsa est. Nonnullæ digitorum pedumque extremitates unguibus

guibus suis adhuc instructa, caput quoque, truncus, brachia, & pedes nigricante quadam, ac folida cute obducta cernuntur.

X. Par erat ANNA, gentis Habsburgo-Austriaca foecundismulus no- simæ matri, ac auctrici mediæ interesobolem, progeniemque novæ vus cum cryptæ San-Blasianæ illatam, insignius ponere monumentum, ereinscri-TAB. CVI. tomem, peplo circumdatam, cum incumbente urna in utroque Lit. A. latere præfica oftentat: iuxtim hæc legitur inscriptio:

> Anna Rudolphi I. REGIS ROM. UXOR. OBIIT. MCCLXXXI.

Pannum, quod ex tymbo defluit, in medio scutum ANNÆ exhibet coronatum, cum aquila imperii simplici: in pectore digma comitum de Hohenberg conspicitur.

XI. Infra pro pedibus reginæ loculus est infantis filii cum Nec non filiorum inscriptione: CAROLI.

#### CAROLUS RUDOLPHI I. FILIUS OBIIT. MCCLXXVI.

Triplex funeri adhæret scutum galero fastigiatum. Superior pars perpendiculariter secta Landgraviatus Alsatiæ ac comitatus Kyburgi tesseras exhibet. Inferne leo Habsburgicus comparet.

XII. Quæ ad latus ANNÆ matris in primo recessiu a finistris Et HART-MANNI. consita est arca, HARTMANNI ossa contegit, de quo paullo ante, tum etiam volumine primo. Obitus eius aram in memoriam re-Lit. C. vocat sequens inscriptio.

> HARTMANNUS RUDOLPHI I. FILIUS OBILT MCCLXXXI.

Scutum pileo ducali tectum in duas partes dividitur, in cuius prima leo Habsburgicus in pedes erectus, sistitur, altera laterculum Alsatiæ coccineum, baltheo aureo diagonaliter sectum exhibet, cuius areolæ superiori tres coronæ eiusdem metalli, totidemque inferiori inscriptæ funt.

XIII. Reliquis Basilea allatis ossibus, etsi monumentum ponere Offa reliqua. certum non liceat, in adversa tamen parietis parte cryptæ interioris vel ideo separatis loculis deponenda duximus, quod, etsi Ru-DOLPHUS pro folius ANNÆ coniugis & HARTMANNI filii remedio animarum anno 1285. ecclesiæ Basileensi iura patronatus ecclefiarum in Augst & Zeiningen, ut diximus, donaverit, ex nonnullorum scriptorum sententia possint ad eandem Habsburgicam gentem perti-

Lit. B.

nere. IAC. MANLIUS in libro de sepulturis stirpis Austriacæ, qui in præfatione testatur, se id a MAXIMILIANO II. Imp. in mandatis CVIII. accepisse, ut undique in ecclesiis ac monasteriis monumenta sepulcralia Austriaca pervestigaret, mox in ingressu operis nominat Ca-ROLUM, ALBERTI, qui RUDOLPHI I. parens fuit, filium, qui iuvenis obierit Basileæ sepultus. In parte altera chronici Colmariensis cozvi memoratur ciusdem ALBERTI filius sine nomine, quem clericum fecit, eique beneficia plurima contulit, sed iuvenis de hoc sæculo migravit. In prima iuventute obiisse necesse est, si eius offa fint, quæ paullo ante Bafilea allata memoravimus, duo item brachia cute nigra inducta, unde pollincta, atque adeo personæ primariæ fuisse haud temere iudicatur. Sunt quidem hæ corporis adulti exuviæ, sed non eius staturæ, cuius præterea ingentis admodum adfunt femoratiliæ, cum fibulis fuis, atque scapulæ, omnia præter morem flavescentia, an ex pollinctura levius tincta, statuere non aufimus. Præter auctoritatem etiam veterum, recentiores nonnulli plures Alberti filios, Rudolphi R. R. fratres, fuis nominibus compellant. STUMPHIUS, a) & apud GUILLIMAN-NUM b) alii, quos explodit P. HERRGOTT; c) quod Albertum b c & HARTMANNUM folos in veteribus documentis indubitatis reperit, & quidem Albertum Canonicum Argentinensem & Basileensem missõ HERMANNO, quem ultimum recenset VIGNERIUS apud laud. P. HERRGOTT, itidem Canonicum Basileensem; Alber-TUM autem primo loco ponit Canonicum Bafileensem, qui occisus in Italia captivus fuerit. Quod quidem citatum chron. Colmar. de altero RUDOLPHI fratre perhibet, cui ALBERTUS pater cum Ru-DOLPHO dignitatem & dominium commiserit. Enimvero ALBER-TUS hic in diplomatibus passim occurrit apud P. HERRGOTT, nonnunquam expresse canonicus Argentinensis & Basileensis dictus, veluti etiam in necrologio Wettingensi, quod diem mortis ponit XIX. Kal. Ian. anno, & loco omissis. Annum quidem mortis determinat GUILLIMANNUS 1256. sed, qua id auctoritate statuat, non addit: uti nec illi, qui eundem citius, quam authentica permittant diplomata, Basileæ canonicum obiisse asserunt. Hæc commemoraffe faltem abs re haud fuerit, de quibus tamen altum apud scriptores Basileenses est silentium, URSTISIUM etiam chronographum Basileensem, qui, & post eum ISELIUS an. 1282. d) de ipso HART-MANNI monumento ruinas urbis Bafileensis, ingenti terræ motu an. 1356. concusse, accusant, perinde ac nos in prima huius Taphographiæ parte de his cadaverum reliquiis, an non adventitiæ fint, hæfimus. Quod, donec clarior historiæ affulgeat lux, in medio relinquimus, dum interim offa hæc incerta cum certis affertisque, prout habuerunt in ecclesia cathedrali Basileensi, eadem sepultura in crypta nova San - Blafiana donamus.

a) Chron. Helvet. lib. VII. c. 13.

b) Habsb. lib. VI. c. 3.
c) Geneal. dipl. tom. I. lib. II. c. 1. p. 129.

d) In not. ad Tschubii Chron. Helv. ad an.

#### CAPUT III.

#### DE ELISABETHA, ALBERTI I. ROM. REGIS, UXORE.

S. I.

Inter funera cryptæ Kænigsveldenfis.

rogredimur ad aliam progeniem, ac corpora, quæ ex crypta Kænigsveldensi ad novam San-Blasianam sunt superiori anno MDCCLXX. translata. Neque vero fupervacaneum ducimus, iis, quæ breviter priori huius Taphographiæ a) parte, cryptam Kænigsveldensem describendo, diximus, adiicere, quæ historiam tantorum principum attinent, quorum cineres iam ecclefiam ac monasterium illud ornant, in quo tot iam annis, tanto studio ac impensis in illustranda historia Habsburgo - Austriaca est elabo-

ELISABE-BERTI I.

II. Primum hic locum pro merito fuo obtinet ELISABETHA, THE, AL- ad latus ANNÆ, uxoris RUDOLPHI I. R. R. qui etsi familiæ suæ Austriacas provincias adiunxerit, earum tamen titulum non sibi usurpavit, sed filiis transscripsit, ALBERTO imprimis primogenito, cui hanc ipsam etiam destinavit coniugem ELISABETHAM, filiam Lit. D. MAINHARDI IV. Comitis Tyrolensis, a socero suo RUDOLPHO postea ducatu Carinthiæ investifi. Quod vero paullo ante de Anna mirum diximus, adhuc de origine tam Augustæ principis necdum rem omnino exploratam esse; videri posset etiam in ELISABETHA, faltem quoad eius matrem, locum habere, quam gravissimi Scriptores Agnetem, Gertrudis Austriacæ ex Hermanno Badensi At vero ea, quæ superiore parte Taphografiliam afferuerunt. phiæ explicavimus, b) rem extra dubium ponere existimamus, ma-

trem ELISABETHE nostræ fuisse cognominem ELISABETHAM, HENRICI ac LUDOVICI Severi, Bavaria Ducum fororem. Unde etiam eandem Bavaram HAGENUS & Anonymus, quem in appendice edimus, disertis his verbis tradunt. Dise edel Fürstin was von dem Hus der Hertzogen von KERDERN geboren, aber ir Muter von dem Hus

der Fürsten von PEYGER.

Einsdem proles.

numerola rum, quam Anna, Rudolphi I. coniux, parens. Non memini tamen me uspiam viginti sex legisse apud veteres, quot ei tribuit LUDEWIGIUS in Germania Principe. c) Quod addit, imprimis notatu dignum, nullum hodie Europa regem, paucos vero principes haberi, qui non ex liberorum aliquo ELISABETHE

III. Mater fœcundissima fuit ELISABETHA, plurium libero-

recta descendisset linea: MEGISERUS ostendit in libro peculiari. d e Vitus ARENPECKIUS d) novemdecim, HAGENUS e) & Anonymus noster in appendice viginti unam prolem enixam ELISABE-

a) Lib. II. cap. VI. p. 132. feq. b) Lib. I. cap. VIII. p. 83. 84. Add. Auctar. diplom.

c) Lib. I. c. I. p. 141. d) Apud Hier. Pez. T. I. col. 1237. a. b. e) Ibid. col. 1129. C.

THAM ferunt; ex quibus HAGENUS undecim aynleff, Anonymus duodecim in Principes adolevisse dicit: Von denen wurdent zwölff, Fürsten und Furstin. Tot quidem superstites reliquisse ALBER-TUM I. post funestam necem etiam perhibet Anonymus coenobita Zwetlensis a) in chron. & historia Australi b) apud FREHERUM, a b fed RUDOLPHUM etiam, Bohemiæ Regem, computando, qui ante patrem mortuus est. Nec in recensione filiarum plus, quam quinque numerantur. In diplomate RUDOLPHI & FRIDERICI, quod in appendice edimus, filiorum Alberti & Elisabethæ, fratres nominantur Lupoldus, Heinricus & Albertus. Datum est diploma VII. Kal. Aprilis an. 1299. id est die 26. Martii. unde fallit ratio, a Sodalibus meis in Pinacotheca Princ. Austr. allata c) de natali die Heinrici & Alberti. Meinradus vero & OTTO duobus sequentibus annis prognati suerunt. Uterque quippe legitur apud SCHANNATUM d) in litteris feudalibus an. 1301. in festo S. DIONYSII, id est nona Octobris. Quibus tamen P. HERRGOTT in Geneal. diplom. Habsb. fidem integram necdum tribuebat. e) MEINHARDUS certe cum illis censendus est, qui antequam adolescerent, obierunt. Add. P. STEYRER in additionibus ad Commentar. pro historia ALBERTI II. p. 1. Reliqui recensentur in tabula Kanigsfeldensi, scripta sub FRIDERICO Pulchro R. R. inter annos 1314. & 1330. quam fodales mei in *Pinacotheca Austr*. ediderunt f) eodem omnino ordine, quo in chronico monasterii Stamsensis in Tyroli apud Hier. Pezium, g) & historia Au-In Anonymo Zwetlensi eodem ordine veniunt, strali censentur. ac in nostro diplomate. Ubique etiam nuptiæ ac status coniugalis notatur, fed omnium explicatius ALBERTUS Argentinensis, h) non femel tantum proles etiam annotat, cuius tamen errores nonnulli iam in Pinacotheca Austriaca i) funt animadversi. Copiofior omnibus est Anonymus noster, quem in appendice edimus, quocum fere verbis etiam iisdem convenit HAGENUS, fed noster ex professo fundatricum monasterii Kanigsveldensis Elisabeth & & AGNETIS historiam describere in se suscepit, longeque disfusior, haud raro etiam fabulosus est.

IV. Non ita, poeta licet HORNECKIUS, qui multa in laudem Celebris ELISABETHE canit, inter alia coronationem, Norimbergaek) in fre-tio Noquentibus comitiis an. 1298. factam, præsentibus pene omnibus ele-rimber-Cribus, ut testatur chron. Colmar. 1) ad latus ALBERTI, haud ita mul-84; to ante Aquisgrani coronati, atque in corona filiorum, teste HORNE-

<sup>197.</sup> e) T.I. p. 211.

f) Monum. Auftr. T. III. P. II. p. 37. feq.

a) Apud eund. Pez. Rer. Austr. T. I. col. 992. g) Script. Rer. Austr. T. II. p. 458. a h) Apud Urstis. Script. Rer. Germ. P. IL p.

b) Script. Rer. Germ. T. I. p. 489.
c) P. II. lib. I. c. VI. §. II. p. 70.
d) Clientela Fuldenf. Probat. num. VIII. pag,
197.
k) Apud Hier. Pez. T. III. Script. Rer. Auft.
cap. DCLXXXVII. p. 630.

<sup>1)</sup> Apud URSTIS. Script. Rer. Germ. P. II. p. 60:

CKIO a) an dem nachsten Suntag vor Singes Zeit: proxima nimirum dominica ante adventum, eratque eo anno dies 23. Novem-Equidem quoad diem non folum, sed annum etiam non fatis sibi conveniunt veteres ac recentiores Scriptores, sic conciliandi, ut comitia illa ad festum S. MARTINI labentis anni 1298. indicta, nonnihil longius protracta dicantur; ELISABETHA etiam adhuc Norinbergæ moras trahente, ineunte anno 1299. ut palam fit duobus ex diplomatibus dat. in octavis Epiphaniæ Domini eius anni, quæ apud Tschudium in chron. Helv. leguntur. b)

Pietas erga maritum. C

V. Idem narrat HORNECKIUS, c) ELISABETHAM, ut maritum Albertum de infidiis, quas ex fratre Rudolipho nepos vitæ struebat, moneret, ad castrum Habsbarg, quod monasterio Kanigsfeldensi imminet, contendisse. At parricidium impedire haud potuit. Videtur Albertus Elisabethæ adventum prævenire voluisse ad eandem Rhenofeldam instituto itinere, in comitatu habens IOANNEM cum ceteris ficariis, a quibus veterem inter Vindonissam & oppidum Brugg est trucidatus prima Maii, ut cum aliis Scriptoribus pluribus Anonymus noster prosequitur. Obscurius paullo post idem attingit, quæ HORNECKIUS explicatius narrat, d) ELISABETHE studia ac contentionem tum reconciliandi filiorum fuorum animos, inflammandique ad vindicandam nefandam Alberti patris necem, cum etiam ut eius cadaver in sepulcrum Imperatorum Spiræ inferretur. Quod ea conditione factum, ut idem honos etiam fieret ADOLPHO, præsente item Imperatore HENRICO VII. quam rem a seculis inauditam egregie

describit HORNECKIUS, e) dum tres Imperatores, unus vivus, duo mortui, unaque uxores adessent:

Eundato imprimis fexus.

VI. ELISABETHA haud contenta Vienna Austria, ubi post mortem mariti potissimum reliquæ vitæ tempus traduxit, instituisparricidii se anniversarium in monasterio Benedictinorum Scotorum (alterum in Xenodochio oppidi Styrensis notavimus parte prima huius Tom. p. cœnobio 143.) in solatium anima defuncti: cuius confirmatio an. 1314. morutriusque tua iam ELISABETHA a FRIDERICO filio facta habetur in auctario diplomatum T. I. Monum. Austr. f) animum præterea induxit ad celebre illud fundandum monasterium Kænigsveldense, geminum

2) Loc. cit. p. 632. 633. b) Ad an. 1299, p. 221.

c) Pag. 808.

d) Ibid. p. 829. 833. Teq. e) Ibid. p. 837. Nu pruesten all die da warn Ain Wunder, dem in hundert Jara Nie dhains ward geleich Zwar es was auch wunderleich Under ander Wunder Zal Daz zu ainem Mal Römischer Kunig drey, Die des nicht warn frey Sy heten pey irn Tagen

Des Reichs chron tragen Mit einander fach man die, Ze Speyr in dem Munster hie, Den ain fach man gen, Dy zwen aufgepart sten Auch fach man die entsampt, Dieweil man pegie das amt, Ir aller drey Frawen, Der yegleich sich hat lasen schawen Von den Fursten schon Gechront mit des Reiches chron Dyez was e Gesehen nie me. f) Pag. 224.

quidem Ord. S. FRANCISCI virorum Minorit. ac virginum S. CLA-R.E., posteaquam iam cum marito an. 1302. monasterium Kænigsbrunense in Suevia fundasset. a) HAGENUS, & Anonymus noster, cuius chronicon, quod proprie Kænigsveldense dici potest, in appendice edimus, adhuc explicatius, primum facellum eo in loco, in quo exanime ALBERTI corpus repertum fuit, ædificatum fuisse, narrat, unaque domum pro duobus fratribus Ord. S. FRANCISCI, quos nominat, mox etiam quatuor alios, qui prioribus accesferunt, nec non primas virgines seu sorores S. CLARÆ, unaque primam Abbatissam HEDWIGEM. Meminit porro, dum fundamenta effoderentur, reperta esse lithostrota peregrini operis, Romani scilicet, nummos item aureos, argenteosque. Vindonissa hic loci olim sita ad amnem Ursam, ubi Arulam ingreditur, unde etiam nomen adhæsit proximo vico Windisch. Suburbium Vindonissa fuisse, opinio est, oppidum Bruck, propter traiectus necessitatem conservatum, cui propinquum admodum est monasterium Kanigsvelda, seu Campus Regius. Lapidem primum posuisse ELISABETHAM Anon. noster testatur præsentibus Leop. & Hen-RICO Austr. principibus, AGNETE Regina Hungar. CATHARINA ducissa Calabria, D. GUTTA de Oettingen, ELISABETHÆ prolibus. Cuius icon in fenestris templi conspicua est, ambabus manibus templum ea forma, qua hodieque cernitur, sustinentis. Altare princeps, addit, eo loci positum esse, ubi primum sacellum fuerat, atque ALBERTUS occifus fuit, quod aliis etiam est memoratum. In navi ecclesiæ monumentum sepulcrale exsurgit ex marmore, ut in prima Taphographiæ huius parte explicatur, adumbratumque videre licet tab. XI. imminet autem monumentum cryptæ funereæ Ducum Austriæ, aliis corporibus ad latera ecclesiæ sepultis. Felix FABER in historia Suevorum, b) Kanigsvelda etiam IOANNEM Ducem Parricidam sepultum, auctor est, qui facti pœnitentia ductus, prope Kanigsveldam adificato sibi tugurio, in eo duxerit vitam solitariam. Quod acre AGNETIS imprimis filiæ AL-BERTI, & ELISABETHE ulcifcendi mortem parentis studium vix permittunt credere. Anonymus noster dicit, quorundam opinionem esse, IOANNEM Parisios concessisse, ibique diem suum obiisse. Add. P. I. lib. II. c. IV. p. 128.

VII. HORNECKIUS plurimos magnatum Austriacorum, IOAN-Ardor NIS partes deservisse scribit, c) qui ad preces ELISABETHE nostra di necem rebellionis suz veniam impetraverint: sic etiam ad preces ELISA- excusa-BETHE UDALRICUM comitem de Heunburg in gratiam receptum tur. d) antea narraverat, ac pluribus imprimis ELISABETHE studia ac c d molimina ad discordiam ALBERTI cum ecclesia Salisburgensi e) tol-

a) Besold. Docum. rediviv. T. I. p. 391. feq. DCXXIX. p. 580. b) Apud Goldast. Script. Rer. Suev. p. 48. d) Ibid. p. 545. cap. DLXXXII. c) Hieron. Pez. Script. Rer. Auftr. T. III. cap. e) Ib. p. 315. cap. CCCLVII.

tollendam, atque RUDOLPHUM Archiepiscopum eidem reconciliandum, adhuc vivente RUDOLPHO I. quam ob rem etiam ELISABETHAM dilaudat HANSIZIUS. a) Iterumque HORNECKIUS, qua contentione allaboravit ELISABETHA, irrito licet conatu, CONRADUM, RUDOLPHI in sede Salisburgensi successorem, apud AL-

BERTUM in veterem amicitiam reducere. b) Hæc pacis studia commemoro, ad excusandum ardorem ulciscendi mortem mariti, quem in vita intime dilexit, vicissim ab eo amata.

Mors & VIII. Eius viduitatem ceterum impense dilaudant, HAGENUS Sepultura.

Sepultura.

Sepultura.

Ctam, ac felici consummatam morte in corona filiorum ac filiarum, quibus fingulis legata faciens, monasterium Kanigsveldense commendat, partemque suam, ac anima sua, uti dicebat, eidem monasterio adscribit, pie defuncta an. 1313. quinto Kalendas Novembris iuxta HAGENUM, chronicon nostrum Kanigsveldense, & alios iam in prima parte citatos, eos etiam, qui perperam ad annum sequentem obitum cius reponunt, quibus concinit continuator Martini Poloni c) apud Eccardum ad an. 1314. his verbis:

Hoc etiam anno moritur domina ELISABETH Ducum Austriæ ge-

nitrix veneranda. Studiose autem scripsisse produnt ea, que mox sequentur: Anno sequenti scilicet MCCCXV. Vitus ARENPE-CKIUS apud H. PEZIUM, d) eandem Viennæ apud Carmelitas fo pultam esse vult: ubi supervacanea est ea ad oram inferiorem editoris nota, loco Viennæ legendum esse in Campo regio vulgo Kunigsfeld: cum inter omnes constet, calculum addente etiam chronico nostro Kanigsveldensi, eamdem, cum citius per bellum, FRI-DERICUM Pulchrum inter & LUDOVICUM Bavarum non licuisset, primum tertio post mortem anno Kanigsveldam transvectam esse. Corrigendum igitur hic est chronicon de origine & historia Archiducum Austria, quod edidit B. de SENCKENBERG T. IV. Sel. Iur. ubi p. 89. numerus tricesimus loco ternarii legitur. Est in manu mea Msc. chronicon Austriacum Iac. LANGHANS, notarii publici Bernensis, quod plerumque ad verbum convenit cum edito a SENCKENBERGIO, forte eiusdem auctoris aucto & digesto. In nostro autem Msc. nach dryen Iahren, id est, post annos tres, translatio facta expresse legitur. Scripsit auctor demum sub FERDI-NANDO III. circa medium seculi elapsi. Edimus in appendice litteras indulgentiarum a quatuordecim partim Archiepiscopis, partim Episcopis Avinione datas an. 1329. In eorum gratiam, qui pro animabus Dominæ Elisabeth quondam reginæ Romanorum, & LUPOLDI, & HENRICI liberorum suorum, quondam ducum

Austria, quorum corpora in monasterio de KUNIGSFELT Constantiensis diacesis in Christo requiescunt, humata: & qui pro salu-

a) Germ. Sacra, P. II. p. 437b) L. c. p. 523. cap. DLIV.

c) Corp. Hist. medii avi T. I. col. 1443. d) T. I. Script. Rer. Austr. col. 1237. b. c.

bri statu Dominæ AGNETIS siliæ distæ ELISABETH, quondam reginæ Hungariæ, dum vixerit, & anima sua, cum ab hac luce migraverit, & animabus omnium defunctorum orationem Dominicam, cum salutatione angelica pia mente dixerint.

IX. Ad novam cryptam San-Blasianam translatum ELISABE-Transla-THÆ sceleton dissolutum quidem est, nulla tamen illius pars, si tio ac condito-mandibulam inferiorem excipias, desideratur. Quo sato ea inter-riumi ierit, coniicere haud licet: cum sumeris huius loculus integer, ossa intacta, situque suo naturali composita a nobis in Campo regio sint inventa: vestis item ex serico sat integra cum peplo seu reticulo, quo caput involutum suerat. Novo conditorio sequens inscriptio insculpta est:

ELISABETH
REGINA
ROMANORUM
ALBERTI I. UXOR
OBIIT
MCCCXIII.

Scutum, quod appendet in tres partes dividitur: fuperior simplicem imperii aquilam, digma Austriacum in pectore gerentem, inferior altera aquilam Tyrolensem, altera tres leones Carinthiacos repræsentant. Corona regia hic clypeus tegitur.

#### CAPUT IV.

DE LEOPOLDO SEU LUPOLDO ET HENRI-CO FRATRIBUS, ET FRIDERICO FRIDERICI R. R.

S. I.

Proximos post Elisabetham matrem in nova crypta San-Lupoldus, feu Leopoldus, res apud & Henricus fratres, Alberti I. fili. Ille primus eius cum VII. nominis inter Duces Aufriæ ex stirpe Habsburgica, Bellicosus, spiræ Gloriosus seu gerendis virtutem. a) Is in Henrici VII. Alberti I. a successor gratiam se sei insinuans, ab eo possession succession succe

a) " Leopoldus (ut habet chronicon Kænigsveldense) was Künig Albrechtz dritt geborn, ein man der eins Löwen muot fuort in allen sachen grofsmoutig, und fürsichtig. Er hat ein Weip die hiest frow Katherin ein Gräffin von Sapson, was von ir muoter ein Hertzogin von Brabant, Keiser Heinrich hatt ir Swester,

das tätt im Keiser Heinrich, was landen und lüten Hertzog Hans zuogehort von deswegen Küng Albracht erschlagen wart, das eigent er alles Hertzog Lüpolden und from Katherin sinem wib. ", b) Apud H. Pez. T. III. Script. Rev. Austr. cap. DCCCXXIII. seq. pag. 835. HENRICI Imp. explicans ob militum magnum apparatum, quem ad Cæfaris comitatum attulerant: quamobrem etiam HENRICUS eos bello aggredi cogitaverit, sed facta a FRIDERICO excusationi acquieverit. Ibidem porro coram Cæsareo tribunali FRIDERICUS & LUPOLDUS cauffam egerunt contra IOANNEM Ducem Aufriæ parricidam, eiusque manipulum, ut proscriberentur, obtinuerunt. Quam in rem Cæsaris edictum Spiræ datum mense Sept. an. 1309. apud P. HERRGOTT in cod. probat. Geneal. Habsburg. a)

II. Proxime antecedit apud eundem P. HERRGOTT diploma LUPOL-LEOPOLDI, quo LUTOLDO Sacerdoti de Ransbach collationem gratiam monaste- præbendæ in capella Novæ cellæ confirmat eodem anno dat. Winrii S. Bl.A. tertur die 14. April. b) quæ postea an. 1315. monasterio S. Bl.A. sii, ubi sii cessit, eodem Lupoldo donante, ut apud eundem P. Herrquiescit, GOTT legere est c) diploma, cui in gratam memoriam aliud eiusdiploma- dem LUPOLDI iungimus in appendice an. 1319. quo ædem B. M. V. Totmosianam donat. Item Lupoldus postea an. 1325. ad Io-

ANNEM XXII. litteras interceffionales dedit pro eodem monasterio S. BLASII, quod an. 1323. igne conflagraverat, in quod iam monasterium, idem iterum incendii infortunium an. 1768. perpessum, einsdem Lupoldi cadaver est translatum, novæ ecclesiæ, e fundamentis surgenti, inferendum.

III. Post hanc importunam digressionem ad LUPOLDI res stre-Dus, AL-nue gestas regredimur, quem unacum fratribus ceteris animatum, BERTI pa- a matre ELISABETHA ad ulcifcendam patris ALBERTI mortem iam quo mo- memoravimus, isque imprimis egisse rem legitur, ac quidem apud do IOAN- HORNECKIUM cum FRIDERICO fratre. d) Io. Vitoduranus au-Nis par-tem, cozvus etiam Scriptor, de uno Lupoldo pluribus eandem hæres? in rem facit sermonem, his orsus verbis: e) Post hæc surrexit si-

d e lius Regis Alberti alter Iehu dictus Lupoldus in furore magno, & severus ultor factus est sanguinis patris sui. Explicat autem multa figillatim, quæ continuator MARTINI Poloni apud

ECCARDUM f) his verbis breviter memorat: LEOPOLDUS autem , prædictos auctores persequens, illos miserabili morte, rotarum videlicet inflexione peremit, suosque filios & uxores de terra radicitus

extirpavit. B. de SENCKENBERG g) tuetur Principum Austriæ vindicandi paterni fanguinis ardorem contra scriptores nonnullos suumque chronographum, cui conspirat MS: I. LANGHANS: qui iisdem etiam verbis LEOPOLDUM, IOANNIS parricidæ patrimonium Kænigsveldense, ac hæreditatem ducatus Sueviæ occupasse asserit, usum-

que titulo ducis Sueviæ hunc in modum : h) LEOPOLDUS Dei gratia Austria, Styria, Suevia, Carinthia, & Merania Dux, Do-

a) Vol. III. n. DCCIII. p. 592.

b) Ib. n. DCCII.
c) Ib. n. DCCXIX. p. 605.
d) Apud H. Pez. Script. Rer. Austr. T. III.
c. DCCCXXII. p. 833.

Comp. Script. medii evi. T. I. p. 1770.
f) Ib. p. 1435.
h) Ib. p. 56.

e) Thef. Scrip. Helvet. p. 17. & apud Eccard.

minus Carniole & Portus - Naonis, Comes Habsburge & Kyburge Lantgravius Alfatiæ. Sed diplomata, quæ in appendice referimus, tum plura alia, quæ vidimus, nufpiam titulum Ducis Sueviæ, nec quidem Principis, quo postea usi sunt Archiduces Austriæ præseserunt. Cons. P. Steyrer in additam. ad Albertum II. p. 305. ubi de Rudolpho Ioannis patre agit: dum Ioannes Albertum I. avunculum suum ideo occidit, quod ab hereditate adeunda ab Alberto prohibitus sit. Vid. quæ de ducatu Sueviæ, a Rudolpho I. R. R. siliis suis asserved, sodales mei in Fastis Rudolph. p. CXXVIII. diximus. Chronicon Kænigsveldense dum de Lupoldo agit, memorat Henricum Imperatorem Lupoldo afferuisse ditiones omnes quæ ad Ioannem parricidam pertinebant, in gratiam Catharinæ eius uxoris.

IV. LEOPOLDUS noster HENRICO VII. Imperatori in expeditione Lupoldi Italica ad capessendam imperii Romani coronam comitatum præsti- in Italia tit, ac strenuam operam contra refragarii imprimis GUIDONIS de mitatu Turri investationes, urbem Mediolanensem virtute bellica captam Henritutatus. Ibi etiam, sunt verba Volcmari Abb. scriptoris cozvi, ci VIL ac minime suspecti: a) LEUPOLDUS Dux Austriæ cum suis, ut aiunt, fortiter pugnans de multo conflicto in Regis servitio strenue triumphavit. Mendosus est locus Chron. Zwetlensis b) apud Hier. PEZIUM ad an. 1311. ubi dicitur: Rex HEINRIGUS cum adiutorio Ducis LEUPOLDI fratris Ducis Austriæ multas potentes civitates in Gallia (lege Italia) expugnavit. Brixiam imperatorem obsidione cinxisse, antequam Mediolanum aggrederetur, ex laudato discimus VOLCMARO, legiturque apud SCHOEPFLINUM c) HENRICI diploma datum in castris a . . Brixiam III. Non. Iulii an. D. 1311. Quare Imperator, sunt verba Anonymi Leobiensis, d) LEUPOLDUM diligens pro virtute in die Epiphaniæ aureo cipho (scypho) pleno florenis aureis honorat, sororisque suæ, Comitis Sabaudiæ filiam, KATHERINAM nomine, coniungi in matrimonium procuravit. Agemus de his nuptiis LUPOLDI cum CATHARINA Sabauda (cuius mater foror erat uxoris HENRICI Imp.) infra fuo loco. Alias vero nuptias actitavit Lupoldus in Italia, fororis nimirum suæ Catharine, cum ipso Henrico Imp. cuius uxor in illa expeditione obierat; fed hoc etiam matrimonium, fponsa iam cum matre ipsa ELISABETHA approperante, morte funesta imperatoris interceptum fuit. De his rebus tractant pluribus, tum citati VOLCMARUS & Anonymus Leobiensis, cum alii etiam veteres auctores. Legere est apud P. HERRGOTT diploma HENRICI Imp. datum Ianuæ altera die Ianuarii an. 1312. e) Sequitur mox Lu-

POLDI

a) Apud Oefel. Script. Rer. Boic. T. II.
p. 544. col. 2.
b) Script. Rer. Auftr. T. I. col. 535. b.
c) Cod. dipl. bift. Bad. T. V. p. 335. feq.

DCCVII. p. 664.
C 3

POLDI diploma dat. Badæ in Helvetia sequenti anno 1313. die quinta Februarii. a)

V. Sequenti anno facta discors imperatoria electio FRIDERICI Pulchri fratris LUPOLDI, & LUDOVICI Bavari, Nostro multiplex bella in gratiam bellandi caussa ad finem usque vitæ suit. Ac primum quidem vacı fratris statis villis Spirenfium & aliorum in Bavariam excurrisse ALBER-

in Helve-TUS Argentinensis auctor est. b) Cursu celeri expeditiones has factas fuisse necesse est, facta electione, ut idem testatur, in festo S. LUCE, 18. nempe Octobris an. 1314. FRIDERICUM mense Aprili sequentis anni in Helvetia fuisse, palam facit diploma datum Turegi in confirmationem privilegiorum & immunitatum ab avo RUDOLPHO, & patre Alberto ecclesia collegiata Turic. conceffarum, quod in appendice edimus. Indictam tum fuisse solemnissimam curiam Basileæ idem perhibet, celebratisque ibidem nuptiis tum FRIDERICI cum LUPOLDI, obsedisse LUPOLDUM Solodorum, & ad recognoscendum fratrem suum pro rege, coegisse, ascendisseque cum magno exercitu versus Suiciam, fratri villas illas fubiugaturus. Bellum hoc pluribus describit Io. Vitoduranus, c)

quod LUPOLDO male cessit infelici apud Morgarten pralio, anno 1315. 16. Novemb. De quo Suitenfes LUDOVICUM Bavarum certiorem facientes, mox altera post prælium die benignum ab eo responsum tulerunt, quod resert TSCHUDIUS in chron. Helv. ad hunc annum: d) quo etiamnum Urii, Suitii, & Subsylvani fœdus primum in litteras referunt, & iuramento confirmant die Martis

postridie S. NICOLAI, id est 7. Decembris, cuius extat apud SIM-LERUM formula Lib. I. de Republica Helvet. Ad memoratum prælium pertinere videtur, quod in Hainrici REBDORF Annalibus apud FREHERUM ad an. 1318. refertur his verbis: e) Dux LEU-POLDUS frater prædicti FRIDERICI grave bellum cum SUITENSI-BUS habuit, in quo multos nobiles amisit. Interim enim, dum pagi Helvetii, quos iam memoravimus, cum Lucernatibus & Claronen-

fibus digladiantur, HARTMANNUS vero & EBERHARDUS comites de Kyburg fædere contra Suitenses an. 1318. se iungunt, quod apud P. HERRGOTT legere est: f) dumque a LUPOLDO Solodorum, quod LUDOVICI partes sequeretur, eodem anno ultra duos menses obsidione cingitur, Bernatum agrum, Solodorensibus in subsidium venientium, Kyburgius, Austriacorum socius, igne serroque vastat; LUPOLDUS autem eodem anno cum Uriis, Suitiis, & Sub-

fylvanis pacem ad aliquot annos facit. g) De pace, cum Suitensia bus facta, iam fit mentio in transactione inter WERNERUM Comitem de Hornberg, LUPOLDI socium, & inter Suitenses super quibusdam damnis sibi invicem illatis dat. die 22. Augusti an. 1318. apud

a) Ib. n. DCCXVII.
b) Apud Urstis. Script. Rer. Germ. P. II. f) Cod. Probat. Geneal. Habf. vol. III. num. DCCXXIV. p. 612. p. 119. c) Thef. Script. Helv. p. 52. d) P. I. Lib. IV. p. 274. g) Henr. Suiceri chronol. Helvet. ad h. a.

ħ

apud P. HERRGOTT, a) ubi demum fequitur fœdus illud, HART-MANNUM & EBERHARDUM inter, Comites de Kyburg & LEO-POLDUM, contra Suitenses. Suitensum nomen, seu Suizerorum, ut Felix FABER appellare solet, hodieque inditum manet toti Helvetorum genti, a primis vindicandæ in libertatem patriæ auctoribus pagi Suitensis. LUDOVICI Bavari litteræ post prælium apud Morgarten solis Suitensibus sunt inscriptæ, cum tamen ceterorum oppidorum seu pagorum Sylvestrium Uri, & Unterwalden cives cum Suitensibus tunc contra LUPOLDUM dimicarint, alijs paullatim Helvetiæ pagis fœderi accedentibus.

VI. LUPOLDUS, pace tunc, ut videbatur, în Helvetia resti- In Alfatuta, versus Spiram Ludovico Bavaro addictam, iterum exerci-tia tum duxit in Alfatiam, accurrente etiam ex Austria Friderico ad ferendas LUPOLDO suppetias adversus LUDOVICUM, qui tamen declinavit pugnam, ut scribit Albertus Argentinensis. b) Rem pluribus prosequitur VOLCMARUS apud OEFELIUM. c) Chronicon Zwetlense apud H. PEZIUM d) a LEOPOLDO Ludovicum in fugam versum perhibet ad an. 1320. "Rex LUDOVICUS "(inquit) cum Rege Bohemiæ IOHANNE Alsatiam ascenderunt, in ", odium ducis LEUPOLDI, bona sua deprædantes, quibus occur-"rit Dux Leupoldus cum parva militia peditum, & magna mul-"titudine (f. equitum) ambos Reges in fugam convertens. Sequen-"ti vero die, cum Rex FRIDERICUS ad fratrem venisset, & se ite-"rum ad bellum præparassent, iterum secundo fugiunt. Rex ve-"ro Fridericus cum fratre Duce Leupoldo usque ad quartum "diem defiderio pugnæ funt fecuti. e) "

VII. VOLCMARUS perhibet, folutis exercitibus omnes locaEo haud propria repetiisse. Dux Austriæ FRIDERICUS, addit, f) direxit to præliiter suum versus Austriam per montana, volens ibi hyemare, fratreum am-Suo LEUPOLDO in Suevia remanente. At mox iterum confilia ca. phingense piunt, fratres Austrii, in arma ruendi, atque unitis viribus Lu-fum. DOVICUM Bavarum invadendi. Fædus, quo CONRADUS II. comes de Friburg, & filius eius FRIDERICUS Austriacis sunt coniuncti, relictis LUDOVICI Bavari partibus, a folo LEOPOLDO Selestadii in Alsatia fuit signatum an. 1321. die Mercurii post Nativitatem B. M. V. ut apud SCHOEPFLINUMg) legere est. FRIDERICUS quidem, & fratres sui iuniores, eodem VOLCMARO teste, h) in Austriæ provinciis, quos poterat, milites colligit, nec Dux

a) Cod. Probat. Geneal. Habf. 1. c. p. 611. b) Apud Urstis. Script. Rer. Germ. P. II,

p. 120. c) Script. Rer. Boic. T. II. p. 550. d) T. I. Script. Rer. Aufr. p. 536.

d) T. I. Script. Rev. Aulir. p. 536.
e) Edimus in appendice diploma eius anni, f) Loc. cit. p. 551.
e) Edimus in appendice diploma eius anni, f) Loc. cit. p. 551. quo Luroldus noster unacum loanne g) T. I. Hi Episcopo Argentinensi preces suas interpo- h) Loc. cit.

fuiffe memoratur apud Krafftonem de Toggenburg Præpositum, & Capitulum ecclesiæ Turicensis pro Conrado clerico nato Ioannis dapiferi de Diessenboffen in

Dux Leupoldus otio vacat ad Rhenum, a) congregata multitudine armatorum de Rheno, de Lemano, de Alsatia, de Suevia, ut possit fratribus suis ad pugnandum in Bawaria obviare, & cum collegisset magnum exercitum electorum virorum, profecti sunt ver-

sus Bawariam. Albertus Argentinensisb) an. 1321. FRIDERI-CUM Austria egressum cum gente magna narrat, ad quem LEO-POLDUS cum octingentis galeatis de Suevia properarit, nec impedire tunc potuisse, quo minus, coniungeretur. Io. Vitoduranus FRIDERICUM & LUDOVICUM intermissa aliquanto tempore bella resumsisse dicit an. 1322. Ineunte eo anno Lupoldi, seu LEOPOLDI diplomata, c) data leguntur Bruggæ in Helvetia die

23. Ian. Colmariæ in Alfatia die 4. Febr. anno 1323. Io. Vitoduranum d) "LUPOLDUS intravit Alfatiam, ac omnes "adversarios suos superavit, vindictam multam de eis accipiens.,,

Neque vero, si fidem Alberto Argentinensi adhibemus, e) ante mensem Septembrem 1323. FRIDERICUS & HENRICUS fratres Bavariam iterum ingressi sunt, dum interim LUPOLDUS in vastatione terræ WILHELMI Comitis de Monteforti moratur. Eo haud exspectato, inselix illud prælium Amphingense commissium est in vigilia MICHAELIS eiusdem anni iuxta VOLCMARUM, in quo FRIDERICUS & HENRICUS sunt capti. Albertus Argen-

tin. conflictum in ipso festo S. MICHAELIS factum dicit, f) quo, addit, quinquaginta anni fuerant, quod avus amborum RUDOL-PHUS de Habsburg, in regem electus est Romanorum. Singularem de hoc celebri prælio narrationem ex MS. Cl. Neoburgensi edidit Hier. PEZIUS. g) Continuator MARTINI Poloni apud ECCAR-

DUM h) narrat LEOPOLDUM, ut fructuosius fratri succurreret, circa quendam vicum, qui Campus regius dicitur, moram facientem, suum direxisse nuntium, qui sui fratris statum, & tempus belli perquireret, eo autem capto ab adversariis, LEOPOLDUM sua exspectatione frustratum suisse. Nominare pro campo regis, campum principum is debuerat, Fürstenfeld, ubi tunc laudatus mox VOLCMARUS Abbas fuerat in magnum vitæ discrimen inductus,

ut ipse rem narrat. i)

a) Apud Oefel. Tom. I. p. 552. b) Apud Urstis. Script. Rev. Germ. P. II.

p. 121.

c) Apud P. HERRGOTT, Cod. Probat. Geneal. Habs. vol. III. p. 625. d) Thes. Script. Helv. p. 26.

e) Loc. cit.

f) L. c. p. 122.
g) T. I. Script. Rer. Auftr. col. 1002.
h) Corpus Hift. med. &vi. T. I. col. 1444. feq.

i) Ap. OEFELIUM loc. cit. pag. 553. " Dux LEUPOLDUS, ( inquit ) volens fratribus fuis ferre præfidium, ad eos quantocius properat, & cum non procul a claustro pertransiret, prima noche in Allingen fixere tentoria, apud ripam fluminis ibi cupientibus pernoctare, & cum ibi pausarent, nuntii inter ambas catervas

laborantes inftanter clauftrum noftrum accufant apud Principem, dicentes, se spoliatos in claustro, & prope claustrum, ideo non potuisse eos apto tempore litteras affignare. Audiens hoc Dux iracundia permotus præcepit Maríchalco fuo ut clauftrum ignis incendio concremaret, quantum posset, vastaret. Ille respondit, fuum non esse, claustra Principum destruere, in quo plurima Sanctorum corpora requiescant, & declinans in partem alteram, fubito audit finistros rumores in exercitu personare, videlicet FRIDERICUM & HENRICUM Duces Austria in pralio captos, & Regem Ludowicum ftrenue dimicasse, quod cum credere noluissent, duo nobiles optimis equis afcenfis ad explorandum rei veritatem versus civitatem Mo-

VIII. Totam narrationem ideo apponendam duxi, ut lectores Lupoldi percipiant, Volcmarum, etfi eius monasterio Lupoldus rui- in libenam intenderit, ac ipsemet pessime a Lupolds militibus sit habi-vindicantus, nec verbo tamen postea fabulam illam attingere, qua Lu-doque POLDUS dicitur opera necromantæ ad liberandum FRIDERICUM CO Pulusum esse: quæ res apud Albertum Argentinensem secundum chro stuomnes suas circumstantias describitur, a) perinde ac apud TRI-dia usque ad mor-THEMIUM in Chronico Hirsaugiensi ad an. 1323. ut tamen fa-tem. bellam potius existimet, quam historiam. Paucis rem attingit Anonymus Leobiensis apud H. Pezium ad an. 1324. b) Anonymus alius id incantamentis uxoris LUPOLDI, c) Felix FABER autem d) uxori regis FRIDERICI tribuit, quæ fuerit nicromantica, & miserit sibi dæmones, ut eum liberarent. ANDREAM presbyterum, & ARENPECKIUM similia fabulantes explodit Hier. PEZIUS in observationibus præviis ad Chron. Austr. Arenpeckii T. I. Script. Austr. pag. 1169. VOLCMARUS vero non folum cozvus, e) fed etiam parum remotus a castro Trausnitz, ubi captivus detinebatur FRIDERICUS, LEUPOLDUM afferit, rebus desperatis ad pacem animum inclinasse, flectendumque LUDOVICUM, ut fratrem suum e vinculis dimitteret: qui super eo ipsum audire noluit, sed prius sibi regni insignia resignaret. Ideo habito super eo maturo consilio omni cum reverentia transmisit ei ad civitatem Nueremberg, ubi Rex accepit ea in potestatem suam omni cum honore. At LUDOVICUM promissa haud exsolvisse subdit, insuperque a LEOPOLDO petiisse, ut civitates regni a iuramento ei præstito abfolvat, pristinæque restituat libertati. Ad quæ, sunt VOLCMARI verba, Dux LEUPOLDUS frendens, & iracundiæ facibus incandescens, si integre, inquit, non fuerint adimpleta, quæ mihi promissa sunt, quando regni insignia resignavi, non erit pax, nec concordia, quamdiu eis carebo, & necdum frater meus de captivitate fuit liberatus. Hinc rursus præliorum discrimina. Narrat deinceps obsidionem Burgoviæ castri infeliciter a LUDOVICO susceptam, de qua, LUPOLDI, & ALBERTI, eius fratris, armis discedere coactus fuit. Alia addit auctor chronici Kænigsveldensis, f) quod in appendice edimus, LUPOLDI facinora, vindicandi FRIDERICI fra-

nacensem velocius properantes, cito in via habebant obvios, qui dicebant se vidisse in civitate nuntios Regis victoriam exclamasse, qui statim conversi ad suos citius redierunt, & dicebant verum effe, fama publica personabat. Isti autem insperato & lamentabili casu perturbati in medio noctis filentio moventes fe de loco ad partes Sweviæ per viam, qua venerant, redierunt. Sed ego cum essem tunc temporis & eadem nocte in Puoch proxima villa & ibi laboriofe grangiam cuftodirem, multi quasi furiosi transibant incendentes villas, nt ignis luceret eis per noctem, MON. AUST. T.IV. P.II.

duo ceperunt me, tertius Iancea me plagavit, & illa nocte quafi unus de fcurris fui duabus vicibus denudatus; quæ tamen omnia parvi pendi, cum viderem illos verfos in fugam, & Regem nostrum nobiliter triumphasse.

ter triumphaffe. ,,
a) Apud Urstis. P. II. p. 123.
b) T. I. Script. Rer. Auftr. col. 924. d
c) Herzeerg de Gestis Impp. Austr. p. 130.
d) Apud Goldast. Script. Rer. Suev. p. 51.

e) Loc. cit. p. 553.
f) " Er rach öch finem bruoder FRIDERICH wider Küng Ludwigen den peugern, er schluog in vor Oegspurg von dem veld,

partes trahit, quod pluribus exponit ALBERT. Argentinensis. b) Tandem LUDOVICUS animum ad libertati restituendum FRIDE-RICUM induxit; at conciliare fibi LUPOLDUM non potuit, fretum Romani Pontificis favore, & auxilio. Chronicon Claustro-Neo-burgense, Zwetlense, & Anonymus Leobiensis a Ioanne XXII. exactionem decimarum a clero obtinuisse Lupoldum asserunt, sed

morte præventum fuisse. c)

LUPOLDI

26

IX. Laudatus Anonymus Leobiensis, d) quo luctu Lupolmortis DUM mortuum FRIDERICUS adhuc fuperstes prosecutus sit, narmemoria rans, fic eum loquentem inducit: "O (inquit) Dux Ducum, vindicata, gloria militum, timor & terror hostium. O patriz Germanæ " decus singulare inter Regum filios, temporis tu decus. Et eiu-" latu maximo exclamans, pilis iniiciens manus: Quid mihi iam " proderit te subtracto? Quid me desolatum in huius sæculi slucti-

" bus reliquisti? Transiit autem in Argentina pridie Kal. Martii, " ibique in maiori ecclefia armorum fuorum înfignia in æternam " memoriam funt locata, in Campo Regis cum Regina matre fua " fepelitur. Hic cum excellentis, fed agilis corporis miles fuit, ani-" mi magni, cordis intrepidi. " Locum hunc mendosum esse, iam Sodales mei in Pinacotheca Principum Austriæ e) observarunt,

eum auctoritate continuatoris MARTINI Poloni, & IOANNIS Vitodurani sic emendandum rati, ut loco particulæ cum, negativa substituatur. Diem tamen mortis recte poni ab Anonymo ultimam Februarii, aliis etiam coxvorum Scriptorum testimoniis ibi est comprobatum. f) Quibus addere licet PALTRAMI seu VA-

TZONIS Chronicon Austriacum apud eundem Hieron. PEZIUM, g) Historiam Austr. apud FREHERUM h) & chronicon nostrum Kænigsveldense, quod in appendice edimus. Io. Vitoduranum, i) oblivione computandi, menses more Romano, LUPOLDUM circa finem Martii mortuum dicere existimo. Addit vero: De Duce LUPOLDO refertur, quod vitam suam quasi Tyrannicam bono sine terminavit. Nam cum Argentinæ per aliquot dies decumberet, for-

do verlor Küng Ludwig vil Ritter. A- col. 486. c. 437. c. 925. a. ber schluog er in von dem veld vor Spir, d) Ib. col. 926. b. c.

ber fenting er in von dem veta vor opp., s. 10. Even vor e. P. II. lib. I. c. V. p. 50.

Burgow vertreib er in mit gewalt, und fl. p. 49.
mit macht. , g. Script. Rer. Austr. T. I. col. 727. c. g) Script. Rer. Auftr. T. I. h) T. I. p. 489. i) Thef. Script. Helv. p. 27.

b) Loc. cit. p. 123. c) Apud H. Pez. Script. Rer. Austr. T. I.

mit macht. "

Apud OFFEL. L. C. p. 555.

tem egit panitentiam. Contra astruit Albertus Argentinensis a) eum insanientem absque pœnitentia diem clausisse extremum, quem prius p. 111. bellicosum & prudentem dixerat. Constat auctoritate chron. Claustro-Neoburgensis, & Zwetlensis apud Hier. PEZIUM, b) eum apoplexia tactum obiisse, usu forte sensuum, ac linguæ captum. Hinc rumor illæ percrebrescere potuit, quem Annalistæ medii ævi longe supra novellistas nostri temporis captare solebant. Quare etiam auctor chronici San - Petrini c) iterum hic necromantiam fomniat. VOLCMARUM, LEOPOLDO nostro iniquiorem, verberum memoria, ut supra memoravimus, putat eius editor And. OEFE-His vero eius obitum describit verbis VOLCMARUS: e) Interim Dux LEUPOLDUS, ferus homo, inimicus pacis, iam multa in animo concepta malitia, correptus infirmitate diem clausit supremum. Rectius virtutem etiam in hoste laudandam arbitratus VITUS Prior Eberspergensis in chron. Bavar. apud eundem OEFE-LIUM, f) LEOPOLDUM virum prudentem & honestum vocat. Io. Vitoduranus g) elogium affert Regis Franciæ, quo LEOPOLDUM ma-Etavit dicendo: Divini muneris est, non humani, quod tam exiguus homo in corpore, tam magno robore vigeret, & tantæ potestatis, magnanimitatis, & famæ magnificentia per plura orbis climata præpolleret. Nec abs re in chron. monast. Mellicens. apud H. PEZIUM, h) LEOPOLDUS Dux Austria strenuissimus laudatur. Auctor chronici Kanigsveldensis in auctario, heroicam eius animi virtutem, ac multiplicem ingenii præstantiam deprædicat, his verbis de eo sermonem exorsus: LEOPOLDUS was Kiing ALBRECHTZ dritt geborn: ein man der eins Löwen muot, fuort in allen sachen grossmuotig, und fürsichtig. Et demum: Ein sinrich herre in mengerley wise, und gemeinlich ein gemeinter herre. Postremis verbis indicari facilitatem in aliorum sese insinuandi animos, amoremque conciliandi, ex HAGENI, i) quibus eum dilaudat verbis, confirmatur: Er waz gerecht, und auch mild, huebsch, und auch weif, und waz auch vorderlich chlug haimleuhait ze erfaren, und erwarb alzo dew gunst aller lewte.

X. LUPOLDUM fatis concedentem mox ineunte sequenti an. Henrici MCCCXXVII. infecutus est HENRICUS, a morum comitate Placia fratris di nomen adeptus: mortuus nimirum in festo S. BLASII III. Fe-talis. bruarii, ut alibi iam ex chronographis est annotatum. Chronica & TAE. Historia Australis apud FREHERUM, k) apud Bruckhaim in Styria Lit. F. defunctum perhibent, cum Græciam contenderet ad fratrem suum FRIDERICUM R. R., qui venerat de Rheno in Styriam, nec ipse

a) Apud Unstis. Script. Rer. Germ. P. II. e) Loc. cit. p. 555. p. 124. b) Loc. cit. col. 486. c. & col. 837. c. f) Ibid. p. 718.

<sup>(</sup>b) Loc. cit. col. 486. c. & col. 837. c. g) Loc. cit. p. 18. c. Apud Mencken Script. Rer. Germ. T. III. h) Script. Rer. Austr. T. I. col. 246. a. i) lbid. col. 1130. d) Script. Rer. Boic. T. II. Ind. voce Leo. k) T. I. Script. Rer. Germ. p. 469. 487.

diu postea superstes, iisdem, quibus HENRICUS, ex squalore diuturni carceris confectus ærumnis, quod de HENRICO notanter referunt scriptores. Apud continuatorem MARTINI Poloni, a) (qui, cum præcedenti anno mortem LEOPOLDI memorasset, mox ad an. 1327. etsi per errorem FRIDERICI posuit nomen, cum tamen postea ad annum 1330. FRIDERICI regis mortem suo ordine recenfeat ) fine dubio nomen HENRICI substituendum est, legendumque: MCCCXXVII. HENRICUS Dux AUSTRIE, qui post captivitatem rava potitus fuerat sospitate, novissime in STYRIA moritur. Eo tempore mortuis LEOPOLDO & HENRICO prædictis &c. Adhuc

fignificantius HASELBACHIUS, b) postquam res ac obitum LEO-POLDI commemorasset, HENRICUM post sui redemtionem chronica languisse ægritudine testatur, cuius verba iam volumine priori

huius Taphographiæ sunt descripta, c) digitum etiam intendendo ad locum Anonymi Leobiensis, qui quoad HENRICI valetudinem iisdem ac continuator MARTINI Poloni utitur verbis. d) Equidem captivitas HENRICI non tam longa fuit, quam FRIDERICI, nec tam dura, ac cum præsentaneo semper vitæ periculo coniuncta, quam fibi FRIDERICUS ab æmulo LUDOVICO inferendam semper HENRICUS vero IOHANNI Regi Bohemiæ est datus pro munere donativo, ut perhibet VOLCMARUS, e) quem secum duxit

in Bohemiam, diligenti custodia observandum. Demonstrant autem sodales mei in Pinacotheca princ. Austr, f) eum non multum ultra sesqui annum detentum suisse. Ubi tamen manifestus error typographicus irrepsit, dum prælium Muldorfense seu Amphingense ad an. 1322. reponitur, quo HENRICUS cum exercitu in Italia fuit, a FRIDERICO eo missius in auxilium ROBERTO Neapolitano, ceterisque Guelfis contra MATTHÆUM Vicecomitem Gibelinorum, adversus Pontificem partes tuentem. Sed FRIDERICUS edoctus a MATHEO Vicecomite rem in praiudicium verti auctoritatis Cxfarex, HENRICUM revocavit in Germaniam, fequenti mox anno

XI. VOLCMARUS g) inter conditiones, quas LUDOVICUS Baci, filii varus cum Friderico Pulchro pactus est, dum eum libertati red-Friderica didit, hanc quoque recenset: ad maioris amicitiæ constantiam contra ci Pulchri, fan-

cum FRIDERICO diram fubiturum captivitatem.

g a) Apud Eccardum Corpus bift. medii avi.

> b) Apud Hier. PEZ. Script. Rer. Auftr. T. II. col. 789.

c) p. 139. d) Loc. cit. col. 926. d. Addit præterea HENRICUM in Gratz apud Minores a FRI-DERICO gloriofis exequiis fepultum, post incinerationem vero a conforte ELISABE-THA Cum religiofis viris ad Campum regis translatum, & ibi folemniter tumulatum fuisse. Quæ verba P. I. L. I. c. IV. p. 58. feq. expendentibus, antequam nova fuperiore amo a nobis cryptæ Kænigsveldenfis f) P. II. L. I. cap. V. p. 53. visitatio suscepta suisset, atque cum aliis g) Loc. cit. p. 555.

HENRICI cadaver ad novam translatum fuit cryptam San-Blafianam, error obrepfit, corpus Henrici cineribus obrutum Kanigsfeldæ repertum fuisse. Post recognitionem quippe iam constat ex laminis plumbeis inscriptionem præferentibus, corpus illud calce, cineribus perfusum LEOFOLDI I. effe, infima ferie feptemtrionem versus pofitum, HENRICI vero itidem farcophagum infima ferie ad meridiem positum, culmis stratum fuisse.

e) Apud OBFEL. Script. Rer. Bav. T. II. p.

commune ius, prohibente linea consanguinitatis, pueros suos matri-dapila monialibus vinculis coniunxerunt. Chronicon Elwangense a) apud com inferiptio-FREHERUM ad an. 1326. adhuc explicatius LUDOVICUM in fi-ne. gnum amicitiæ filiam suam filio FRIDERICI ducis copulasse dicit, cum tamen fuissent nepotes. De prole FRIDERICI Pulchri disputavimus P. I. huius Taphographiæ b) cryptam Kænigsveldensem ex- a b plicantes, in qua lamina reperta fuit, hæcque inscriptio in plumbo, FRIDERICUS FILIUS F. REGIS ROMANORUM, index indubius FRIDERICUM, FRIDERICI Pulchri filium fuisse ibi conditum. Accedit ad recensita ibidem testimonia etiam auctoritas chronici nostri Kænigsveldensis, quod in appendice edimus, idem attestantis.c) Agit deinceps de duabus FRIDERICI filiabus ANNA, primum regi Polonia, & post eius mortem Comiti Goritia nuptui data, quo etiam defuncto ordini S. CLARÆ vidua sit addicta; alteram ELISA-BETHAM regi Bohemiæ desponsatam, mortuam ante nuptias, quæ examinata funt Parte I. p. 158. 159. Quodfi pacta sponsalia inter LUDOVICI Bavari & FRIDERICI Pulchri proles de filio illius & filia huius accipi lubeat, expedita res est. At si adstipulandum sit chronico Elwangensi, filiaque Ludovici filio Friderici in sponsam lecta teneatur, de anno mortis FRIDERICI, de quo res est, filio scilicet FRIDERICI Pulchri, statuendum foret aliter, quam coniectura fuit Parte I. d) eum nempe anno 1326. in vivis fuisse, brevi, ac certe tenerrima ætate mortuum: cum de eius exuviis residuum fuerit nihil in crypta Kænigsveldensi, quod cum aliis cadaveribus in novum mausolæum San - Blasianum transportaretur, quam memorata inscriptio sepulcralis in plumbi lamina, apta omnino clavorum foraminibus, quæ supersunt infixa asserculis duos pedes totidemque digitos porrectis, quæve capulum olim constituerunt, cuius longitudo vix magnitudinem primum nati infantuli adæquat. Cenotaphium FRIDERICI hanc inscriptionem habet:

FRIDERICVS FILIVS
FRIDERICI REGIS
ROMANORVM
OBIIT. MCCCXXI.

XII. Offa LEOPOLDI & HENRICI fratrum quod attinet, ex Leopol. crypta Kænigsveldensi ad S. Blasium translata, ea integrum sere de utriusque constituunt sceleton, ita, ut Leopoldi calvaria omnes reliquiae, dentes, uno excepto incisorio, adhuc retineat; ultima vero verte. Tab. vii. brarum offi sacro iam iam accreverat. Perfectum est quoad minores etiam tam manuum, quam pedum extremitates vix non omnes, Leopoldi corpus. Henrici exuviæ citrinum quodammodo præserunt colorem, atque in sinistro semore exostosis ad quin-

a) T.I. p. 681.

b) pag. 146.
c) "Faidalch was gar ein fioltz schön man fenstmütig und ersam " som eins stürten d. Pag. 146.
natur sol sin. Dem wart ein Sun von der

que Katherinen von Arragony, der lept nit lang und ligt begraben in Fürsten grab ze Küngfeld.

g. 146. D

## TAPHOGRAPHIA PRINCIPUM AUSTRIÆ

que digitos conspicitur. Huius excrescentiæ rationem ex prælio Amphingensi, in quo Henricus Vulneratus, captusque est, repetere licet. Ossa carpi, metacarpi & phalanges quædam desiderantur. Utriusque principis scuta in suis tumulis præter pileum ducalem, quibus obseguntur, sasciam Austr. ostentant: epitaphia hæc sunt:

LEOPOLDVS
GLORIOSVS
DVX AVSTRIÆ
OBIIT
MCCCXXVI

HENRICUS
PLACIDVS DVX
AVSTRIÆ
OBIIT
MCCCXXVII.

## CAPUT V.

## DE FILIABUS ALBERTI I. IMPERATORIS: ELI-SABETHA LOTHARINGICA, GUTTA OETTINGANA,

AGNETE HUNGARICA, EIUSQUE PRIVIGNA ELISABETHA, MONIALI TOESSENSI.

Inter tres filias Alberti I. tres omnino unacum matre Elisaberti I. Betha Königsveldæ tumulatæ, unde ad monasterium S. Blasii translatæ, postliminio iam sepulturam ac officia retha proavia lose ligionis catholicæ recuperarunt. Has inter primum locum studioavia lose fe e regione matris cognomini Elisabethæ in exteriore cryptæ parte tribuimus, eoquod inter principes sæminas stirpis Habsburgo - Austriacæ una proavia habeatur, cuius progenies, ut adiectum Vii. Lit. K. in calce schema docet a) superioribus seculis per Franciscum I.

THEOBALDUS II. D. Lotharing. a) ALBERTUS I. Imp. Com. Habsb. FRIDERICUS IV. D. Lothar. Uxor Elisabetha. ALBERTUS II. D. Auftr. ELISABETHA. LEOPOLDUS III. RUDOLPHUS. ERNESTUS Ferreus. IOANNES I. FRIDERICUS III. Imp. CAROLUS I. FRIDERICUS. MAXIMILIANUS I. Antonius I. PHILIP. I. R. Caftil. FRIDERICUS. RENATUS II. FERDINAND. 1. ELISABETHA. FRANCISCUS I. D. Lothar. Ux. CHRISTINA. MAR. H. CAROLUS CHRISTINA. Imp. Styrens. CAROLUS II. FERDINAND. II. FERDINAND. III. FRANCISCUS II. CAROLUS III. NICOLAUS FRANC. CAROLUS IV. D. Loth. ELEONORA MARIA. LEOPOLDUS I. Imp. Ux. ELEONORA MARIA. loseph. I. CAROLUS VI. LEOPOLDUS IOSEPHUS. FRANCISCUS III. Dux Lotharing. & Barri MARIA THERESIA, regnorum, & an. 1729. Mag. Dux Etruria an. 1737. Roprovinciarum omnium heres, hodie felicit. regnans, Hung. manurum Imp. an. 1745. Coronat. IV. Oct. † Oenipont. 1765. XVIII. Aug. Ux. MARIA & Bohem. Regina. Theresta an. 1736. losephus II. Imp. Petrus Leopoldus, hodie glor. regn. Mag. D. Etrur.

CHRISTINE, CHRISTIERNI II. Dan. & Sueciæ Reg. ex Elisabe-THA, FERD. I. Imp. forore, & CAROLUM IV. Lotharingiæ Duces, E. LEONORÆ MARIÆ, FERDINANDI III. filiabus matrimonio iunctos iterum Habsburgo - Austriacæ genti copulata nostra ætate in FRAN-CISCO I. Imp. felicis. record. & CAROLO fratre Lothar. Ducibus, duplici coniugio, eoque auspicatissimo in ultimo Augusto Habsburgico germine, MARIA THERESIA coniuncta fuit. Sicque confociata iterum unitaque perennat in numerofa sobole illustrissima Alemannorum familia Ethiconigena, fatore nimirum ETHICONE I. Alfatiæ Duce labente seculo septimo: cuius filius primogenitus ADELBERTUS I. propagator Habsburgica, ETHICO II. Lotharingica profapia fuit.

II. Matrimonio copulata fuit ELISABETHA an. 1304. a) FRI-Eius ma-DERICO IV. Lotharingia Duci, qui hoc consociatus soedere con-ritus, & stanter ac fortiter partes FRIDERICI Pulchri contra LUDOVICUM nies. Bavarum tuendas suscepti, socius bellorum ac etiam captivitatis in pralio Amphingensi, ob bellicam fortitudinem Athletæ nomen adeptus. Quatuor numerantur filii & totidem, ab aliis vero quinque, filiæ ex fœcundo cum ELISABETHA Austriaca matrimonio. ÅLBERTUS Argentinensis, b) chronicon nostrum Kænigsveldense, & cum eo HAGENUS c) unum filium & filiam recensent, filium nempe primogenitum, ac patris in ducatu Lotharingiæ fuccessorem RUDOLPHUM iuvenem adhuc a fortitudine bellica laudatum. d) Eidem fato filius RUDOLPHUS succubuit, ac FRIDERICUS pater, uterque Regum Galliarum contra Anglos castra secutus, uterque fortiter præliando vitam amisit, ac FRIDERICUS quidem pater an. 1328. in prælio apud Montem Cassellum. Penes ELISABE-THAM usque ad an. 1334. tutela filii, ac regimen fuit ab an. 1329. accurrente tunc Ottone fratre Elisabethæ, quod Anonymus Leobiensis memoriæ prodidit, e) ad an. 1329. Filium, inquit, sororis suæ RUDOLPHUM, Lotharingiæ Ducem, in civitate, quæ ad sanctum Theodatum dicitur, est affatus, & cum iocundis colloquiis ab invicem discesserunt. Ab hoc Rudolpho descendit hodierna Augusta Lotharingo - Austriaca gens, ut, post CALME-TUM in grandi historia Lotharingica opere, nuperrime L. B. de ZURLAUBEN in tabulis Geneal. August. dom. Austriæ & Lotharingiæ exposuit; nos vero supra succincte annotavimus. Heros succubuit in prælio Cresciacensi, quo Angli, Gallos 26. Augusti an. 1346. fuderunt.

III. Pluribus adhuc annis RUDOLPHO supervixit mater ELISA-Mors & BETHA, quam passim Scriptores anno 1352. mortuam perhibent, sepultura. quos citat CALMET f) in Geneal. Lotharing. hist. Lotharingica pramiffa:

,

a) CALMET. Abrege l'Histoire de Lorraine p.

<sup>64.</sup> ponit 1314.
b) Apud Urstis. P. II. p. 15.
c) Apud H. Pez. T. I. col. 1140.

ches gemuttes, und ze härnsch wol ge-

c) Apud H. Pez, T. I. col. 1140.
e) Ibid. col. 930.
d) "Der was jung und doch vestes ritterli-f) T. I. p. CCLII.

vobt, und ward mit dem Küng von Be-bem in dem veldstritt, do der Küng von Frankrich, und von Engelland stritten.

a missa: a) quibus accedit Arenpeckius, qui eam uno verbo Καnigsveldæ sepultam dicit. Hagenus cum chronico nostro Καnigsveldæs sepultam dicit. Hagenus cum chronico nostro καveldensi, cam in Campo Regio, seu καnigsveldæ, destinasse sibi sepulturam asserunt, eo autem post diuturnum tempus translatam suisse,
cum primum in monasterio S. ΤΗΕΟΡΑΤΙ sepulta esset im Welschen Lande, quo nomine alias Italia, apud vulgus autem nostrum
hodieque vicinæ provinciæ Gallicæ veniunt. Laudatus CalmeTus non unum designat sepulturæ locum ex seriptorum quorundam diversa opinione. Errorem Hageni ea in re, quo cum sacit Chronicon κα-nigsveldense iam parte prima notavimus. b) Chro-

cit Chronicon Kanigsveldense iam parte prima notavimus. B) Chronicon nostrum diem quidem sine anno, quo id sactum, nominat XV. Kal. Iunii, id est, 18. Maii: idque sactum ex voto ac voluntate sororis regina Agnetis, scilicet Hungarica, adhuc superstitis. Memorat etiam contestationem litis, quam ea de caussa factam P. I. huius Taphographia meminimus. c) Iuvat vero rei feriem ex Calmeto hic adscribere, de quo dubitavimus, d) an

feriem ex Calmeto hic adscribere, de quo dubitavimus, d) an non aliquando de facta hac translatione cum nonnullis aliis hæsitaverit, quod inter inscriptiones Lotharingiæ Principum, quas edidit, etiam Elisabethæ epitaphium Nanceianum recentius quidem vulgarit. Sed sententiam suam satis declarat in citata illa Genealogia Ducum Lotharingiæ, in medio relicto anno mortis Elisabethæ, quem alii ad an. 1352. alii 1356. reponunt. e) Quod sactum coniicere licet ob binam sepulturam, primam post mortem in

Lotharingia, alteram facta Kænigsveldam translatione, etsi iam anno 1353. per arbitrum sententia lata suerit, forte anno demum 1356.

executioni mandata.

Elisabethæreliquiæ.

IV. Mirum igitur videri haud debet, quasdam ELISABETHE exuvias, cum in nuperrima ad monasterium S. BLASII translatione iterato recognosceretur cadaver, desiderari. Possidemus autem calvariam totam, quibusdam dentibus adhuc præditam, claviculas, vertebras sexdecim, costas duas de viginti, os innominatum, scapulas, brachia, cubitorum radios, semora, atque tibias cum sibulis suis. Reliquæ sceleti partes, an studiose a Lotharingis retentæ (quibus, Canonicis præsertim ecclesse S. Georgii Nanceiensis reluctantibus, Kænigsveldam primum translatum.

a) Apud H. Pez. Scrript. Rer. Auftr. col. 1140. e) "Le Mardy d'avant la Sainte Marguert-& 1237. b. The Co. Juillet) 1353. PAbbeffe de Kenigs-

b) Pag. 145. not. c. "Frow Elyzabeth flarb do man zalt von Christus geburt drizehen hundert funftzig und zwey jar, und erwelt im ze Kungfveiden ze ligen, und vard aber begraben ze Sant Deodart im welfchen lande. Nach etwa vil zites hies vordren den lip nach dem rechten, und wart behept und usbegraben, und nach ir fehwefter der Kungin meinung und begird wärt fi begraben ze Kungswelden in der fürften grab, XV. Kalendas Junii. "

c) p. 145. d) Loc. cit. ) "Le Mardy d'avant la Sainte MARGUERI-TE (20. Juillet) 1353. l'Abbeffè de Kenigsfeld au diocéle de Conflance, repeta le corps de la Ducheffè, difant qu'elle avoit choift fa fepulture dans l'Eglife de fon Abbaye. Le prevot de l'Eglife de Basse fut nommé par le Siége, & jugea que le corps feroit remis aux religienses de Sainte Clatre de Kenigsfeld; ce qui fut exécuté. Le tombeau d'Isabelle, avec son Epitaphe se voit aujourd'hui dans ce monastere, ou l'on croit, que cette Duchesse passa quelque tems de sa viduité, auprés de sa seur Agnes veuve du Roy de Hongrie. " Vide Calmer Hitt. Lubaring. T. II. est cadaver ) an temporis diuturnitate exesa, certo pronunciare non licet. Epitaphium in novo conditorio hoc legitur:

ELISABETHA
ALBERTI I. FILIA
DVCISSA
LOTHARINGIÆ
OBIIT
MCCCLII.

Scutum bipartitum appendens, pileo Ducali tectum, fasciam Aufriacam a dextris, a sinistris in campo aureo diagonalem baltheum rubeum, impressis tribus aquilis (aliis alaudæ, aliis columbæ sunt) argenteis, Ducum Lotharingiæ digma, ob oculos ponit.

V. Maiori cum fidelitate, integritateque GUTTE Oetingana, Ac Gutquæ fuit foror ELISABETHE, offa Campus Regius ad nostra ustra, foroque tempora conservavit. Calvaria adest, suisque dentibus, nec TAB. uno quidem deficiente, instructa. Sternum, claviculæ, costæ victuri ginti duæ, vertebræ totidem, scapulæ, brachia, cubitorum radii, Lit. I semora denique cum tibiis, earumque fibulis item sunt illata novo conditorio, cubiti tantum, & extremæ manuum, pedumque particulæ corruptioni cesserum. Præter ricinium sericum slavi coloris sloribus nigroceruleis variegatum, peplum etiam superest crassioris reticuli.

VI. Multis ante Elisabetham annis mortua est Gutta, ut Mors & P. I. Taphogr. annum mortis 1329. diemque V. Martii determi-sepultura. navimus: a) tertio nonas Martii nimirum, ut habet Chronicon a nostrum Kanigsveldense, mancum ex oscitantia scriptoris b) quoad b annum, dum residuos post an MCCC. omittit numeros; recte saltem locum sepultura in Kanigssfelden cum Hageno, & aliis designat. Unde ad monasterium S. Blash translata iam sunt eius exuvia in capulum condenda, insignem duplici clypeo; Austriaeis nempe Oettingana iunguntur arma cum hac inscriptione:

GVTTA
SOROR DVCVM
ISTORVM VXOR
LUDOVICI
COM. DE
OETTINGEN
OBIIT
MCCCXXIX.

VII. De nuptiis GUTTE cum LUDOVICO seniore Comite de Nuptie. Oettingen tractant sodales mei in Pinacotheca Princ. Austr. c) quas c perperam Chronicon Elwangense apud Freherum ad an. 1319.

a) §. XIII. p. 138. b) Apud H. Pez. T.I. p. 1140. c. MON. AUST. T. IV. P. II.

E

c) P. I. Proleg. III. p. LXIII. S. XXVIII.

refert, a) alium mox antea LUDOVICUM comitem de Oetingen manisestando, qui obierit anno 1314. frater forte FRIDERICI patris LUDOVICI nostri senioris, cuius etiam soror MARIA secundis nuptiis iuncta fuit an. 1315. RUDOLPHO Taciturno comiti de Habsburg, Raperswilæ domino, quo auctore linea Laufenburgo-Habsburgica ad luculentiorem amplitudinem effloruit, ut videre

est in Geneal. diplom. Habs. b) ubi obitus LUDOVICI senioris ad an. 1337. refertur. At in chron. Zwetlensi recentiori apud. H. PE-ZIUM ad an. 1343. c) memoratur, primum in choro Zwetlensis monasterii lapidem posuisse in persona Domini Ducis ALBERTI, nobilem Dominum comitem RUDOLPHUM de Oetinga, fororium Dominorum & Ducum Austriæ. Ubi loco RUDOLPHI, LUDO-

VICI nomen reponendum est, de quo apud eundem d) ad an. 1346. sic legitur: Eodem anno obiit Inclytus & Nobilis Comes LUDWIcus de Oeting, aliquando sororius & semper intimus amicus Dominorum Ducum Austriæ, & sepultus in monasterio Zwetl in novo Choro, obiit autem MICHAELIS, in festo nimirum S. MICHAE-LIS. Fratrem habuit FRIDERICUM, generum ULRICI Landgravii inferioris Alsatiæ, a quo unacum fratre LUDOVICO ad communionem Landgraviatus vocatus fuit circa annum 1336. iuxta

SCHOEPFLINUM. e) Qua etiam de re pluribus agit SCHILTE-RUS in Gloff. Teuton. ad voc. Alfatia: ubi studiose de successione veterum Landgraviorum Alfatiæ tractat. Uterque in prælio Amphingensi a partibus LUDOVICI Bavari steterunt. Ludovi-CUM Oetinganum ab epistolis LUDOVICO Bavaro suisse, ex AL-

BERTO Argentinensi discimus, f) dum celebrem lusum equestrem, quem Lupoldus ad Aquas, seu Badenæ in Helvetia celebratum commemorans, ibique, addit, Soror Dominorum Ducum Austriæ, LUDOVICO seniori de Oetingen est coniuncta, qui ante ex sorore Comitis de Wirtenberg habuit filium & filiam: qui LUDOVICUS ante fuit Secretarius LUDOVICI electi & Servitor: postea eum persequebatur ad vnguem. Idem postea memorat, g) Lupovicum

Bavaro reconciliatum inter legatos ad BENEDICTUM XII. Avenionem an. 1336. a Ludovico missos, cum fratris sui filio Ludo-VICO iuniore præcipuum fuisse.

VIII. Ambigua videri possunt, quæ apud eundem HAGENUM Ac proleguntur de filio huius GUTTE ex LUDOVICO Oetingano, ac si genies. Kænigsveldæ sit sepultus. h) Auctor chronici nostri Kænigsveldenfis, cum quo alias passim HAGENUS verbis convenit, filii mentionem omittit, puto, quod nullum Kænigsveldæ sepulturæ huius filii vestigium repererit. Verba HAGENI latine reddit HASEL-

a) T. I. p. 681. b) T. I. p. 236. 238. 280. 282. c) Scriptor. Rer. Austr. tom. I. col. 540. d.

g) Ibid. p. 126. h) Apud H. Pez. loc. cit. col. 1140. c. "Die "vierde tochtter chunig Albrechts ward "Guta gehalfsen, die man ain Graffen d) Loc. cit. col. 541. a.
e) Alfat. illuftr. T. II. p. 529.
f) Apud Urstis. Script. Rer. Germ. P. II. p.

"Guta gehailsen, die man am Granen
"von Oeting gab: dem fie gebar ainen Sun,
"und ift auch zu Chunigsveld begraben.

BACHI-

BACHIUS. a) Sed sic apud Hier. PEZIUM interpuncta, ut sepultura Kanigsveldensis rectius ad matrem Guttam revocetur: " Quarta filia Bonitas nomine, vulgariter GUTTA. Hæc nupfit ", comiti de Oetting LUDOVICO, quæ & sibi peperit filium. Etiam ", in Campo Regis tumulatur in monasterio. " Chronicon Zwetlense apud Rev. mum LINCKIUM b) præcise GUTTAM memorat, unum reliquisse filium iuvenem speciosum. Amplam ex matrimonio GUTTÆ cum LUDOVICO Oetingano posteritatem ad nostra usque tempora recenset BIRCKENIUS c) & GANSIUS d) iam a Sodalibus meis in Pinacotheca princ. Austr. citati. Et quidem GANSIUS ait, se in comitatu regio inspexisse arborem genealogicam comitum ab Oetting in arce Wallenstain in Wirtenbergia, iuxta quam GUTTA nupfit Ludovico IX. Comiti Oetingensi, & ex eo genuit I. Lu-DOVICUM V. Commendatorem in Erdling. II. EBERHARDUM Canonicum Moguntinum. III. ALBERTUM stemmatis propagatorem. IV. GEORGIUM. Chronicon Elwangense, apud Freherum e) mortem Alberti comitis de Oetingen refert ad an. 1357. BIRCKE-NIUS f) ad an. 1337. in arbore Geneal. posterorum GUTTE & LUDOVICI Comitis de Oetingen, ubi alios etiam a GANSIO numeratos filios recenset, unaque filiam ELISABETHAM Comitis de Hohenloh uxorem. P. STEYRERUS in ALBERTO II. g) ELISABETHAM, IOANNIS marchionis Moraviæ, qui fuit germanus frater CAROLI IV. Imp., quartam uxorem Oetinganæ profapiæ fuisse demonstrat ex instrumento, ab ea vidua dato Viennæ an. 1380. in quo mentio fit trecentarum librarum nummorum Viennensium, quas annuos reditus eidem ELISABETHÆ ALBERTUS dux constituerit. Singula ea avitum familiæ Oetinganæ decus, splendoremque generis manifestant, ex Augusto præsertim materno sanguine.

IX. Inter filias Alberti I. quæ cum matre Elisabetha ex Agnetis Kanigsveldensi fepulcro ad San-Blasianum sunt translata, maior natu Ungarica, AGNES Ungarica, ultima tamen morti concessit. Eius reliquias Tab. temporis edacitas maxima ex parte nobis eripuit. Compages enim cviii calvariæ non tantum dissoluta omnino est, sed quædam etiam illius partes ita evanuere, ut non nisi os frontis, occipitis, ac sincipitis reliquum nobis sit. Scapula altera est integra, altera putredine arrosa: ossis innominati pars cum femore suo idem detrimentum tulit. Costæ duæ, sex vertebræ tenuiores, radii cubitorum cum extremis manuum, pedumque particulis penitus interierunt. Itaque os, sternum, claviculæ, costæ viginti duæ, vertebræ octodecim, alterum femur, brachiorum denique ossa, atque cubiti apud nos folummodo deposita sunt, suo ornanda capulo, in quo scutum co-

a) Script. Rer. Austr. T. II. p. 748. c.

e) T. I. p. 682.

b) Annal. Auftr. T. I. p. 684.
c) Specul. honor. L. 11. cap. X. pag. 250. feq. g) Add. ad cap. VII. p. 684.

d) Arboret. p. 12.

rona regia conspicuum, una sui parte crucem Hungaricam, altera fasciam Austriacam repræsentat. Epitaphium est sequens:

> AGNES FILIA ALBERTI I. REGINA HVNGARIÆ OBIIT MCCCLXIV.

ANDREA Hungariæ regi nupta.

X. Anonymi Leobiensis sententia, qui eam iam an. 1291. ANDREÆ Hungariæ regi desponsatam perhibet, examinatur a Sodalibus meis in Pinacotheca Princ. Austr. a) uti etiam, quæ paradoxa leguntur de conciliatione harum nuptiarum apud ALBERTUM Argentinensem, discutiuntur. Quibus addenda sunt, quæ chronicon nostrum Kanigsveldense de eadem re narrat : simulque de An-DRER morte, quam ad fidem inscriptionis Kænigsveldensis ad annum 1300. XVIII. Kal. Februarii reponit etiam modo citatum chronicon nostrum, Annales item STERONIS & EBERHARDI Altahensis iisdem ut plerumque verbis apud CANIS. b) Mortuus est rex AN-DREAS Ungaria fine haredibus, masculis scilicet, suscepisse enim siliam ex priori uxore constat, palamque faciemus paullo post, acturi de Elisabetha Taffensi, Agnetis privigna. Dum vero non nisi quinque annos in matrimonio cum AGNETE transegisse An-DREAM regem commemorat chronicon Kanigsveldense, recte se habet annus 1296. nuptiarum, quem plerique statuunt, etsi de mor-

te Andreæ non admodum concordent, ut videre est in laudata c d Pinacotheca P. II. c) Duo præterea in Auctario ad eandem d) rem diplomata afferuntur, alterum ANDREÆ an. 1297. quo AGNETI uxori comitatum Posoniensem ad dies vitæ confert; alterum AGNE-TIS ipsius dat. Kanigsvelda an. 1324. quo pro se & marito suo

ANDREA III. facra Anniverfaria fundat.

XI. Chronicon nostrum Kanigsveldense multa iis addit, quæ

AGNETIS HAGENUS apud H. PEZIUM e) commemorat, de studio ac exervita, ac animi do- citiis pietatis, in quibus AGNES enutrita quidem ab infantia, imprimis vero vidua, nullis ex Andrea susceptis filiis, totam se officiis vitæ asceticæ addixit. Præter laudatum HAGENUM, coævum Scriptorem, inter alios ALBERTUS Argentinensis, cum adhuc viveret

AGNES, hoc ei testimonium reddit. f) Quæ hodierno die ducit vitam sanctam & beatam. Traduxit autem vitam hanc in monasterio Kanigsveldensi: "In quo (ut scribit Anonymus Leobiens. viven-, te adhuc AGNETE ) AGNES filia regis, quondam regina Ungaro-, rum, primarium ipsius fundationis lapidem seipsam in Det servi-, vitio mancipavit, ibi degens sexagesimum fructum faciens, alte-", ram

a) P. H. lib, I. cap, M. S. XIX. p. 28 feq. d) P. I. num, H. p. 2. Se sunu. b) Lett. ant. T. IV. fol. ed. 1725, p. 214, 227. e) T. I. p. 1137. c. d. f) Apud Uastis. Script. p. 105. d) P. l. num. H. p. 2. & num. V. p. 3.

"ram THABITAM plenam bonis operibus & eleemosynis se exhibens, "& omni die ac nocte vacans orationibus, a templo Domini non "recedens, exemplum humilitatis & pietatis usque hodie demon-"strat. " Inter recentiores scriptores Æg. TSCHUDIUS a) vitio vertit AGNETI ardorem vindicandi mortem ALBERTI I. patris, quam acerbius tulisse, quam maritum ablatum, mirum haud est, tanto patratam parricidio, quod extremo dignum erat supplicio. Ipfi Helveti, apud quos defignatum erat crimen, ac fumta vindicta, ob eam rem de æquanimitate AGNETIS nec quidquam remittebant existimationis, quam identidem arbitram constituere non dubitabant bellorum ac litium, quæ cum ipsis AGNETIS fratribus, ac propinquis intercedebant. b) Quod munus quo humanitatis sensu susceperit IOANNES Vitodur. c) cozvus scriptor, memoriz prodit in chronico ad an. 1339. pacem cum Bernensibus factam commemorans: ", in Campo regis (inquit) Domina regina Ungariæ ibidem "habitante, efficaciter se interponente, & nisum viscerosum & "præcordialem ad hoc perficiendum præbente: nam fibi non parum "cordi erat hoc fieri, pensans hominum stragem iam factam, & "in futuro perniciosiorem pertimescendam, & terræ circumiacen-" tis desolationem. " Res Helveticæ iam tum magis magisque exacerbabantur. Imperator etiam CAROLUS IV. adveniens ad fedandas turbas, pacemque componendam: (quem sæpius Agnetem Kænigsveldæ invisisse chronicon nostrum Kænigsveldense nos docet) quantam de eius sanctitate, & sapientia æstimationem conceperit: Und sprach das ir an Selikeit und an Wisheit nit gleich were in der Kristenheit, und wer die ander HESTER, dero gelich nit was an Sinnen, und an Wisheit.

XII. AGNETEM quidem fanctimonialem factam haud fuiffe in Anordi-Kanigsvelden, iam a fodalibus meis est probatum.d) Chronicon nem S. Kængsveldense habitationem eius mediam inter duo monasteria vi-ranose-rorum ac seminarum, humilem casam suisse memorat, quæ cum sa? scriberet, adhuc superfuerit, potius cellæ eremiticæ similis, quam reginæ palatio. Congruit, quæ nuper nobis oftensa est, AGNE-TIS cella. Vestes ex eodem panno gestasse, quo utebantur moniales, conspicuum est ex frustis residuis in eius capulo cum exuviis, triplicis etiam funiculi ex lino, quo post mortem obligatam fuisse, haud obscure in pedibus, lumbis & super brachia deprehendimus.

XIII. Concordat chronicon nostrum Kanigsveldense quoad atatem Mora octoginta quatuor annorum, quam attigérit an. 1364. mortua: additque diei mortis XI. Iunii horam insuper tertiam, qua cum morte luctari cœperit, ad vesperam autem animam exhalarit, iterum iterumque facro viatico provisa, integris usa sensibus, ac totam se

a) Chron. P. I. lib. IV. ad an. 1309.

b) Idem ad an. 1340. 1361.c) Thef. Script. Helvet. p. 53.

d) Pinac. Princ. Austr. P. II. lib. I. cap. II. p.

E 3

in manus Domini committens. Qua narratione finit chronicon. Cetera, quæ sequuntur, a scriba addita videntur, qui se ad calcem nominat Clevi Fryger von Waltzhuot lermeyster.

Liberalitas erga & monasteria.

100

b

XIV. Commendat Annalista in fine AGNETEM iterum a fingulari beneficentia ac misericordia erga pauperes, dum eius sepultupauperes, ram in conditorio principum Kanigsvelda commemorat, cuius monasterii cum ELISABETHA matre fundatrix fuit. Qua de re legi potest Fel. FABER a) in historia Suev. Paucis rem attingit chronicon Kanigsveldense. b) Solicita, ne pia, qua fecerat legata, frustrari contingeret, firmamentum a fratribus, ut accederet, curæ ha-

Quam in rem in auctario diplomatum ad Pinacothecam Princ. Austr. c) diploma HENRICI Placidi an. 1324. legitur, quo C testamentum AGNETIS suo consensu approbat, quidquid iam piorum legatorum fecerit, aut deinceps sit factura. P. STEYRER in addit. ad historiam Alberti II. d) eiusdem diploma habet, quo

varias AGNETIS donationes factas monasterio S. CLARÆ Viennæ Neque vero par est hic præterire liberalitatem AGNEconfirmat. TIS erga Congregationem nostram S. BLASII, in cuius monasterio principali modo quiescit. Iam anno autem 1305. in ecclesia cellæ Sizenkilch novum altare pro sanctimonialibus illius loci exstrui, dotarique fecit, ut statis diebus a sacerdote missa celebraretur. Diploma in appendice ad an. 1305. edimus: duo item alia, alterum an. 1350. UDALRICI episcopi Constantiensis, alterum anno 1358. INNOCENTII XI. P. pro incorporatione ecclesiæ in Stain sactam eidem monasterio AGNETE intercedente. Quod demum ex autographo item adiungimus diplom. an. 1355. prodit, quam cordi fuerit AGNETI, ut salvæ essent clericis etiam decedentibus res, ac

Tæ Tense

XV. Munificam se cumprimis AGNES præbuit erga monasteinter alia, rium Tæssense, e) cuius primam quidem, sed tenuem domicilii, & SABETHA capellæ fundationem scriptores Helvetici f) iam ad an. 1234. refeprivigna. runt, ditatum autem, amplificatumque ab AGNETE. "Insuper e f g "(sunt verba Fel. FABRI g) prædicta domina AGNES regina Hun-"gariæ sub castro Kyburg prope oppidum Winttertur ædificavit a-"liud grande monasterium ordinis prædicatorum super ripam Tæs, ", a quo etiam monasterium nomen habet, & Tæss dicitur, & i-", psum monasterium multis divitiis ditavit, in quo usque hodie an-" cillæ Christi manent. " Mentionem huius monasterii fecimus parte prima huius Taphographiæ, eorum refellentes opinionem, qui AGNETEM ibidem sepultam existimaverunt cum privigna sua ELI-SABETHA, quam qua ratione illic AGNES collocarit, chronicon no-

c) P. I. p. 3.

a) Lib. I. ap.Goldast. Script. Rev. Suev. p 47. d) p. 116. feq. b) "Do truogent fi die bruoder den frowen e) Chron. Helv. Tfebud. ad h. a. zuo sehent die liebsten muoter die nitalein f) Hottinger. Helvet. Kyrchen-Histori ad inen allein, me des landes, und aller armen menschen besorgerin was gewesen. " g) Loc. cit.

strum Kanigsveldense breviter enarrat, statim postquam commemorasset solemnem dedicationem ecclesiæ Kænigsveldensis, sactam septimo Idus Februarii an. 1320. a IOHANNE episcopo Argentoratensi, præsente Leopoldo duce fratre: an. 1330. demum choro dedicato a RUDOLPHO episcopo Constantiensi. Meminit deinde ELISABETHE, ANDREE regis Ungariæ expriori uxore filiæ, quam AGNES noverca ex Ungaria secum adduxerit, monialemque in monasterio Tassensi fecerit. a)

XVI. Cum de transferendis corporibus principum Austriæ ex Frustra protestanticis Helvetiæ partibus ad monasterium S. BLASII ageretur, tamen inclyta Tigurina respublica haud minus promptam ad factam au-res Ell. læ Viennensis nomine petitionem se exhibuit, ac Bernensis, ut re-sabethæ liquiæ huius quoque Elisabethæ, quæ fanctitatis fama femper investigahactenus in diœcesi Constantiensi fuit celebrata, transportarentur. ti. Condicta utrinque ad efferenda facra lipsana est dies tertia Octobris an. 1770. nec una fola infumta est lux ad faciendam omni diligentia inquisitionem. Omni ex parte effossa est terra, qua coniectura esse poterat, conditum esse funus. Acciti etiam seniores loci, quibus rerum situs perspectus esse poterat, antequam ineunte hoc seculo maximam tum ecclesia, cum reliqui monasterii adificia subiere mutationem, lapisque, qui credebatur ad claudendum ELISABE-THE sepulcrum factus, ea in suprema chori parte terræ adhuc inhæserat, ubi Henricus Murerus, vicini monasterii Carthusiani professus, in Helvetia sancta eius sepulcrum indicat. Sed non solum nihil exuviarum detegi ac pervestigari potuit; verum etiam diligentiori ipsius lapidis contemplatione, iterato per memet facta, ac perpensis omnibus sagaciter a doctissimo etiam I. I. BREITINGERO, ad id negotii a republica Turicensi studiose cum aliis selecto, iam constat lapidem illum, secus ac nobismet primum visum est, b) nec quidem ad ELISABETHAM Taffensem pertinere; quippe, qui nec etiam in formam lapidis sepulcralis compositus sit; arma autem præter Hungarici regni etiam Austriacorum principum insculpta præfefert, quibuscum nihil commune fuit ELISABETHE; ut adeo nullus relictus sit dubio locus, eundem in benefactricis, ac alterius fundatricis AGNETIS memoriam esse positum, cui uni utraque insignia Ungaricum & Austriacum competere possunt, quave, Ungaricam nempe crucem, propria esse voluit perinde monasterio Tas-sensi ac Kanigsvendensi. Meminit eiusmodi lapidis in ipso imminenti castro Kyburg Felix FABER, c) qui sit eandem ob caussam AGNE-TI positus. "ipso etiam castro Kyburg capellam pulcram ædifica-, vit in honorem depositionis Dominici corporis de cruce, ad quam " nonnunquam de longinquis partibus peregrinantur homines pro

a), Item (pergit auctor) fy hatt ein stief-tochter die Kung Andres von Ungern Kint was bi einer andren frowen. Die fuort fi mit ir von Ungern har in dise land, und b) P. I. Taphogr. p. 140. macht si ein closterfrowen ze Töß, und c) Loc. cit.

beforgte fi erlichen ir leben, und fuor offt zuo ir gen Töß. Sy gab öch ein erfütz dar, das hatt hundert mark an filber.

"veneratione crucis, ficut sæpe vidi, me moram in castro trahen-"te. In lapide superiori ostii, qui est supra caput capellam ingre-"dientis, est sculptus clypeus cum insigniis regni Hungaria. Hanc " capellam construxit propter imperiales reliquias, quæ hodieque "Nurembergæ conservantur, quæ tunc in Kyburg servabantur tan-" quam in loco tutissimo. " Meminimus supra insignium imperii, que apud Auftrios fervata LUPOLDUS, in lytrum FRIDERICI Pulchri fratris, LUDOVICO Bavaro reddiderit; quanam illa fuerint, HAGENUS memoriæ prodidit, a) ab ALBERTO L. post mortem Ru-DOLPHI I. patris in custodiam accepta.

# CAPUT VI.

DE CATHARINA SABAUDICA, UXORE LEO-POLDI, EIUSQUE FILIA CATHARINA DE CUSSIN, NEC NON ELISABETHA DE VIRNEBURG. UXORE HENRICI PLACIDI.

J. I. prole ELISABETHE, uxoris ALBERTI I. quæ unacum CATHAmatre sepulturam nacta in crypta Kænigsveldensi, inde ad baudica monasterium S. BLASII translata, iam requiescit, progrecumLzo-dimur ad uxores LEOPOLDI I. & HENRICI fratrum, eadem forte POLDO I. beatas, unacum CATHARINA, filia LEOPOLDI ex CATHARINA Sabaudica, filia nimirum secunda AMADEIV. ex MARIA Brabantica, forore MARGARITHE, uxoris HENRICI VII. Imp. ut recte habet chronicon nostrum Kanigsfeldense. Pacta ha nuptia iam fuerant an. 1310. ut sodales mei ex DUMONTIO ostenderunt, b) cui addi b potest Guichenon in Historia Geneal. regiæ Domus Sabaud. c) Celebratæ autem sunt an. 1315. in magna principum ac nobilium frequentia Bafileæ, quo FRIDERICUS Pulcher, iam imperatorem agens, convocarat, simulque etiam matrimonium inierat cum Eli-SABETHA, IACOBI, Arragonum regis, filia. Addit Albertus Argentinensis d) monstrata suisse ibi sancsuariorum insignia, quæ regum dicuntur, scilicet lancea; clavus, pars crucis Salvatoris, corona, gladius CAROLI & alia, que apud Austriacos principes servata, eorumque fancte tutoque conservandorum gratia ab AGNETE regina Hungariæ in castro Kyburg sacellum extructum suisse, modo dixi-

II. Confociatis a RUDOLPHO I. ut in Fastis Rudolphinis Cod, rum cauf-epist. Rudolph. præmissis, docuimus, Kyburgico, Habsburgicoque comitatibus, postquam iam comites Kyburgici a ducibus Zaringiæ administrationem Landgraviatus Burgundici acceperant, nihil antiquius habuerunt Habsburgici, quam, ut per matrimonii fœdera cæte-

Apud H. Prz. Script. Rer. Auftr. T. I. col.

1109. c. "Herrog Albrecht von Oeffreich fant, und underwant fich des heiligen chreuzes, Sper, und Nagel, der heilide de Sewate Aben. a) Apud H. Pez. Script. Rer. Auftr. T. I. col. gen chron, und auch des Swertes chunig

ceteras divisi Burgundici regni familias sibi devincirent. Nunc primum ex archivio Dolensi notitiam accepi ab illustr. B. de ZURLAU-BEN diplomatis medii fæc. XIII. ex quo palam est, quomodo comitatus de Lenzburg, & Curiæ, nec non Landgraviatus Burgundiæ, posteaquam primum per matrimonium ad familiam casaream Suevia pervenissent, eadem via successive ad gentes Meranico-Chabilonicoque Burgundicas & Kyburgicam, ac demum ad Kyburgo-Habsburgicam transierint. RUDOLPHUS I. uxorem secundam AGNETEM, seu ELISABETHAM Bürgundicam an. 1284. sibi sociarat, sed nullam ex ea suscepit prolem. RUDOLPHI nepotes eodem tenebantur studio necessitudine sibi coniungendi vicinos principes regni Burgundici, ut advertit P. STEYRER a) in commentariis pro historia Alberti II. cumque Sabaudicam affinitatem imminutam cerneret Albertus II. morte fratris LEOPOLDI, qui CATHARINAM habuerat uxorem, de qua nunc agimus, hoc vinculum ut iterum constringerent fratres superstites, eodem adhuc anno 1326. quo LEOPOLDUS obierat, BEATRICEM, CATHARINÆ fororem, HENRICO Carinthiæ duci, ac Tyrolis Comiti, iam Bohemiæ regi, avunculo suo, fratri nimirum Elisabethe R. Reginæ, matrimonio coniungere studuerunt, quam in rem tabulas affert laudatus STEYRERUS, b) in quibus memorat adfinitatis amicitiam dudum inter nos, & spectabiles viros comites Sabaudiæ per inclite memorie illustrem Lupoldum Ducem Austriæ & Styriæ fratrem nostrum charissimum ex contractu matrimoniali exortam &c.

III. Tempus emortuale CATHARINE Sabaudicæ fatis affertum Mors Cacft parte prima huius Taphographiæ, dies ultima Septembris anni Tharine 1336. Chronicon nostrum Königsveldense diem unum prævertit, cognomiquoad annum vero mancum est, dum, ut alias etiam, ceteri numenis siliæ. ri post millenum, centenariumque numeros ex oscitantia scriptosis omittuntur. Caussam tamen nobis pandit, cur apud Hagenum annus 1349 legatur, sacto ex simili, immo crassiori, incuria scriptoris a matre Catharina ad cognominem filiam Catharina scriptoris a matre Catharina ad cognominem filiam Catharina scriptoris exscribimus. c)

IV. Numero offium, ac integritate sua cadaver Catharine Catha-Sabaudicæ recensita hucusque principum Austriacorum Kænigsveldæ RINE Sabaudicæ deposita funera antecellit. Nihil enim in hoc sceleto præter dentes ossa plerosque desideres. Ipsa ossa, ubi mutuo sibi olim iuncta erant, conditocolorem vix non sanguineum præseserunt. Hanc rubedinem polinicturæ adscribendam esse, cum viris in arte medica peritis existi-

mamus.

ftatb, do man zalt von Christus gepurt drizen hundert und nün und vierzig jar, quarto Kalendas Odobris, und ift begraben bi hertzog Lüfold irem Vatter und ir muoter in der fürsten grab ze Küngsfelden...

a) pag. 1. b) Ibidem col. 24.

c) "Sin (Lupolds) frow Katherina starb do man zalt von Christus gepurt drizehen hundert jar, tertio Kalendas Odobris. Sin tochter frow Catherin von Gussia

MON. AUST. T.IV. P.II.

Superfunt etiam haud modicæ ricinii ex serico partes. mamus. Loculus clypeum, pileo ducali insignem, præfert, qui præter fasciam Austriacam, crucem albam, domus Sabaudiæ digma, repræsentat. Epitaphium hoc est:

> CATHARINA SABAVDA VXOR LEOPOLDI GLORIOSI OBIIT MCCCXXXVI.

V. Meliorem adhuc fortunam expertum est CATHARINE de CATHA- Cuffin, filix, corpus, Kxnigsveldx usque ad translationem ad mona-RINE de ferium S. BLASII tam bene conservatum, ut nec tantum temporis spatium, nec cryptæ humiditas cadaveris integritati vitium intulerit. TAB. Sceleton itaque huius principis apud nos integrum reconditur; imo Lit.M. phalangibus manuum ac pedum plerique ungues in hunc usque diem adhærent; dentes tantum nonnulli tam inferioris quam superioris mandibulæ defunt. Novi conditorii epitaphium sequens est:

> CATHARINA DE CVSSINO FILIA LEOPOLDI GLORIOSI ORIIT MCCCXLIX.

Pileus ducalis tegit huius loculi clypeum, qui in duas partes fectus, una digma Auftriacum, altera duos leones argenteos in campo cæruleo, familiæ Cusiacæ gentilitios, sistit.

VI. Inter reliqua funera, quæ Kænigsveldæ deposita ad monasterium S. BLASII nuperrime sunt translata, habitus vestium inte-CATHA- grior CATHARINÆ huius fuit repertus. Caput involutum crispo RINE in tenuique bombycino, quod nunc flavum præfert colorem. Plicafepulcro tum crebrius, sub mentum ductum hoc anadema totam obnubebat faciem, velum præterea sericum defluebat ex capite super col-TAB. II. lum, eidem circumligatum haud dubie, prout statua Tulnensis AN-NE, RUDOLPHII. uxoris repræfentatur apud fodales meos in Pinacotheca Princ. Austriæ: a) qui observant ex monumentis Monarch. Franc. P. MONTEFALCONII muliebre istud tegumenti genus cum apud Francos, tum apud Germanos fec. XIII. & sequenti, in usu frequenti fuisse, honestissimum sane, ac pudori muliebri decentius, quam nostra ætate usus obtineat, apud virgines perinde ac matronas, pessimo sane exemplo suffiantes, alentesque ignem, quem extingui magis

a) P. I. Tab. XVI. n. 3. P. II. p. 79.

fua interesset, prout seculi hoc dedecus gravissimis verbis detestatur I. Mich. Heineccius, a) reliquum præterea medii ævi corporis habitum eum in modum describens, quem hic observare licet in prolixa stola: quæ in superiore corporis parte strictior est a costis usque ad colli limbum, & super scapulas lineis nonnullis admodum contiguis, ceu radiis quibusdam, quæ ex filio ferico textæ funt, ascendentibus, ex quibus quatuor semper filamenta sibi cohærent concinnata: septem vero, non ultra, pollices alta funt, ea thoracis forma, quam hodieque servant illis in Helvetiæ partibus sæminæ rusticæ. Circa præcordia in angulum elevantur plicæ, in quas inferior stolæ pars quatuor pedes longa explicatur: cuius inferior limbus, qui undecim pedes porrigitur, ex eodem serico, simbria prætextus est, & laciniatus eadem, pollicis nimirum latitudine, ac in manicis, que stricte funt, & oblonge, ita ut facile partem adhuc manus obtegant, contra morem recentiorem brachia ad cubitum usque nudandi. Que omnia ex schemate tabule enez inciso ad o Tab. II. culum patescunt. Zonæ nullum adest vestigium, superiore stolæ parte adstricta suapte corpori. Vestis pro more, ad talos defluens staturam etiam magnam corporis indicat, ex offium perinde ac fceleti compage comprobata. MENLIO apud sodales meos præstanti forma fuisse asseritur.

VII. Fatis cessit flore extatis, perinde ac parentes & avunculi Catha-FRIDERICUS & HENRICUS. Annum & diem nativitatis folum RINE hus nativitatis chronicon nostrum Kanigsveldense memoria reliquit, solemnem eius vitas. baptismum in frequentia principum Kanigsvelda a IOANNE episcopo Argentoratensi commemorans, collatum ipso die, quo ecclesia Kanigsveldensis dedicabatur. b) Ubi tamen observandum est, hic eum, eodem tempore chorum etiam dedicatum fuisse, perhibere, cum infra, ut iam antea de AGNETE, CATHARINÆ amita, agentes, retulimus, chorum demum dedicatum afferat anno 1330. a RUDOLPHO episcopo Constantiensi: ubi ecclesiam dedicatam dicit septimo idus id est, 7. Februarii anni 1320. hic vero Idus, id est, 13. Februarii eiusdem anni.

VIII. De ztate CATHARINE, qua elocata sit, silet chronicon Eius ma-Kanigsveldenfe, dum HAGENUS, eam in iuvenili ætate nupfisse, me-trimonimorat: c) Ducem nominat maritum von Klösin, quem chronicon Kænigsveldense dominum de Gussin, alii d) de Cusin, Cussin appellant. Quod vero Anonymus Leobiensis cam nuptam in Franciam

n) Syntagma bist. de Sigillis P. II. cap. 3. p.

"Der (Leofold) hatt zwo tochtren eini hiefs Катнавим als ir muoter, die toft byfchoff Johans byfchoff ze Strasburg.

c) Apud H. Pez. Script. Rer. Außtr. T. I. vol. 130, b. "Die ward in iren jungen Japerfelb herr uff denfelben tag wicht er Kor und Kilchen ze Küngsfelden, do man zalt von Christus geburt druzehen herr b) "Der (LEOPOLD) hatt zwo tochtren eini dert und zwentzig jat Idus Februarii. Do d) Albertus Argent. apud Unstis. P.II.p. 121.

was groß herschaft gegenwirtig, die selb

F 9

concessisse perhibet HASELBACHIUS autem maritum eius Anglum facit, videtur sodalibus meis sic conciliari, ut Dominus de Cussin ex Britannia minori, Anglis tum parente, oriundus esse dicatur: Angli tunc temporis alias etiam Galliarum provincias inundarunt; aliam rationem mox attingemus. Mich. Ant. BAUDRAND in Di-Gion. Geograph. castrum oppidumque Coucy, Coviacum, Codiciacum, quaqua versum nobis determinat. a) Ill. B. de ZURLAUBEN

b) ENGUERRANDUM VI. cui CATHARINA nupfit, etiam dominum de Marle, de la Fere & d'Oify facit, nuptiasque ponit ad annum

e d 1338. cum fodalibus meis c) P. STEYRERUM fecutis, d) qui nuptias has PHILIPPO, Galliæ rege conciliante initas eo anno, ex apographo instrumenti, quod ex tabulario regio Parisiis accepit, didicit, ac secundas etiam cum Conrado Hardekio memorat, cum quo eodem anno 1349. peste obierit.

Cauffa irniam.

c

IX. Matrimonium hoc caussa fuit funesti belli ac excursionis ruptionis ingentis Anglorum exercitus in Alfatiam, Brisgoiam, Argoviam, din post mortem utriusque coniugum, anno 1375. factæ ab ENGUER-RANDO VII. CATHARINÆ filio unico, EDUARDI III. Anglorum regis genero. Falso autem, Anglos a LEOPOLDO Probo evocatos fuisse, Iof. SIMLERUS de Republic. Helvet. & Hen. SUICERUS in Chronol. Helvet. ad an. 1374. perhibent. e) Ægid. TSCHUDIUS, qui in chronol. Helv. f) iam ad an. 1365. expeditionem CAROLI

IV. contra Anglos, Alfatiam invadentes (Anglos Alfatiam ab anno 1360. per decem annos occupasse Fel. FABER in hift. Suev. perhibet:) g) commemorat, ad an. 1375. alterum illud bellum, feu irruptionem Anglorum (quos a duce Enguerrano de Coucy, die Gugler vocabant) patrix nostrx funestam, contra Austriacos susceptam, pluribus prosequitur post TRITHEMIUM, qui veram caussam ex sententia scriptorum veterum his verbis explicat in chron. Hirf. ad an. 1374. "Eodem quoque anno iterum venit in Alfa-"tiam crudelis, & centum millium pugnatorum exercitus de Bri-"tannia, Normannia, Anglia & aliis nationibus in unum collectis "per Comitem, five Dominum de Kussino, qui animos contra Du-"ces Austria, & quosdam alios gerebat hostiles. Causam tanta , commotionis istam fuisse commemorant scriptores rerum transacti , temporis: Mater comitis præfati de Kussin filia fuit Domus Au-"fria, cui pater pro Dotalitia assingnaverat dominium illud totum,

, quod Ergaw teutonice nominatur, aut fummam pro eo notabi-, lem pecuniarum, ne vacua ad nuptias data videretur.,, Pluri-

au bas de la montagne du coté de Septen-

a) " Château & ville de France dans la Picardie, & au Laonois, aux confins du Soif-fonois, prés de Premontré, & presque au b) Tables génealogiques des Aug. Maisons milien entre la Fere au Septentrion & Soif-fons au Midy. Elle est remarquable pour c'Loc. cit. p. LXVIII. les anciens Seigneurs, qu'elle a eu, on Pap-pelle fouveut Coucy le chateau, pour la di c'Elle Script. Helvet. p. 23. stinguer de Coucy la ville, qui est un Bourg g) Apud Goldast. p. 56.

d'Autriche & de Lorraine. A Paris 1770. (8. pag. 99. d) Hift. Albert. II. p. 693. 697.

bus deinceps rei processum narrare pergit. Breviter MEZERAY a) in Hist. Franc. attingit, occasionem arreptam ab Enguerrano aperiens; dum facta Anglos inter, & Gallos pace redux ex Italia cerneret otiosum tantum militem, eum conductum in Austriacas terras duxisse, maternam, quam sibi deberi contendebat, repetiturus hereditatem. Rem manisestat, pipe Enguerranus dominus de "Cuiciaco, comes Suessionensis & Bebssordie & heres magni ducis "Luppoldi, primogeniti ducis Austrie, ut se nominat in literis, patentibus. "Ad civitates imperii Argentoratensem & Colmariensem &c. apud Iac. Wenckerum: b) "Quod nos ad preces de "Cusay venimus, ac sines aggressi sumus propter hereditatem nonstram recuperandam, que de iure hereditatis nobis debetur, causa, successionis dilectissimi ducis Luppoldi domini & avi nostri suppradicti, cuius anima in Domino requiescat, que hereditas nonstra a cognatis nostris de Austria seilicet Ducibus Alberto & "Luppoldo iniuste & sine causa detinetur &c., "

X. Superest socius Catharine, Elisabeth, relicia quon-Elisabetam Domini Henrici Ducis Austria & Styria, ut habet inscri-theuroptio epitaphii eiusdem plumbo insusa, iamiam unacum cadavere rici Ferrici Ferrici epitaphii eiusdem plumbo insusa, iamiam unacum cadavere rici Plakanigsvelda ad S. Blasii monasterium transportati: sola, qua an-cidimore. num mortis exprimat 1343. Addit chronicon nostrum Kanigsveldense diem eandem cum necrologio Gracensi XVIII. Kalendas Octobris, sessum culici exaltationis S. Crucis XIV. Septembris. Errat proinde Anonymus Leobiensis, c) qui recte quidem anno c 1343. sed perperam mense Octobri mortuam tradit. Hagenus d) vero rotundo, ut dicere solemus, utitur numero, solutamque d corporis compage 1340. in autumno perhibet. Nec Elisabetham atatem longe protraxisse, observatum est, P. I. Taphographia, ex epocha nuptiarum cum Henrico.

XI. Etsi funus Elisabethæ huiusce nec pollinctum, nec sin-Ossa e gulari quadam cura contra corruptionem munitum fuerit, eo tamen conditonumero ossa huius cadaveris se se nobis obtulerunt, ut deficienti-rio Sambus quibusdam dentibus alterove brachio, minutissimæ etiam ma-Blasano, nuum, pedumque extremitates apud nos in pace quiescant, mag-cviii. namque diem Domini exspectent. Epitaphium in novo condito-Lit. O. rio sequens est:

ELISABETHA
VXOR
HENRICI
PLACIDI
FILIA
RVPERTI

COM.

a) T. II. p. 488.
b) Apparatus & inftructus Archivorum, pag, col. 966. b.
216. feq.
c) Apud Hier. Pez. Script. Rer. Auftr. tom. I.
d) Ibid. col. 1130. c.

F 3

COM. DE VIRNENBURG OBIIT MCCCXLIII.

Pars scuti, appendentis loculo, digmate Austriaco, altera aureis rubrisque rhombis, quæ erant familiæ insignia, utraque pileo ducali

Occasio nuptiaburg.

XII. Tempus nuptiarum pactarum prodit diploma FRIDERICI Pulchri in Auctario dipl. Pinac. Princ. Auftr. a) quo cum reliquis NUM BLE. SABETHE suis fratribus consentit in dotem, ab HENRICO Placido suture huius de fponsæ suæ Elisabethæ, Ruperti quondam comitis de Virnen-BURG filiæ constituendam, Dat. Vienn. A. D. 1314. IX. Kal. Aug. Aspirabat FRIDERICUS, coniunctis fratrum suorum votis & contentione, ad cæsaream dignitatem, morte HENRICI VII. tunc vacantem. Alienos a se fecerat Albertus I. pater electores, imprimis ecclesiasticos, Episcopos sibi rebelles (sunt verba chron. Clauftro-Neoburg. ad an. 1302. apud H. PEZIUM b) "fcilicet Colonia,

"Magunciæ, & Treverensem vastatione & deprædatione bonorum , urbium ac castrorum vallatione, ac multiplicium damnorum illa-"tione, fibi fubiugavit, ita, ut cum fe fibi refistere non posse cer-", nerent, tandem compositione amicabili ipsius gratiæ se restitui la-"borarent, quod & factum est., Meminit eiusdem discordiæ, redintegratæque concordiæ EBERHARDUS Altahensis c) in annal. ad an. 1301. at manebat mente reposita ira, visque illatæ memoria. Solus HENRICUS Coloniensis, ELISABETH # avunculus, electus Archiepiscopus post Vicboldum d) (qui multa passus fuisse dicitur ab ALBERTO I. in magno chron. Belg. ) in partes trahi potuit, pa-

ctis nuptiis HENRICI cum ELISABETHA. HENRICUS de VIR-NENBERG Coloniensis, inquit ALBERTUS Argent. e) acto inter alios tractatu fecit, quod filia fratris sui comitis de VIRNENBERG copulata fuit HAINRICO Duci Austriæ, fratri FRIDERICI; similiter adhæsit eidem. Idem iam antea recensuit electores laicos, regis quondam RUDOLPHI nepotes, qui partes FRIDERICI pariter secuti sunt; qui econtra LUDOVICUM Bavarum, nempe, cum IOHANNE rege Bohemiæ, Moguntinus & Trevirensis. Uterque a sua factione tandem, postquam eo in negotio integram æstatem consumpsissent, suit electus. Pergit ALBERTUS: LUDOVICUS itaque AQUISGRANI a MOGUNTINO & TREVERENSI in loco, quo debuit, sed non a quo debuit: FRIDERICUS vero in PUNNA a COLONIENSI, a quo debuit, sed non in loco, in quo debuit, coronati sunt. Cum LUDOVICO Palatino a FRIDERICO stabat etiam RUDOLPHUS, etsi frater esset Qua de re, tum ea, qua de nunc agimus, LUDOVICI Bavari. " FRIDERICUS, inquit Anonymus Leobiensis, f) habita, firmata-

a) P. I. num. III. pag. 2. feq. b) Script. Rev. Auftr. T. I. col. 475. a. b. c) Apud Canis. T. IV. p. 227. ed. 1725. d) Vid. Gall. cbrift. T. III. p. 696.

e) Apud Unstis. Script. P. II. p. 119. f) Apud H. Paz. Script. Rer. Auftr. T. I. col. 911. 2.

", que amicitia cum duce Ludwico Babaria, provide & fagaci-", ter ad regnum æstuans, RUDOLPHUM Palatinum LUDWICI ", fratrem, efficit suæ partis. Misit & ad HAINRICUM episcopum " Coloniensem, cum quo similiter convenit, ita ut HAINRICUS " Dux, frater eius, RUPERTI Comitis de Wyrenburg filiam fratris " episcopi, duceret in uxorem. Quo pacto Prasul virtutem ele-, ctionis promifit, & ad locum cum quingentis in FRIDERICI ad-,, iutorium se deventurum; & sic Iuvenis cum iuvencula nuptias ,, in illis partibus folemniter celebravit, ibique ad aliquod tempus ", remansit. " Ex quibus verbis colligitur, nuptias eodem tempore ac loco an. 1314. fuisse celebratas mense Octobri, ut communis est opinio: cui haud obest Viti ARENPECKII narratio, a) vigesimo secundo Augusti Electores convenisse " duos in controversia ad im-"perium eligentes inter se consobrinos, LUDOVICUM Ducem Ba-"variæ, FRIDERICUM Ducem Austriæ. Cuius (pergit ) Electo-"res erant, HEINRICUS Archiepiscopus Coloniensis quem sibi mu-"neribus, & donis allexit, & insuper sui sanguinis nobilitatem de-"generando filiam (fratris) præfati Archiepiscopi Coloniensis, fra-"tri suo Duci HAINRICO matrimonialiter copulavit.,, Situm comitatus Virnenburgensis, inter ditionem Lucemburgensem, & Trevirensem iam sodales mei in nota ad citatum paullo ante FRIDE-RICI Pulchri, & fratrum diploma de dote ELISABETHÆ Virneburgica ex BERTELII histor. Luxemburg. notarunt. Fuit postea alius ex hac familia cognominis HENRICUS de Virneburg, archiepiscopus Moguntinus, electus quidem iam anno 1331. quo, aut an. 1333. iuxta auctores Gallie Christiane b) HENRICUS de Virneburg Co-loniensis mortuus est. De Moguntino multa leges apud Annalistas, imprimis Albertum Argentinensem, & Ioannem Trithemium in Annal. Hirfaug. Obiit anno 1353. iuxta Galliam Christianam: ubi etiam agitur de IOANNE de Virneburg archiep. Moguntino intruso, sed iterum amoto.

# CAPUT VII.

#### DE LEOPOLDO III. COGNOMENTO PROBO APUD SEMPACHIUM INFELICITER SUC-CUMBENTE.

S. I.

ltimum iam sistimus, qui cryptæ Kænigsveldensi illatus suerat, Leopol-Leopoldum Probum cognomento, nec non tertium hoc dus sator nomine ex posteritate Ruddensi I. R. R. inter Austria superstitute success Habsburgici stemmatis. Leopoldo II. post fratrem Fri-zica dodericum II. immaturo pariter sato suncto, (erant hi filii Otto-mus. Nis) ex filiis Alberti I. superstes adhuc Albertus II. Sapiens

a) Loc. cit. col. 1237.d. & 1238.a.

b) T.III. p. 697.

II. LEOPOLDUS, auctor huius gloriosæ familiæ, translatus fuit

dictus, postremum hunc LEOPOLDUM ex IOANNA Pherretana suscepit filium, Habsburgicæ domus propagatorem, immo satorem lineæ Tyrolensis, in quam successi temporum omnis Augustæ gentis gloria collecta confistit, hodieque superstes.

Aufpicato

a

ad mona- ex Helvetia, ubi infeliciter cæsus interiit, ad monasterium illud, D. fterium S. BLASII inquam, cuius paci tranquillitatique semper studuit, a) compositis præsertim, dum iam prope interitum erat, amica conventione anno 1385. controversiis & dissensionibus inter Abbatem S. BLASII, HENRICUM, subditosque eiusdem, saltum nigrum incolentes, circa ius caduci: insuperque immunitates, exemptiones, privilegia, & iura memorato D. BLASII cœnobio a summis Pontificibus, Imperatoribus, regibus, ac ducibus, tam fecularibus, quam ecclefiasticis, præsertim vero ab Augustissima Domo Austriaca indulta & concessa, de novo confirmavit per instrumentum, quod in cod. probat. Geneal. dipl. Habsb. chartæ anni 1398. feria V. ante festum S. M. MAGDALENÆ ad verbum insertum legitur. b)

Ъ III. Arenæ potiffimum, qua capulus LEOPOLDI Probi ex agro Offa, ac loculus in Sempacensi Kanigsveldam delati, repletus fuerat, in acceptis refericrypta San-Bla-mus sceleton huius principis adeo integrum, ut nullam illius partem, nisi quasdam manuum pedumque phalanges desiderare possis. Nec fiana. ullum, oslibus hisce quam solertissime inspectis, vulneris, in fu-TAB. CVII nesto Sempacensi prœlio inflicti, stigma detegi potuit. Epitaphi-Lit. N. um in crypta San-Blasiana hoc habet:

> LEOPOLDVS PROBVS DVX AVSTRIÆ OBIIT MCCCLXXXVI.

Huius principis fascia Austriaca in scuto gentilitio linea quadam horizontali bisecta est, ac utrumque illius segmentum litteris S. & P. infignitur, adinstar scuti penduli e collo LEOPOLDI in tabulis Kanigsveldensi & San - Blasiana, de quibus sodales mei in Pinacoth. Princ. Austr. c)

IV. Passim Leopoldi, unaque fratrum suorum, Rudolphi,

**flites** 

Eiusdem cum fra- FRIDERICI, & ALBERTI nomina in diplomatibus leguntur apud tribusres, P. STEYRER in commentariis pro historia patris eorumce ALBERtim AL- TI II. narratque ad annum 1355. d) convocatis Austriæ proceribus BERTO id imprimis egiffe providum patrem, ut, cum filios quatuor fupervisione

provinciarum. d

C

a) Primum instar ceterorum edimus in ap- b) Vol III. num. CMIV. p. 781. feq. pendice diploma an. 1370. quo fatrapas c) P. II. lib. I. cap. II. §. XXVIII. & XXIX. Argovia iubet adesse monasterio S. Blasii pag. 33. d) Cap I. pag. 11. auxilio, ac vi, propulsando.

stites se relicturum speraret, amor fraternus ac concordia inter eos Stabiliretur, dum simul intra terras Austriæ resideant, neque matrimonii prztextu disiungantur &c. RUDOLPHO primogenito iusso cum fratribus præesse ditionibus omnibus. Quam in rem publicas Sicque non paucis post mortem patris annis, tabulas profert. a) quæ accidit an. 1358. res stetit. At orta postea inter ipsorum aulicos domestica dissidia simultati ansam præbuerunt post mortem reliquorum fratrum inter Albertum III. & Leopoldum. Locum etiam dederant Anglorum irruptiones partim, de quibus paullo fupra, partim intestinæ lites cum Helvetis, ut LEOPOLDUS primum in has partes decederet. Referimus in Auctario diplomata LEOPOLDI data his in partibus an. 1369. 1374. 1375. antequam dividerent inter fe provincias. Quod HAGENUS articulatim explicat apud H. Pezium. b) Ad calcem chronici nostri Kænigsveldensis ad an. 1378. notatur eiusmodi facta divisio: c) HA-GENUS, d) & chronicon Alberti II. Anonymi Carthufiani Gemnicensis e) apud eundem, eodem modo sactam divisionem memorant. Omittunt autem Tyrolim, quam recte cum chronico Kanigsveldensi Vitus Arenpeckius f) connumerat, quæ provinciis Austriacis iam an. 1364. accessit. HASELBACHIUS g) primum cessisse Albertum fratri Leopoldo Austriæ ducatum asserit. "Sed agentibus certis (pergit) qui ipsum seriosum & bellicosum "Principem agnoverant, & ALBERTUM Ducem Principem pacis "& mansuetum, magis persuasibilem ad vota; hanc divisionem "terræ sic paraverunt, ut Alberto Austria cederet, quia unicum "habebat filium: & Duci LEOPOLDO omnes terræ residuæ, tan-" quam ei, qui infatigabilis, & multis illustratus filiis erat, cede-"rent in hæreditatem &c. " Factam autem hanc divisionem, subdit " anno Domini 1379. in Neunburgo claustrali Dominica ante MICHAELIS. ,,

V. Iam tum LEOPOLDUS animi magnitudinem, atque ad res In Italia moliendas ardorem probatum fecerat bello Veneto: quod fuscepit & Ungatum suam, cum LUDOVICI, Hungariæ regis, a Venetis prælio vi-ria. cti, rem acturus. Anno 1356. ALBERTUS II. pater, ut apud P. STEEYERER legere est, h) filiorum ac provinciarum quieti profpecturus, amicitiam ac pacta pristina cum LUDOVICO renovaverat, voluitque eorum robur ad decimum usque a morte annum inter liberos etiam confistere, scriptis tabulis V. Id. Ianuarii eiusdem

a, Pag. 184. 257. b) Script, Rer. Auftr. T. I. col. 1150. c. d.

c) "Am nechsten Sunnentag vor Sant Midarzuo. "
chels tag do geschach ein teillung von d) Loc. cit. col. 1153. a. Hertzog Albrecht, und Hertzog Lupot-DEN des lamen Hertzog Albrechtz Sun, f) Ibid. T. I. p. 1270. d. und ward das lant Oestreich herzog ALund ward das lant Oestreich herzog AL- g) Ibid. T. II. p. 811. c. Brecht, und herzog Lupold wart Styr. h) Hist. Alberti II. p. 11. add. col. 185.

Kerndern, Krain, Tyrol, und alles land ze Schwaben, und hundert tusent guldin

T. II. col. 379.b. Ibid. T. II. p. 811. c.

anni. a) LEOPOLDUS postea, vinculum hoc amicitiz ut quam arctissime constringeret, nihil non egit, ut filium suum primogenitum, WILHELMUM, HEDWIGI, filiz LUDOVICI, in dotem regnum Hungariæ allaturæ, matrimonio coniungeret. Quam in rem ex-

stant apud BIRCKENIUM, b) & apud Sodales meos in Auctario diplom. Pinac. Princ. Austr. c) litteræ & diplomata annorum 1374. 1375. LEOPOLDI, & mox LUDOVICI ipfius an. 1380. quod a proceribus regni, & anno sequenti a civitatibus Hungariæ rati habitum, ac iureiurando est firmatum; sed omnia incassum etiam apud Elisabetham, Ludovici viduam, cum ad eam in Hungariam diverteret, rebus in Italia sic compositis, ut FRANCISCUS Carrarius, princeps Paduanus, Travisium, quod Veneti LEOPOL-DO tradiderant, & vicinam omnem ditionem, foluta LEOPOLDO pecuniæ summa reciperet. Bellum illud susceptum ex condicto cum Venetis in CARRARIUM, quo ante amico, ac legato etiam ad Lu-DOVICUM, d) Ungariæ regem usus suerat Leopoldus, non eadem

felicitate, quam animi fortitudine gefsit: "Quod (inquit Vitus A-, RENPECKIUS, e) multis fuis confumtis modicum divitiarum ha-"buit. " HAGENUS f) & HASELBACHIUS g) in corporis ægritudinem incidisse memorant. "A qua dum parum suit convale-" scens, civitates duas, quas adhuc in Lombardia detinebat Velters, , & Sibidat in pignus locavitFRANCISCO supradicto, & cum pe-" cunia Sueviam ascendit.,, Feltriam, & Forum Iulii corrupta nomina coniicit interpretanda Hier. PEZIUS in nota ad cit. ARENPE-CKIUM, qui cum iisdem urbibus etiam Marchiam CARRARIO loca-

Turbæ Suevica tam memorat.

VI. Summi vero momenti res, qua Leopoldum in patriam & Helve-revocabant, nuncii erant, qui ad eum ex partibus Sueviæ ac Helvetiæ quotidie afferebantur in Italiam, urgebantque ad nova in patrio folo bella. Eo itaque reparatis ex morbo viribus contendit. Imperii urbes Rhenana, Suevica, & Helvetica se se magno numero sub Ludovico Bavaro an. 1327. consociaverant, ob diuturnam LUDOVICI in Italia absentiam: cum iam antea Helveticum fœdus ex bellis LUDOVICI cum FRIDERICO Pulchro, & fratribus firmamentum accepisset, ac nova semper cum tempore incrementa. Res cum an. 1354. CAROLUS IV. compositurus ad partes Helvetiæ advenisset, interea similiter & aliæ civitates, & Domini Sueviæ & Rheni fecerunt, ut habet ALB. Argent. h) apud URSTISIUM. Cui, utpote cozvo, maior fides est adhi-

a) Ap. STEYERER loc. cit. col. 186. b Spiegel der Ebren, lib. III. cap. 9. p. 351.

#1O.

& FRANCISCO de Carraria, Padua Domi-

e) Apud H. Pez, T. I. Script. Rer. Austr. col. c) P. I. p. 9. feqq. Legitur in chartulario Alberti & LeoPOLDI apud Senckenberg. Select. Iur. T. f) lb. col. 1154. c.

IV. p. 248. potentia quam vocant plena g) lbid. T. II. col. 816. a.
pro ablegatis ad foedus contrahendum h) Script. P. II. p. 161, 162, d) Legitur in chartulario Alberti & Leocum rege Ungaria, Patriarcha Aquilegiensi,

benda, quam Chron. Elwangensi, quod alias pluribus erroribus chronologicis scatet: sic vero ad an. 1374. habet apud FREHERUM a) Incepit liga civitatum in terra Sueviæ, quæ crevit de die in diem in multis terris usque ad annum. At postea multis pactis identidem instauratur post mortem CAROLI IV. sub WENCESLAO, qui perinde ac Ludovicus Bavarus ex hac civitatum confœderatione præsidium sibi adversus infensos principes sperabat. An. 1381. VII. Rhenenses & XXIII. Suevicæ civitates novum Spiræ fædus fecerunt. Sollicitabantur identidem urbes, pagique Helvetici, ut huic se iungerent consociationi, cui se etiam oppida, LEOPOLDO in Suevia obnoxia fociare gestiebant. Apud TSCHUDIUM in Chron. Helv. Lib. VII. legere funt pactionis civitatensium ac Helvetorum tabulæ an. 1385. quarum etiam meminit Chron. Kanigsveld. apud SENCKENBERG. b) At LEOPOLDUS adcurrens, reliquas etiam Sueviæ urbes sibi conciliavit, quæ invitatæ a Rhenanis civitatibus, ut se se confœderarent, armarentque contra LEOPOLDUM non solum, sed alios etiam dynastas nobiles Suevia & Helvetia, pedem retraxerunt, sicque consœderatio ea essectu caruit, totaque belli moles iam in Helvetos incubuit, ad quos subigendos prompti adeoque undequaque nobiles accurrebant LEOPOLDO in auxilium. c) Instrumentum, quo RUDOLPHUS Comes de Hohenberg LEOPOLDO vendidit comitatum eius nominis in Suevia, datum est in oppido Bruck an. 1381. 26. Octob. Æg. TSCHUDIUS in Chron. Helv. LEOPOLDUM 29. Octob. anno 1383. fistit in Bruck Ergoviæ, haud dubie ex publico instrumento, quale in auctario edimus ibidem datum anno sequenti in vigilia S. BARTHOLOMÆI. In chartulario Alberti & Leopoldi apud Senckenberg d) mandatum legitur datum quibusdam ablegatis, ut cum fœderatis Helvetiis de pace aut induciis tractent. Sed annus non additur. Sicut etiam in exordio divisionis terrarum inter Albertum & LEOPOLDUM, de qua paullo ante diximus.

VII. Seditionis, quæ sub LEOPOLDO in apertam erupit slam-Earum mam, initia ad an. 1381. repetit Vitus ARENBECKIUS: e) "Huius caussa. "(LEOPOLDI) temporibus anno Christi 1381. Communitas rusti-" corum in villa Suita, sita in montanis ultra Alfatiam, versus Lom-"bardiam seu Şabaudiam, cum suis adhærentibus hinc inde in eis-"dem montanis per longum paffum coniunctis oppidis, videlicet "Bern in Nuchtland, & Lucernia, ac ad Heremitas Beatæ MARIÆ, i-" sti conglobati, & concordati simul iugum subiectionis dominii Du-

a) T. I. Script. Rer. Germ. p. 682. b) Select. Iur. & Hift. T. IV. p. 95. c) "Ex hac autem fimilitudine (funt verba Fel. Fast lib. I. hift. Suevo. p. 59.) utrius-que colligationis orta ett amicitia quadam, & favor inter Civitatenses & Switenses, non tamen fecuta fuit confœderatio inter eos,

quia Imperator (Wenceslaus) forte non admififfet propter alterius partis iniufti-

tiam. "
d) Selett. Iur. T. IV. p. 276. Ib. 266.
e) Apud H. Pzz. Script. Rer. Auftr. T. I. col. 1270. d. feq.

" cum Auftriæ tunc abiecerunt, imo diffidarunt (ut quidam di-" cunt ) Duces Auftriæ. Porro ista apostasia, seu rebellio sumpsit " initium ex malo regimine officialium Ducum, immo negligentia, " & inadvertentia Principum, qui non prospiciunt per se, quid ter-"ris, quid populis suis opus foret, aut ubi sit desectus in utilitati-"bus Reipublicæ necessariis, fine quibus etiam Respublica non po-" test crescere aut subsistere. " Referti sunt libri scriptorum, imprimis Helveticorum, a) querelis de præcipua caussa belli, vi, ac tyrannide fatraparum, quos Duces Austriæ in Helvetia habebant. Poterant enim pro libidine in absentia principum, optimorum etiam, tyrannidem exercere: neque id ullo tempore proclivius erat, quam sub LEOPOLDO hoc nostro, cui Probi cognomen haud abs re inditum fuisse existimandum est, bello Italico longius ab Helvetia distracto, dum perversis, qui in ministerio principum lateri adhærent, facile sit removere subditorum querelas ab audientia principum. "Fuit enim ille Princeps LEOPOLDUS Senior Dux Auftriæ , pronepos Regis RUDOLPHI (utor laudati ARENBECKII verbis, "b) pius & mitis, & quasi instinctu naturæ propheta sibi ipsi mali "futuri, non semel dixerat suis astantibus, antequam hæc dissen-"sio fieret: Eia! propter pium DEUM admittatis pauperes nostros "venire coram nobis, ut suos proponant defectus. Illis vero super-"bis, & arrogantibus alia & alia inferentibus, & illos oppressores " pauperum continue & fortiter excufantibus dixisse fertur Princi-,, pem: Vos DEUM, vos DEUM! aliquando ducetis nos & vos in , inconveniens & damnum, de quo una nobiscum lugebitis. Itaque " non multo post ista rebellio & coniuratio rusticorum seu commu-", nitatis, hodie dictorum Suitenfium secuta suit.,, Concordat Anonymi Gemnicensis chronicon Alberti II. apud eundem Hier. PEZIUM, c) LEOPOLDUM initio principatus sui fortunatum suisse testatus, sed postea depravatum, per consiliarios pessimos.

Infelix prælium, quo occubuit Leoporpus. VIII. Ex Trithemii d) testimonio bellum hoc, etsi admodum invitus, tandem victus nobilium precibus, qui sub eius signis militabant, nec tantam coniuratorum iniuriam sustinebant, suscepit Leopoldus, quod anno 1385. Suitensibus indictum, aliquod mensibus ex condicto intermiserat. Iuvat eius verba huc adscribere: "Nobiles itaque (inquit) tantam conjuratorum injuriam ferre non "valentes, Lupoldi Ducis Austriæ, sub cuius militabant signis, au—xilium implorabant; qui tandem victus eorum precibus (etsi ad—modum invitus) bellum, quod anno præcedenti Suitensibus india, ctum, aliquot mensibus ex compacto intermiserat, denuo fortius "instaurat. Contractis igitur copiis, oppidum Sempach imprimis ob—sidione vollavit; contra quem adventantes coniurati Suitenses com—missim est bellum, & per utriusque partis homines in multam ho—ram

a) Vid. Stumphius, Tschudius P. I. lib. b) Loc. cit. col. 1271. c. VII. Birckenius lib. III. c. 10. de Roo c) Loc. cit. col. 379. b. c. lib. IV. d) Chron. Hir faug. ad an. 1386.

Belli huius caussæ & motus pluri-"ram acriter pugnatum.,, bus describuntur in chron. Kanigsveld. apud SENCKENBERG toto libro fecundo. Diviso exercitu LEOPOLDUM cum selectis equitibus Sempachium movisse, HAGENUS quoque asserit, aliam tamen caussam addens. a) Mirus erat apud nobiles equites pugnandi ardor, nec dubia apud eosdem de victoria spes contra rusticorum turbam, quam parvipendebant: irruunt in hostem pedites, equos famulis tradunt: dumque ingravescit pugna, contineri haud potuit LEOPOLDUS dux, quin prælio se immitteret, ac inter primos dimicaret. Nobiles milites partim vi prælii, partim nimio solis æstu fatiscunt, ad equos suos recurrere volentes, sunt verba A-RENBECKII, b) vitam redimere fuga. Sed cum equos invenire pote-rant minime, ab hostibus mactantur. Nullus in ea pugna captivabatur, sed omnes interficiebantur. Terminatum est igitur crudele, & funestum bellum ipso die lunæ VII. Id. Iulii anno 1386. Diem hunc nonum Iulii iam parte prima indicavimus, qui etiam ad calcem chronici nostri Kænigsveld. notatur : cum adhuc LEOPOLDI nostri diplomata extent apud P. HERRGOTT c) ineunte & vergente Iunio data Brugg in Ergow. Fel. FABER d) commemorat, ultum generosi principis sanguinem in parricida vilissimo. "Dum "enim (inquit) nesciretur, quis principem occiderit, & de hoc "miratio & murmur inter Swiceros esset, profiliit ille maledictus "principicida, homuncio strumosus & vilissimus in medium, præ-", dicens se publice sic & sic Ducem interfecisse. Quem rapientes " traditum tortoribus, crudeli morte dilaceratum peremerunt in " oppido Bernensi. " At caussam suam, Spartamque haud deseruere confœderati, non folum Helveti, verum etiam alibi gentium confæderati in imperio Germanico, quibus robur animusque acceffit cæsis suis dominis cum suo antesignano duce Leopoldo, qui, ut habet chronicon. Augustanæ eccles. apud PISTORIUM e) ad an. 1386. Dux inclitus Austriæ, inquit, LUIDOLFUS (LEOPOLDUS) a suis, in suo, cum suis, propter sua a Suitensibus, seu de magna liga dictis, fuit in bello interfectus, sequenti tempore maxima coniuratio Principum, & econtra civitatum imperialium, & Guerra prævalida. Neque ceffarunt penitus motus ante CAROLI V. tempora. Magnum cæforum comitum, aliorumque nobilium, numerum post laudatos Arenbeckium, Trithemium & Ha-SELBACHIUM recensent BIRCKENIUS, f) Gerardus de Roo g) alii, quos inter primo loco plerumque venit OTTO Marchio de Hoch-

 $G_3$ 

" gen Sembach. "

a) Ap H. Pezium Script. Rer. Auftr. T. I. b) Loc. cit. col. 1272. 1273. Ap H. FEZIUM SCRIPE. Ref. ZHIPT. I. I. b) Loc. cit. col. 1272, 1273.

col. 1154. d. feq. "Herzog Lewvold Cod. probat. Geneal. dipl. Vol. III. num. gedacht umb fein Vetterleich Erb zu "vechten grechtleich, und befambt fich mit d) Apnd Goldars. Ref. Stevile. Script. p. 60. "feinen Hern, Rittern und Knechten die e) Script. Ref. Germ. T. III. p. 684. "Er zu dem mal bey Im hett von der Etfeb, f) Lib. III. cap. XI. pag. 370. "von Swaben, und zoch mit feiner Pannyer g) Annal. Auftr. Lib. IV. p. m. 132. "gen Semhach. "

berg, & IOANNES comes de Ochfenstain, a) quos ipsos ad latera LEO-POLDI, tabula quædam monasterii Kænigsveldensis repræsentat, quam a P. HERRGOTT in Geneal. Diplom. iam quidem in ære exhibitam, operæ pretium duximus ad calcem capitis recudere. Alia imago, quæ servatur Kænigsveldæ, LEOPOLDI protome, de qua in Pinacoth. Princ. Austriæ, b) inscriptionem habet Teutonicam, etiam

in exemplo San-Blasiano, quæ eiusdem fere est sententiæ cum relatis ex chron. August. de morte LEOPOLDI, verbis. Convenit formula in commemorationem LEOPOLDI, quam ARENPECKIUS factam tradit diebus lunæ apud Kænigsveldam: c) "Huius Principis me-"moria diebus lunæ in prædicto monasterio Kunigvelden his vulga-"ribus verbis habetur: Mementote propter DEUM nostri gratiosi

"Domini Ducis LEOPOLDI apud Sempach in suo, pro suis, & a "fuis occifi, hic fepulti." Difficulter (mox dixerat) cum aliis fexaginta in monasterio Kunig felden sepultum. d) Chronicon Kænigsveldense a B. de SENCKENBERG, inter Selecta Iur. & histor. T. IV. editum, meminit p. 136. ingentis feretri in quo cum nonnullis aliis primoribus positum ac Kænigsveldam deportatum sit eius corpus. Addit fuo tempore adhuc Kanigsvelda fervatam fuisse arcam illam, nobis etiam visam cum bis Kænigsveldæ omnia rusparemur.

qui cum LEOPOLDO apud Sempach occumbentes Kanigsveldam fint translati. Apud alios alii, plures vel pauciores connumerantur, apud TRITHEMIUM in chr. Hirfaug. e) quadraginta, qui potissima parte ii ipsi funt, quorum imagines in choro ecclesiæ Kænigsveldensis, cum armis gentilitiis suspensæ visuntur.

Recensentur postea in eodem Chronico magno numero nobiles,

IX. TRITHEMIUS LEOPOLDO Probo patri filium cognominem Di proge-fuccessisse scribit, f) nulla iniecta mentione primogeniti WILHEL-MI, qui nempe præmatura morte ereptus fuit an. 1394. ante patruum Albertum III. cui Wilhelmus post mortem patris, prudenti fane confilio, provincias omnes communi fratrum nomine administrandas commisit. Addit Trithemius, Leopoldum filium patris mortem vindicare cupientem, fe hostem coniuratorum litteris declarasse apertis, coepisseque ad eum undique convenire nobiles armatos: " alius (inquit) patrem, alius filium, alius , fratrem in Suitenses optans vindicare. Quod ubi conjuratis inno-,, tuit, amicorum medio facta fuit unius anni spatio treugarum con-" cessio instantibus ipsis, & sic feruor animi refriguit commoti., luxta

LEOPOL-

a) "Hi, præter principem ipsum, erant (inquit d) Ibid. p. 1273. d. · "de Roo l. c.) Otto Marchio Hochbergi-" cus Udalricus Palatinus Tubingenfis. Co-"mites FRIDERICUS a Zollern cognomen-"to Niger, -- IOANNES Ochfenfleinius, Præpositus Argentoratensis. Baroneo &c.,

b) P. II. lib. I. cap. XI. p. 108 c) Apud H. Pez. Script. Rer. Auftr. T. I. col.

e) Ad an. 1386. Corpus autem Ducis Lupol-DI cum aliis ferme quadraginta ad monasterium Koenigsfeld cum honore delatum, Sepultum est.

f) Loc cit. "Póst mortem vero Ducis me-"morati, Lupoldus filius eius in Duca-"tu Austria, & in reliquo principatu suc-2 cellit &c. 22

Iuxta Arenpeckiuma) Leopoldus inftructo bello Wiennam ad patruum sium Ducem Albertum descendit, mandans, addit, suis interim bellare cum Suitensibus. Quod bellum ibidem prosequitur, usque dum treugæ ad septennium sactæ suerunt in quadragesima anno 1389. b)

X. Proxime memorat mortem Leopoldi an. 1411. fine li-Adhucfuberis defuncti, dum superstites reliqui duo filii Ernestus & Fri-perstes. Dericus iterum dividunt terras, quæ tamen auspicato coaluerunt in Ernesti nepote, Maximiliano I. Imperatore, ex Friderico Placido Imp. Ernesti Ferrei filio natu maximo, Maximiliani I. patre, a quo Leopoldi Probi augusta progenies per Ferdinandos, Leopoldum I., & Carolum VI. Imperatores superstes, gloriose regnat.



a) Apud H. Pez. T. I. col. 1274. C.

b) Ibid, col. 1275. b.

TAPHO-

# **TAPHOGRAPHIA** PRINCIPUM AUSTRIÆ. PARS II. LIBER ULTIMUS.

URNIS FERALIBUS, EARUMQUE USU CHRISTIANO, AD REPONENDA POTISSIMUM VISCERA

APUD

#### AUSTRIÆ ARCHIDUCES, DESTINATIS ETIAM EUM IN FINEM PECULIARIBUS

CORDIUM ET INTESTINORUM CONDITORIIS.

## CAPUT I.

DE VARIO APUD VETERES URNARUM FERALIUM USU.

S. I.

Argumentum de urnis.



ssim Musea, in quibus antiquitatis monumenta servantur, diversi generis vasis, urnisque adornata cernuntur; iusta etiam volumina referta ectypis; alia sparsim habentur in operibus virorum doctorum, qui non cessant animum, antiquitatis amore captum, adiicere, industriamque ad eruenda, verso solo, quo obruta iacent, eiusmodi antiquitatis lypfana,

ac quævis vasorum fragmenta. Verum quidquid id est, ad tempora priscæ fere superstitionis pertinet, quarum rerum sæpe nec ztas, nec origo, nec tituli fides satis certa est, & explorata. Assertius nobis religiosiusque præ manibus est opus, in Taphographiæ nostræ complementum, urnæ nimirum, ac vasa funerea, in quibus certam attestantur fidem adiectæ plerumque inscriptiones, infignia, temporum item notæ, aliaque extra omnem controversiam posita signa, & indices.

II. Diversus itaque est, a vetustiori illo, christianus noster, de genera, ac quo sermo est, urnarum usus, ad reponenda potissimum viscera, exta inquam, & corda, quædam etiam ad facram lotionem adhibitæ, aut carbone & cineribus, herbis, odoramentis impletæ, aliis quam humani corporis, qui erat antiquior ille urnarum usus, ut essent cinerum atque ossium humanorum post cremationem receptacula ætate iam remotissima: quale exemplum apud ÆLIANUM a) legitur, de vase vitreo, cineribus repleto, quod a XERXE in BELE

conditorio sit repertum. Passim vero in Gracorum, Romanorumque a) antiquis monumentis eiusmodi urcei ferales, seu urnæ, aurex etiam, argentex, xnex, fictiles aut lapidex, ex marmore, vel alabastro, ut scilicet quisque valebat opibus, aut dignitate, Græcis อัรเอิร์เนละ, vel อัรเออิเนล็ต, latinis offuaria, cineraria etiam in inscriptionibus, & apud scriptores dicta, b) in quibus alii etiam populi cineres & offa cadaverum humanorum, in rogo combustorum, vino, lacte, odoribus, immo lacrymis perspersa & irrigata includebant, inclusaque sepeliebant. Quod ultimum genus singulare fuit urnarum, quas lacrymales vocant, ad continendas necessariorum lacrymas, unacum defuncto fepultas. c)

III. Equidem palam hinc est, disparem hunc esse urnarum Ad cineusum ab eo, de quo nobis res est. Quam tamen inter potissimas res creearum caussas apud nostrates postea notabimus, docent vetera mo-corponumenta, Graca perinde, ac Romana, originem dediffe cremato-rum apud rum corporum cineres urnis inferendi. Quique illustrium familia-Romanos, rum mos est, peculiaria sibi erigendi monumenta, ac conditoria humanis cadaveribus, antiquissimis temporibus, non apud Hebræos tantum, ac Æg yptios obtinuit, sed Græcos etiam, eo solum discrimine, quod in locis ædium ad id paratis humo contecta efferre consueverint, ut auctor est PLATONIS Minoe. Idem in PHAEDONE utriusque ritus meminit. Thebanis vero lege edictum erat, ut, qui domum sibi, is simul locum in illa destinatum humationi defunctorum conderet, ut POTTERUS in Archaol. Graca d) observat, corpora cremare ante bellum Trojanum Gracos nescivisse: tum vero in consuetudinem venisse, atque universis in posterum Græcis in more positum suisse, ut qui gestis procul a patria cecidissent, rogo imponerentur, crematorumque cadaverum cineres urnis conditi, domum, monumentis maiorum inferendi, Sic quoque Lacedemonii decernentes, aut vincere deportarentur. Mesenios, aut mori omnes, tesseras, suis & patrum suorum nominibus infignitas, dextro brachio obstringebant, ut si universi, conturbatis cadaveribus, concidissent, ex titulis, discrimine familiarum facto, in sepulcris singuli maiorum conderentur. Antiquissimum exemplum cremandi cadaver in HOMERO habemus, qui in PA-TROCLI funere rem clarissime executus est. Ut multas res, ita quoque hos ritus a Græcis accepisse Romanos, haud dubium est. Legimus apud Plutarchum, Numam testamento cavisse, ne corpus fuum post motem ureretur. Unde elucescit utrumque tunc morem obtinuisse. PLINIO teste ipsum cremare apud Romanos non fuit veteris instituti: terra condebantur, atque postquam longinquis bellis

obrutos erui cognoverunt, tum institutum.

cerpt. gen. L. II. P. III. p. 336. Mont-fauc. Diar. Ital. cap. XXII. p. 338. & a) Gunther de iure manium. L. III. c. 23. Archæolog. Gr. L. IV. c. 6. KIRCHMAN. de fluerib, Roman, L. III. cap. 8. antiq. explic.

Iob. Chr. Martini de urnis feral. T. I. c) Idem I. c. cap. XII.

P. II. Thef. Differt. p. 6. Duelli Ex- d) Lib. IV. c. 6. 7.

MON. AUST. T. IV. P. II.

IV. TACITUS in libro de moribus Germanorum eandem eius. nos & ali-ritus originem videtur innuere, a) Funerum, inquit, nulla ambitio: trionales id solum observatur, ut corpora clarorum virorum certis lignis crepopulos. mentur. C. CESAR contra b) de Gallis. ,, Funera funt (inquit)

a b "pro cultu Gallorum magnifica, omniaque, quæ vivis cordi fuisse " arbitrantur, etiam animalia, ac paulo fupra hanc memoriam, fer-,, vi, & clientes, quos ab illis dilectos effe constabat, iustis fune-"ribus confectis cremabantur. " Adde Eustatium Iliada. a. Aliis etiam Septentrionalibus populis cremationem cadaverum fuisse usur-Sic observante I. MARTINIO c) antiquos Dania patam constat. ac Norwegiæ Reges, & incolas omnes, illos quidem navicula exstructa, hos autem in tumulis combustos, utrorumque cineres, va-

riis cimeliis mixtos fuisse, legimus apud Saxonem Grammaticum in Historia Daniæ. d) Id quod etiam de Suecis ERICUS OLAUS Gothorum Suecorumque Historia a MASENIO edita lib. I. affirmat. e)

Plerique mutationem huius ritus inductis facris christianis attribu-L. Greg. GYRALDI f) testimonio, a quibusdam observatum est, usque ad Antoninorum Imperatorum tempora a plerisque desitum esse corpora cremare, & rursus terræ condere ceptum. Kir-CHERUS in Muízo p. 84. præcise an. CXXXVIII. determinat. Ex TERTULLIANI scriptis constat in eo more tollendo laboratum esse a nostris. Chifletius g) in Anastasi Childerici I. Francorum Regis ex quodam SIDONII Apollinaris loco, scriptore sec. V. coniecturam facit, morem tunc adhuc fuisse in Gallia cremandi gen-

MUNDO rege, & in quibus nulla reperias vestigia christianitatis, nullam fieri mentionem crematorum cadaverum, fed humatorum duntaxat. Duellius h) exinde, quod seculo VIII. catholica fides auspicatissima ceperit incrementa, quodque CAROLO M. regnante falforum numinum cultus, & priscæ superstitionis reliquiæ omnibus Germaniæ finibus averruncatæ fint, coniicit ad id usque ævi in regno Norico usum obtinuisse corpora defunctorum cremandi. GLAU-

tilium cadavera, Christianorumque humandi. Addit tamen in Legibus Francorum Salicis, quæ latæ funt in Belgica fub PHARA-

DOVIUS i) eam affertionem non tantum ad Noricum, fed ad totam Germaniam extendit. Notabilis est apud TACITUM k) locus de modo sepeliendi, haud cremandi, reges externos, ubi de Poppæa NERONIS, Corpus eius, inquit, non igni abolitum, ut Romanus mos, sed regum exterorum consuetudine dissectum, odoribus conditur, tumuloque Iuliorum infertur. Iam meminimus cineres, seu

offa

numentorum fepulcralium ætatem digno-

f) De vario sepeliendi ritu. p. 22.

a) Cap. XXVII. b) Comentar. VI. Belli Gall.

c) De Urnis feral. p. 8.

d) Lib. III. e) Add. Olai RUDBECK Atlantica T. I. cap.

g) Cap. V. h) Excerpta Geneal. L. II. P. III. p. 337. VI. a p. 125. de gentis Sueonica vetusta- i) Hist. Imp. Germ. L. l. c. 49. te, ex antiquorum tumulis seu collibus k) Annal. L. XVI. fepulcralibus ubi figna tradit variam mo-

ossa in rogo etiam combustorum cadaverum variis rebus odoribusque perspersa, ac irrigata fuisse. Rem eam pluribus explicat Herodianus, Imperatorum Apotheosm describens, lecto in secundum tabernaculum sublato, aromata & suffimenta omnis generis, fructus, herbas, succosque omnes odoratos conquisitos, atque acervatim essus sussessitus.

V. P. MABILLONIUS, postquam in disquisitione de antiquis Antisepulturis regum Franciæ retulisset, a) inventam suisse an. 1643. quior, præserin tumulo HILPERICI regis cum figno crucis parvulam lampadem, tim varius addit, an. 1646. in sepulcro CHILDERICI II. in templo S. GER- apud Christia-MANI de Pratis præter alia, vas vitreum, odoramentis repletum, nos urnafuisse repertum. MONTEFALCONIUS b) vero perhibet in monu-rum usus. mento BILICHILDIS reginæ ibidem Parisiis apud S. GERMANUM a b inventum esse an. 1645. pulvinar sub capite herbis odoriseris fartum. Laudatus item MABILLONIUS c) in suis Annalibus ad annum 541. annotavit, an. 1591. in restauratione templi Hierosoly. mit. S. IOANNI dicati, inventum esse sepulcrum S. PLACIDI & fociorum eius, ubi urnulæ repertæ funt, ossa semiusta, & carbones continentes. Dum fodalis meus P. Marquardus HERRGOTT an. 1739. in Abbatia S. Crucis ord. Cisterc. in domo capituli, ubi præcipius Ducibus, familiæ Babenbergensis, sepulturæ locus erat, monumenta perquireret, quæ ad Taphographiam Austriacam facerent, amoto fepulcrali lapide HENRICI, cognomento Crudelis, terra altius effossa, præter ligneum putrem capulum, circum undique altum pollices quinque, carbonibus, cineribusque statuminatum, atque gladium, rubigine multa exefum, occurrit olla, infra tab. CXI. TAB. CXI. lit. A. are expressa, inter hunc gladium & caput, quod occidentem Lit. A. versus spectabat, per mediam lineam pollices sesqui tertios habens, carbonum & cinerum plena; qux vero fracta & fundi expers fuerit, etsi nullum aperti unquam antea sepulcri indicium fuerit. Qua de re cum prima Taphographiæ huius parte ageretur, d) argumentum etiam allatum est ex auctoribus liturgicis BELETHO, DURANDO pœnitentiæ caussa id in more positum fuisse; quod nimirum a monasticis ritibus est acceptum de quibus Edmundus MARTENIUS e) scribens "olim (inquit) unacum mortuis sepeliebantur vasa testacea carboni-" bus plena; cuiusmodi inventa funt nonnulla in monasterio S. D10-", NYSII in Francia, ea in parte claustri quæ est ecclesiæ contigua: & "in monasterio S. GERMANI a Pratis, unacum sarcophagis gipseis ad lumen positis.,, Subiicit his porro id, quod de S. MAURO refert FAUSTUS in eius vita: quod nimirum epistolam sibi a S. BENE-DICTO missam, tumulo inferri præceperit; cuius exemplo litteras quasdam exhortatorias a Venerando Abbate RICHARDO, olim de charitate S. POPPONI conscriptas, unacum calice pectori eius su-H 2

a) Memoir. de l'Acad. des Inscript. T. II. c) Annal. Bened. p. 694. d) Lib. I. cap. IV. S. LIII. p. 61. feq.

b) T. l. Monum. Monarch. Franc. p. 175. e) Lib. V. c. 15.

TAB.CXI. perposuere discipuli. a) Recentius eiusmodi exemplum obviam
a occurrit laudato P. Marq. HERRGOTT an. 1739. apud RR. PP.
Dominicanos Crembii, oppido inferioris Austriæ, ad ripam Danubii,

Lit. B. urna nimirum loc. cit. lit. B. in qua reliquiæ feu exuviæ thecæ cuiusdam codicis conclufæ fuerant, puta, corium cum afferculis iam admodum corrofis, unacum cineribus. Olla hæc octo digitos alta, & una ex parte fracta fequentem inferiptionem creta rubra, Germanico idiomate exaratam, referebat: 1572. in Gott verschieden der Ehrwürdige Herr Christophorus Lewirsch Parrer und Decant in Crems. Urnam ob argumenti rationem æri incidere cum ceteris alienum a re haud duximus, commemorasse item rem ad propositam de urnis suneralibus materiam; perinde ac duas illas amphoras, in vacuo S. Leopoldi sepulcro reconditas, cum lamina ex plumbo constata, in qua titulus extat, index, quid ista vasa ha-

Lit. C. D. beant monumenti. Delineatas habes dicta tab. litt. C. D. earumby que descriptionem pleniorem volum. huius tomi primo. b) Nimirum post exemptum anno 1506. beati Marchionis Leopoldi, in sanctos relati, sunus, ossa per pietatem ab Episcopo Passaviensi abluta, eluviem autem seu lixiviam, in duas hasce urnas insusam, additis sacris cineribus, in locum ubi corpus S. viri prius quieverat, repositam esse. Fortuna dedit memoriam huius sacti inscriptione conservatam. Fuere enim iam pridem in rudi plebe, qui crederent, ista vasa alio spectare, traherentque omnino ad nuptias in Cana Galilæe. Ita nonnunquam rebus non adeo priscis, quarum habetur origo minus certa, aliena significatio, & prodigiosa vetustas affingitur.

# CAPUT II.

MOS, ET EXEMPLA EXENTERANDI, AC SEOR-SIM SEPELIENDI VISCERA APUD CHRISTIANOS PRINCI-PES, ET QUIDEM ARCHIDUCES AUSTRIÆ EXTRA CRYPTAS, EUM IN FINEM DESTINATAS.

S. I.

atio quædam a reliquo corpore separata post mortem con-Origo, & dendi viscera, a remotissima ætate repeti potest, exemcauffa exenteranplumque. Paullo ante TACITI de Poppaa NERONIS atdi corpotulimus locum, corpus eius non igni abolitum, ut Romanus mos, ra ob pollinctufed regum externorum confuetudine diffectum, odoribus condiram. tum, tumuloque illatum fuisse. Pollincendi vetustissima consuetudo exenterari cadavera deposcebat. Etsi enim apud Romanos, Gracos, & alios, apud quos cremabantur corpora, uncturam feralem obtinuisse etiam multis argumentis comprobaverit KIRCH-

feralem obtinuisse etiam multis argumentis comprobaverit KIRCHc MANNUS, c) apud eas tamen gentes omnino necessaria erat, qui

a) Vid. vita S. Hilthrudis n. 7. Sec. III. P. II. b) Lib. I. cap. III. S. V. pag. 29. p. 423. c) De Funer. Rom. Lib. I. cap. VII.

condicbant corpora, ut expurgata a putredine confervarentur, quod præ ceteris Æg yptii solemne habuerunt. Æg yptii intestina extrahentes, sunt verba SEXTI Philos. a) condiunt defunctos, & secum super terram habent. Quam in rem supervacaneum foret accumulare testimonia, cum passim in nostris regionibus Mumiæ, quas vocant, Agyptiorum afferventur. Phuribus explicat Gyraldus in libro de vario sepeliendi ritu, b) eum ritum cum condiendi tum expurgandi cadavera, omnibus eductis intestinis, & interancis præter cor & renes, quæ vino phæniceo lavabantur, odoramentisque liniebantur, mox reliquum corpus dies amplius triginta perungebatur. MOYSES c) dum Patriarchæ IACOBI mortem refert, iusfum addit aromatibus condiri patrem a filio Ioseph ( cui idem post mortem obtigisse paullo post narratur) Quibus (medicis) iussa implentibus transierunt quadraginta dies. Iste quippe mos erat cadaverum conditorum. Teste PLUTARCHO in Symposio intestina in flumen iacere, reliquum purgatum corpus affervare in more positum erat, ut laudatus annotavit GYRALDUS, d) alios item post HERODOTUM scribere, ferro incurvo inflexoque, ad hoc parato, cerebrum per nares mortuo educi, locumque medicamentis expleri; apud Scythas vero caput cerebro evacuatum ablui, corpus perinde, ac Gerrhos exenterare, ac Indos, quibus visceribus epulari fas & maxime pium sit.

II. Procul ab huiuscemodi immanitate proliciendi etiam in flu- Apud men viscera apud Christianos, incerta est origo exenterandi huma-nos, ob Quod enim probabiliter dici potest pollincturam, trauslana corpora. exenterationemque in morem productam fuisse ob translationem tionem funerum, in remotiora loca ob gravitatem odoris; fuit tamen bar-mos barbara quædam pietas apud Christianos olim familiaris, ut defuncto-barus rum corpora, quo fuprema voluntate, longinquas in terras deportanda erant, exenterata, frustilatimque concisa, vino vel aqua frequenti coquerentur, ut offa carnibus exuta commode tandem in locum sepulturæ, quem vivi elegerant, perserri possent. Qua de re plura exempla Parte I. huius Taphographiæ retulimus. Apud SIDONIUM e) notatur etiam S. LUDOVICI carnes ab offibus separatas & exficcatas fuisse. Quibus addi potest AIMONIUS f) de gest. Francor. Constat vero posterioribus adhuc exemplis non ubique servatam fuisse BONIFACII VIII. g) constitutionem, rem eam indignam sub gravi an. 1299. vetantis, iubentisque, eiusmodi corpora aut integra eum in locum, quo sepeliri viventes constituerant, si fieri posset, reduci, aut proximo loco sacro deposita, tamdiu ibi fux quieti permitti, donec in cineres refoluta, aut confumtis carnibus fola post se ossa relinquerent, tunc demum, si placuerit, transferenda. III.

a) Lib. III. Pyrrhon. Hypothef. cap. XXIV. e) Opp. T. II. col. 1059. nota. 36.
b) p. 37.
c) Gen. L. II. cap. XXV.
g) Lib. HI. Extrav. com. tit. de fepulturis.
RAYNALD. ad an. 1299. p. 534.

III. Nihil hic de pollinctura, aut exenteratione corporis, etsi vetustio- dudum antea hunc in finem usitata fuerit. Auctor est Lunigius, tæ apud a) felicem illum ROBERTUM d'Abrissel primum extitisse, qui an-Christia- no 1117. nova sepeliendi ratione cor suum, corpusque ita inter nos visce- dilectissimas sibi filias partitus sit, ut aliis cor, aliis illud diversis rum se- pulturæ, ab obitu locis ad sepulturam mitti præceperit. Verum SLEVOG-TIUS b) de sepultura Imperatorum demonstravit, iam diu antea ab Imperatoribus Germanicis institutum esse, apertis post mortem cor-a b poribus exemptisque visceribus, intestinis, & corde interdum etiam cerebro, fingula seorsim sepulturæ tradere. Primus eidem cense-

tur Otto Magnus, cum enim anno 973. in monasterio Menmelebiensi mortuus esset, viscera eius in loco ipso deposita sunt, corpus vero Magdeburgi in æde S. MAURITII sepulturæ traditum. Viscera eius foluta (funt DITMARI verba c) quæ sua etiam facit annalista Saxo) in ecclesia S. MARIE sunt tumulata, corpus autem eiusdem aromatibus conditum ad PARTHENOPOLIN translatum. Deinde OT-TO III. mortuus anno 1001. vel 1002. iuxta HERMAN. Contra-

Elum apud URSTISIUM d) & chronicon Magdeburg. (chronicon Claustro Neoburgense apud Hieron. PEZIUM e) priorem etiam ponit annum ) Aquisgrani tumulatus est, intestina eius Augustam Vindelicorum delata in æde SS. AFRÆ & UDALRICI condita fuere. Dux vero (Bavarix HENRICUS) cum funere Augustam intrans civitatem, dilecti Domini ac nepotis intestina duabus lagunculis inclusa in Australi parte monasterii Sanctæ Martyris AffRÆ sepulturæ honorabili tradidit, ut habet chronicon Magdeburg. apud MEI-BOMIUM f) CONRADUS II. Imperator, qui Spiræ mausoleum deinceps

Imperatorum constituit, anno 1039. in inferiore Traiesto, Frisia urbe, obiit, ibique intestinis eius ad sepulturam relictis, ut in eius vita WIPPO & OTTO Frising. Lib. VI. Cap. XXXI. perhibent, g) corpus Spiræ in templo, S. MARIÆ dicato, tumulatum. STRU-VIUS in corpore Histor. Germ. T. I. p. 294. ex Buchelli notis ad HEDÆ Hist. Ultraiect. locum designat, ubi ipsius viscera recondita in capite fummi templi, ante eum locum, ubi olim altare maximum stetit, ac etiamnum pavimentum ostendit lapides inscriptos hisce literis:

> Exta Conradi secundi Imp. 1039.

HENRICUS III. an. 1056. in oppido Saxonia, Bottenfeld, defunctus, Spiræ iuxta patrem humatus est; cor eius & viscera Goslariæ in Choro templi SS. SIMONIS & IUDÆ, a se conditi, deposita. HENRICUS IV. an. 1106. Leodii mortuus, sepultisque ibidem (ut

a) Theatr. Cerem. Lift. polit. p.765.

<sup>b) p. 54. feqq.
c) Apud Leibn. T. I. p. 340.
d) Scriptor. Rerum Germ. P. I. p. 318.</sup> 

e) Script. Rer. Auft. T. I. p. 436. ad an. MI. f) T. II. fcript. Rer. Germ. pag. 281. g) Apud PISTOR. T. III. pag. 482. & apud URST. P. I. p. 134.

Ь

perhibet Otto Frisingensis a) intestinis eius, corpus in Galliæ civitatem Spiram deportatur, ibique in ecclesia beatæ Dei genitricis, semperque Virginis Mariæ, quam ipse miro artisiciosoque, sicut hodie cernitur construxerat, opere iuxta patrem, avum, Imperatores cultu regio sepelitur. Idem postea pag. 415. cap. XV. de Henrico V. an. 1125. Traiesti mortuo, addit: "Sepultisque ibidem in, terioribus, per ripam Rheni ad superiora deportatus in civitate Spira patribus suis appositus est. "Et Albericus ad annum 1125. corpus eius, eiestis intestinis, sale conspersum Spiræ relatum est. Buchelius in notis ad Io. Beckæ hist. Ultraiest. idem attestantis, dicit in templo S. Martini Traiesti reperiri incisa hæc verba:

#### Exta Henrici quinti Imp. 1125. b)

FRIDERICI I. Barbarosse, in expeditione adversus Saracenos sumine Armenio submersi, cadaver anno 1190. primum Tyri sepultum, ut alii quidem perhibent, deinde caro, cerebrum & viscera Antiochiæ, ossa a filio Conrado Suevo, Tarsum vel Accaron translata condebantur, sepultisque intestinis eius (sunt verba Ottonis de S. Blasio apud Urstisium c) cum carne reliqua apud Tarsum, ossa Antiochiam translata cultu regio officiossissime reconduntur.

IV. Extat etiam Sec. XI. exemplum in Normannia: ac dein-Apud ceps, serius quidem, nec sine contradictione morem hunc Gallis Gallos. secuti sunt: cum enim Philippus III. Rex Galliarum obiisset Perpiniani anno. 1285. viscera eius & caro sepulta Narbonæ in Basilica, ossa vero ad S. Dionysium translata fuerunt. Aliter rem habet Chron. Salisburg. apud Hier. Pezium ad annum 1283. d) dibi postquam Philippum Arragoniam intrasse narraverat, addit: sipse Rex mortuus ibidem, reductus est Parissis, sapud S. Dionysium est sepultus; cor autem ipsius Regis est apud Prædicatores Parissis tumulatum. De qua divisione individui plures Clericorum salicatum contra eosdem fratres, qui dicuntur illud obtinuisse precibus se exhortationibus, scandalizati sunt. Sed tamen rem postea in morem transsisse de Philippo V. Carolo V. Francisco III. & Henrico III.

V. At nobis iam, quæ sunt instituti nostri, pressius sunt per-Antisequenda de Austriæ principibus. Ex quibus nonnulli vetustioris quiora subenbergicæ stirpis in peregrinis remotisque terris desuncti, amore Ducum patriæ nec cum anima remisso, desiderarunt in maiorum suorum exempla, monumentis, aut conditis a se monasteriis, & ædibus sacris com-

a) De Geft. Friderici I. Imp. L. I. cap. X.

ap. Urstis. Script. Rer. Germ. P. I. pag. c) Script. Rer. Germ. P. I. p. 215.

413.
b) Ap. Struyium Corp. Hift. Germ. T. I.

b) Ap. Struyium Corp. Hift. Germ. T. I.

De quibusdam in prima Taphographiæ huius parte est actum. Ac quidem de FRIDERICO I. quem Catholicum nominarunt, fratre LEOPOLDI Largi, ex offium congerie coniectura fuit, carnibus, pro more, lixatis, offa folummodo in patriam revecta fuifse, cum esset an. 1198. in Terra Sancta mortuus. Vitus AREN-PECKIUS a) nihil aliud memorat, quam corpus exanime in Austriam deportatum esse, & in capitulo S. Crucis situm; de LEOPOL-

Do autem Glorioso an. 1230. in Italia mortuo, "cuius (inquit b) "intestina sepulta sunt in Monte Cassino, Ordinis S. BENEDICTI, , offa vero reportata funt in terram fuam Austriæ in monasterium "Campum-liliorum, quod ipse fundaverat, & in marmoreo eleva-" to sepulcro illata. " Alia, quæ prima parte c) allata sunt testimonia, etiam de carnibus ab offibus avullîs, in monasterio Cassinen-

se relictis, testantur. Sequitur paullo post d) narratio de OTTO-CARI, Austriæ usurpatoris, Viennæ intestinis eiectis, ac inollatis, corporeque pollincto. Quod Paltramo, tum consuli Viennenfi, eius partibus addictissimo, dictu borridum est visum, iumentino, inquit, more scinditur, ad instar piscis exenteratur, & ipsa exta inollantur, & Separantur a corpore. Latuisse oportet PALTRAMUM augusta a nobis paullo ante allata imperatorum inprimis exempla.

VI. Non ausimus tamen hic accensere ipsius RUDOLPHI I. Cor Ru-DOLPHII a quo cassus OTTOCARUS Boh. rex occubuit, exemplum. Quod Imp. an Tulna in primus in medium protulit CZERWENCKA, e) cor eius nimirum a Austr. in-reliquo corpore, Spiræ condito, separatum, in monasterio S. Crufer. con- cis Tulnensi monialium Ord. S. DOMINICI, a RUDOLPHO ob victoriam a dicto OTTOCARO reportatam, fundato, esse depositum. In-

genue fatetur quidem rem sibi in nullo auctore legere obvenisse, sed hanc ipfam cordis donationem Tulnæ coram an. 1690. didicisse. At vero P. Marquardus HERRGOTT ipse etiam post medium prope seculum, adito monasterio illo, veteres quosvis, ut in suis adversariis scriptum reliquit, commentarios præsens evolvit, manibusque, & oculis versavit, neque tamen in his quidquam reperit de sepultura cordis RUDOLPHI, nedum ullum ad eam rem præparatum documentum.

HART-

VII. Supra in libro fingulari de corporibus Principum Austriæ MANNI nuper Basilea & Kanigsvelda ad monasterium S. BLASII translatis, eius n-lii viscera aliqua attulimus quæ in dubium vocare videantur viscera HART-Rhenau- MANNI, RUDOLPHI filii, misere in profluente Rheno submersi, gie in Helvetia. Quam in rem extat monumentum, recentius quidem in pariete ecclesiæ extructum, fupra illud, quod nec ipfum, ut ex fugientibus litteris, studiose examinatis colligere fuit, antiquum est, in lapide pavimenti inscalptum, utrumque vero prima huius Taphographiæ parte iam

a) Chron. Auftr. ap. Hier. Pez. Script. Rer. c) pag. 78.

Auftr. tom. I. col. 1206. b.
d) pag. 87. nota. a.
e) Piet. Auft. L. II. c. VII. p. 250. b) Ibid col. 1209. b.

editum fuit. Sed dum nuperrime id veritati chronologicæ propius restitutum, restauratumque sit, haud abs re ducimus hic apponere ;

HARTMANNO

COMITI DE HABSBURG ET DE KIBURG ALSATIÆ LANDGRAVIO RUDOLPHI I. AUGUSTI IMPERATORIS FILIO CHARISSIMO

In spem regni et imperii nato

IMO DEPUTATO

IOANNÆ EDUARDI I. ANGLIÆ REGIS FILIÆ
SPONSO LECTISSIMO

Quum

DEVASTATA KRENKINGEN RHENAUGIÆ INFESTA ALIISQUE ARCIBUS

OPTATA QUIETE TOTA GAUDERET GERMANIA DIE 20. DECEMBRIS ANNO M. CC. LXXXI.

CUM XIII. NOBILIBUS
HIC AD INFERIOREM PONTEM RHENI
INFELICI NAUFRAGIO SUBMERSO
HOC ÆTERNÆ MEMORIÆ MONUMENTUM

PIE RECONDENS VISCERA (CORPORE BASILEAM DEVECTO)

RESTAURAVIT

REV. MUS PERILL. ET AMPL. D. D. IANUARIUS HUIUS MONASTERII ABBAS ANNO M. D. CC. LXX.

VIII. ERNESTI Ferrei monumentum positum Muræponti, ubi Ernesti eius viscera sunt condita, explicatum est parte prima, a) quod diem Friori, annumque 1424. verius affertiusque notet, quam simile monumen-ei III. & tum ad conditorium intestinorum Friderici III. Imp. b) cogno-Maximitani I, mento Placidi, Ernesti silii, positum Lincii. Ubi etiam in tem-viscera plo curiali viscera sua humari voluisse Maximitanum I. Czer-Muraponti in Supria. S. Franc. Welsti, ubi obiit an. 1519. in facello S. Wolfgangi a b c reconditum suisse discimus ex centuria Hist. Ff. Minor. d) Neo-stadii edit. an. 1724. quam in urbem corpus translatum esse parte prima suo loco vidimus e) ubi etiam breviter est annotatum cor Marie Burgundicæ, primæ Maximitani uxoris Antwerpiæ in sepulcro Elisabethæ Borboniæ matris suæ reconditum esse. f

IX. Narrat porro laudatus CZERWENCKA, quod in parte pri-Philippi ma aliis etiam firmatum est auctorum testimoniis, Philippum I. I. Hisp. Reg. & cognomento Pulchrum, MAXIMILIANI I. & MARIÆ Burgundicæ, Margadilium Rithea

a) p. 228. §. VII.
b) p. 240. §. IV.
c) Lo. cit. in addit. de Sepulturis p. 13. feq. f) Loc. cit. c. VII. §. VII. & IX. p. 288.

MON. AUST. T. IV. P. II.

filium Hispaniæ Regem voluisse cor suum Brugis in Flandria deponi; ubi tamen nullum extat monumentum, folum publicum illationis instrumentum, de quo parte prima a) est actum. Insigne prorsus, ac id genus primum, princepsque monumentum in eadem urbe MARGARITHÆ eius forori exftat erectum ( cum corpus Burgis in Hispania sit tumulatum) eius cordi, quod perperam alii Bruxellis, aut Mechlinia, recte vero Heuterus cor MARGA-RITHÆ Brugis Flandrorum conditum fuiffe, afferit: at quod addit apud matrem, commode interpretandum est. Nam etsi sub XXII. Îanuarii an. 1531. obviam procedente Clero urbis, ac magno numero, Patribus Carmelitis, qui tum ad Comitia Ordinis celebranda eo advenerant, ibi ad reliquias matris depositum fuerit, sub die tamen VI. Febr. eiusdem anni in monasterium Ord. Annuntiationis B. Virginis, ab ipsa fundatum, translatum fuit. Didicimus id ex brevi relatione historica, de ortu, & progressu eiusdem cœnobii, a D. Comite de COBENZEL, res Austriacas, cum viveret, in Belgicis provinciis Austr. curante, nobis submissa. Colonia octo monialium e monasterio primario Ordinis, quod Burgis in Ducatu Bituricensi est, deducta, an. 1516. XXIV. Octobr. Brugas Flandrorum ingressa eft.

Ubi infinumen-

X. In eius igitur monasterii ecclesia CAROLUS V. Imp. MARgne mo-GARITHÆ, amitæ fuæ, monumentum fane nobile ex alabastride, parieti adhærens, & a nobis tab. CXII. exhibitum, constituit. Media pars arcuata cor eius, cistulæ sub clavi inclusum, continet. Adstat a dextris figura muliebris stolata, crucem sinistra tenens, ac monstrum pedibus calcans, Ecclesiæ typus. A finistris MARGARITHA velata, coronata, pallaque, ac pallio oblongo induta, & in genua provoluta, Deipara, puerulum IESUM gestanti, cultum exhibens, preces fundit. In vertice Virginei capitis Spiritus Sanctus fub co-Supra tribus in locis eius infignia conspilumbæ specie visitur. ciuntur, Sabaudiæ scilicet, Castellæ & Legionis, qualiter in sigillis eius apud VREDIUM b) cernuntur. In quatuor angulis totidem genii confident, candelabra ferentes, ac fcuta cum infignibus demittentes, in quorum primo aquila Imperii biceps, pectore parmulam Auftriacam gerens, ad auctorem monumenti, CAROLUM V. pertinet. Alterum quadripartitum, in prima, & quarta area, tesseram Burgundiæ novæ, in secunda, & tertia bipartita, digma Burgundiæ veteris, cum leone Brabantino, & Flandrico ostendit. In medio leo Flandriae repetitur. In inferiori parte a dextris fcutum Lusitaniæ observamus, ad MARGARITHE aviam paternam, ELEONORAM, a finistris vero scutum gentis Borbonia, tria scilicet lilia aurea in campo caruleo, cum baltheo diagonali rubro, ad aviam eius maternam, ISABELLAM Borboniam, referendum. Superne aquila Imperii biceps expansa, impressa pectori parmula Aufriaca conopæum rostro sustentat, colligentibus id hinc inde duo-

a) p.298. \$. IV.

b) Geneal. Comit. Flandria tab. 130. & 131,

bus geniis. In medio eius, inter duo Angelorum capita, cor ar- Tab. dens, ac paullo inferius hinc inde duo libri, cum vafe, crucibus, carilla thuribulo, corolla precatoria, &cc. conspiciuntur.

XI. Auctorem monumenti clypeus, in dextra arcus parte ex-Inferifculptus, his verbis prodit:

ILLUSTRISSIME MARGARITE
ARCHIDUCISSE AUSTRIE
INVICTISSIMI MAXIMILIANI
IMPERATORIS NATE AC PRINCIPIS
HISPANIARUM PRIMO DEINDE
DUCIS SABAUDIE RELICTE
HARUMQUE INFERIORUM REGIONUM
GUBERNATRICI CAROLUS
QUINTUS CAESAR
AUGUSTUS
AMITE
POSUIT.

In medio arcus dux alix infcriptiones, Belgica dialecto expressa, leguntur. Eas, textu primigenio in calcem paginx reiecto, a)

La-

a)

Hier rust bet edel bert

Der alder Doorluchtighste artz
bertoghinne van Oostenryck, Vrauwe
Margareta Insante van den onverwinnelycken Kerser Makimiliaen, en Vrauwe Marik
Van Bourgondien, syn gemaelinne, sondatersse
Van dit Clooster der Anuentiaten in Brugge,
Nighte van H. Ioanna Coninghinne van
Vranckeryck, en sondatersse van H. order der
Anuentiatie. Weduwe van den prins van Spaegnien
En van bertoghe van Savoyen Regente Deser
Nederlanden moye van Kerserssylve magsseyt
Carolus V. welchen dit hert int laer 1531.
den 6. seb. gegeven beest tot een
Salighe memorie. Requisseat in pac.

Altera in inferiori margine monumenti:

int Iaer 1531. door Keyfer Caroles
quintus. is dese sepulteure in schoon
albunster form gestelt, in Jaer 1578. is
deselve in de rebellerie gedestruweert, en
gehebet ter neegevelt int Iaer 1714. door de
religeusen vant Closter is dese teghenwoordighe form berstelt my bidde lesus en
Maria bewaer ons herch en closter
Voor alle ongluch en viants ghewelt

1 2

latine hic damus. Prima sub cordis repositorio sic sonat: " Hic iacet nobile cor Illustrissima Archiducissa, Domina MARGARITHE, Invictissimi Imp. MAXIMILIANI, & Domina MARIE Burgundica, coniugis eius, filiæ, fundatricis huius monasterii Annuntiatarum Burgensium, Divæ Ioannæ, Reginæ Franciæ, ac fundatricis facri Ordinis Annuntiationis B. V. neptis, Principis Hispaniarum, & Ducis Sabaudie vidux, Belgii Gubernatricis, S. C. Maiestatis CAROLI V. amitæ, a quo cor ifthoc an. 1531. die VI. Febr. in piam defunctæ memoriam huc datum est. Requiescat in pace. "

Altera in inferiori monumenti margine inter cymatia polita, eius-

dem fata, ac restaurationem, hoc modo exponit:

" Anno 1531. CAROLI V. Czefaris iussu monumentum hoc funebre ex præstanti alabastro positum, anno 1578. seditiosorum surore destructum, & prorsus disiectum, an. 1714. a sacris huius cœnobii Vestalibus præsenti huic formæ restitutum est. Precamur IESUM & MARIAM, ut Ecclesiam nostram, ac Monasterium, ab

omni adverso casu, hostilique incursu tueantur.,,

XII. Viscera Principis Mechliniam, ut patriam, sibi servasse, sepultura supra excitatus Pontus HEUTERUS refert, scilicet; quod ibi Aula fibi constituta, diem etiam clauserit extremum, non quod ibi nata sit; cum satis constet, eam Bruxellis, non Mechliniæ, in lucem editam fuisse. Auctore magni Theatri Brabantiæ a) teste, reposita sunt hæc viscera in choro maiori templi Parochialis S. PE-TRI e cornu Evangelii, ubi olim fanctiffimum Eucharistiæ Sacramentum affervari consueverat, addita eadem, a CAROLO V. posita inscriptione, quam paullo ante dedimus. Ceterum extant orationes, huius Principis honoribus habitæ funebres duæ, Cornelii nempe AGRIPPÆ & Antonii CAXANI, nec non Nicolai GRUNDII carmen sepulcrale, cetera, quæ singula hic recensere longum foret. b) b.

XIII. Parte I. p. 333. feq. fuit annotatum, vas feu urnam cu-& ANDREE ab pream coniecturam fecisse, in ecclesia cathedrali S. Albani Namurci exempta forte viscera IOANNIS ab Austria, CAROLI V. Filii nothi Austria feorsim, eodem tamen monumento cum corpore condita fuisse. Iovifcera. ANNI iungimus Andream de Austria Cardinalem, FERDINANDI Tyrol. ex uxore prima, filium, cuius intestina Romæ, ubi anno 1600. obiit, in ecclesia cœmeterii, Germanicæ nationis, deposita esse inscriptio P.I. p. 364. allata docet.

lingæ.

XIV. Sequitur mox CAROLUS ab Auftria ANDREÆ frater, ab Austria Burgovice in Suevia Marchio, omniaque iam sunt prælibata, quæ cor Uberintestina eius Uberlingæ, ubi mortuus est, deposita attinent, addita inscriptione ad tabulam eius mortui effigiem repræsentantem. quo annus fatalis defignatur 1618. Germaniæ longe fatalissimus exordio belli tricennalis; indicat vero carmen tabulæ fubiectum

a) Le Grand Theatre facré de Brahant tom. I. b) Orationum, & elegiarum funebr. Fran-lib. I. p. 52. lib. I. p. 52.

eius rei caussa tunc Uberlingæ commoratum, catholica liberi imperii urbe:

Ecce tibi hic contra hostes religionis avitæ
Vires atque animos iungere dum studui.
Disiunxit me mors, hinc viscera in urbe reliqui hac
Ginzburgum ast reliquum corpus habere scias.
Heus tu zelum imitare meum, cælumque Deusque
Quæso sint merces, ut mea, funde preces.

XV. Cum Carolo extincta est vix orta in patre Ferdinan. Caroli Do, Ferdinandi I. Imp. filio, ingloria Austriaco-Tyrolensis stirps; Gracensis dum contra hodieque superstes augusta est proles ex patruo cogno-coningis; mine Carolo Gracensi, iam anno 1590. Gracii desuncto: ubi se procor ac intestina, (corpore Seccoviam in mausoleum translato, quod cera Gracumtuosium sibi suisque, teste Schoenlebenio apud Czerwen-cii. Cka Ephemer. Austr. p. 267. construi curavit, in cathedrali Can. Reg. S. Augustini ecclesia: idemque templum viscera habet non nularum prolium Caroli in templo aulico S. Ægidii vasi cupreo deaurato immissa ad sinistram partem, seu cornu Evangelii summi altaris terra interim mandata sunt, donec anno demum 1678. cum sepultura locus sub facrario pararetur, essossa honorationi loco recondita suere. Res huius memoriam immortalitati consecravit inscriptio retro summum altare marmori insculpta: anno 1590. Obiit sereniss. Archid. Austriæ Carolus, cuius corpus in seccoviensi ecclesia, intestina vero hic condita suere.

Nullum vero inscriptionis vestigium hucusque detegere suit, quæ ad Mariam Bavaricam spectet, uxorem Caroli, cuius cor & intestina in eodem templo RR. PP. societatis IESU Græcii condita suere. De his P. Guil. Lamormainius in Ferdinandi II. Imp. virtut. cum utriusque parentis, inquit, fratrum ac sororum corda apud societatis IESU Patres aureis, argenteisque inclusa vasis Græcii condita sint, ibidemque condi & ipse voluerit: cor tamen penes matris corpus in S. Clare poni iusti, ultimum in matrem amoris non intermortui argumentum.

XVI. Hanc rem cum retulisset CZERWENCKA, addit ex Msc. Ferditif. Colleg. Soc. IESU Græcense a) sibi specialiter inde communica. Releated, cor optimi Cæsaris (Ferdinandi II.) auro inclusum & a pri- norm mariis duodus proceribus gestatum, funeri quidem prælatum, Mantuased paullo post ad fanctimoniales S. Clare, prope portam gis corda Muræ, cineribus serenissimæ matris suæ appositum susse. Dum Græcia an. 1741. recognosceretur monumentum, inventa est urna stannea, S. Clarudecim pollices alta, & pedem dimidum ampla (cuius schema Tar. cx. tab. CX. sect. III. inter monumenta Græcens. medium est) in eaque sect. III. vasculum argenteum conclusum erat. Operculo stanneo, cor cum corona imperiali insculptum est, ac hæc inscriptio:

I 3

Cor Augustissimi Imperatoris FERDINANDI Secundi. Ao. 1637. ect. III. Febr. 15. circa horam nonam mane piissime mortui, quod ex cordiali affectu huic omnium sanctorum ordinis S. CLARE, fundationis Austriacæ, monasterio in vivis opere semper demonstrato ad hanc cryptam deponi voluit, atque anno eodem Martii 27. depositum fuit. r. i. s. p.

Aderat priori a dextris, altera pariter ex stanno urna, eaque rotunda, quatuor pollices alta, feptem patens. In operculo similiter figura cordis corona infigniti conspicua suit, cum his hinc inde litteris ELRA addito anno 1655. quibus fignificatur ELEONORA Mantuana FERDINANDI II. uxor fecunda, quæ cor fuum cum corde mariti componi voluit. Ex necrologio virginum Carmelitarum ad S. IOSEPHI Vindobonæ discimus Augustam hanc beatæ mem. in eo a se condito monasterio die 27. Iunii 1655. morte defunctam, die sequenti corpus diffecandum reliquisse, exceptumque cor præclara pollinctura curatum, vasculoque ex achate conditum, & arcula dein argentea inclusum, sacrarum virginum antistiti in manus traditum: tertio tandem Iulii a fummo aulæ magistro acceptam hanc thecam comiti CANNI & D. REISHIO, cor illud, ut Gracium transportarent, concreditum fuisse.

FERDI-III. cor ad S.CLA-RAM.

XVII. Tertia denique eodem in monumento urna ex argento inaurata poculi formam refert, & fimili operculo clauditur. Totius urnæ altitudo fimul cum globulo impofito pedem Operculum fex pollices per lineam mediam extensum adæquat. inscriptionem continet, his verbis conceptam:

Cor FERDINANDI III. Rom. Imp. mortuus est II. die mensis Apri-

lis 1657. Cor FERDINANDI III. statim post mortem in nova ade regii monasterii S. CLARÆ asservatum fuisse in diario Secretariæ aulicæ annotatum legitur. FERDINANDUM vero cor fuum Græcii ad FERDINANDI II. patris corpus post mortem apponi petiisse CZER-WENCKA ex Georgio CRUGERIO notat. a)

Cor Cain Silefia.

XVIII. Idem CZERWENCKA memorat CAROLUM, qui posthumus fuit CAROLI Græcensis filius, Episcopum Wratislaviensem mi Nissa quamvis Madriti decessisset, cor suum in sepulturam Nissam, ubi collegium Soc. IESU fundavit, transmissifie. Ex Nicolai HE-

NELII serie Episcoporum Wratislav. apud SOMMERSBERG discimus b) in corpore a chirurgis aperto, cor quidem unacum pulmonibus & epate absque labe repertum, indeque aromatis conditum, argenteo scypho inclusium, in Silesiam delatum, atque Nissa in æde Franciscanorum, veluti ultimo eloquio mandaverat, conditum esse, ipso interea corpore in Scorialensis monasterii crypta minori, ut alibi diximus, c) honorificis exequiis tumulato.

c) Vol. I. huius tomi Lib. V. cap. IV. §. XIV. a) Loc. cit. b) Scriptores Rerum Silef. T. II. in accession. p. 326. p. 26.

XIX. OENIPONTI in ecclesia aulica RR. PP. Franciscanorum Oeniponti in domo, quam vocant capitulari, posita in peristilio, ut P. IACO- apud PP. Francisc. BUS de Marchia an. 1760. Guardianus perscripsit, quatuor ur-quatuor. næ extorum conduntur, suis quæque lapidibus e nigro marmore Table distincta, quibus ære susæ inscriptiones sequentes indicant Austriæ principes, primam, speciminis loco, cum lapidis forma oblonga ped. circ. 2. zri, ob spatii oportunitatem, tabulz CXII. loco superiori a dextris incisam damus: continentur sub eo lapide intestina filiæ feren. Archiducis MARIÆ ELEONORÆ † 1629. secundus claudit Intestina seren. LEOPOLDI Archiducis Austriæ † 1632. Tertius Intestina serenissimi Sigismundi Francisci Archiducis Austriæ t 1665. Quartus Intestina filiæ seren. Archiducis FERDINANDI CAROLI, MARIÆ MAGDALENÆ. † 1669.

XX. Caldariæ in Tyroli, in templo RR. PP. Franciscanorum Ferdirecondita funt viscera FERDINANDI CAROLI A. A. filii LEOPOL-CAROLI DI V. Tyrolensis, cuius monumentum in supplementis nostris æri intestina incifum damus. In pariete nempe iuxta altare S. ANTONII infi. Caldaria in Tyroli gnia cernuntur Austriaca, tabulæ nigræ marmoreæ, cum parergis, TAB. fubflavi, & hinc inde fub rubri coloris, opere mufaico inclufa: cxiii. quæ omnia constant ex marmore subtilissimo politissimoque. Par-Lit. Aa. erga autem extrinseca tabulæ, quæ est latitudinis circiter duarum, longitudinis vero trium palmarum, apposita, ipsumque scutum, marmore constant nigro, artificiose elaborato, in cuius imo litteris aureis fequens legitur infcriptio:

> SUB LAPIDE CRUCE SIGNATO CONDUNTUR INTESTINA SEREN. FERDINANDI CAROLI AR-CHIDUC. AUSTR. QUI OBIIT 31. DECEMB. 1662.

Lapis condens intestina est quadratus albus marmoreus lævigatus, trium circiter palmarum longus & latus, cum inferta cruce nigra marmorea, infignia pariter Austriaca continente.

XXI. Qui paucis post annis obiit an. 1664. CAROLUS IOSE-CAROLE PHUS A. A. FERDINANDI III. filius, perplexos nos tenet: haben-105El tur enim apud S. STEPHANUM Viennæ duæ urnæ, cap. seq. pro-Teut ducendæ, una eius cordi, altera intestinis separatim, recentius ta-Magist. men inscriptæ. Unde adhuc locus esse potest coniecturæ P. Leop. ad Cellas FISCHER a) in altero vase hodie cor contineri FERDINANDI IOSE-Marian, PHI, filii FERDINANDI III. Qua de re quidquid sit, cor CARO-transla-LI IOSEPHI ad Cellam Marianam in Styria suisse translatum, illudque in ipfo facro facello conditum lapis ac epitaphium litteris æneis scriptum prodit, quod ad se transmissum laudatus testatur P. Fi-SCHER, idemque in adversariis P. HERRGOTT reperi eiuscemodi:

# 72 TAPHOGRAPHIA PRINCIPUM AUSTRIÆ

SVB HOC SAXO IACET
MAGNI PRINCIPIS PARVA PORTIO
COR

CAROLI IOSEPHI ARCHIDVCIS AVSTRIÆ
HIC ITER IN CELLAS VOVIT VIVENS
SED CVM IN COELOS AVOCARET DEVS
NE TOTO COELO DEVIASSE VIDEATVR A VIA
TERMINARE EANDEM VOVIT ETIAM

PERACTO VIÆ VITÆQVE SVÆ CVRSV TOTO CORDE HIC REQVIESCIT. MVLTI PRINCIPES HANC ÆDEM DONIS

AVXERE
SED NVLLVS ISTO PRETIOSIVS ORNAVIT
DIC, QVIS QVIS HÆC LEGIS
AN NON MARIAM EX CORDE IOSEPHVS

ADAMAVERIT!

HOC IOSEPHI COR DIVÆ CELLENSI

CONSIGNAVIT ALIVS IOSEPHVS a)

FIDVS PRINCIPIS SVI CVSTOS:

QVI VT MORTVVM QVOQVE CVSTODIRET

HVNC LAPIDEM PROPRIO CORDE SIGNAVIT

Cor Ioseph In ManV Delparæ sponsæ reLinqVens

Cor aureum,
Maria.

Maria.

Cellenf.

oblatum, infcriptione chronographica exornare voluit.

eft verbis:

EX VOTO
CLAVDIÆ AVGVSTÆ
QVÆ VIENNÆ PIE OBIIT
COR ISTHOC
DIVÆ VIRGINI CELLENSI
OFFERTVR.

Secunda:

VOTVM CLAVDIÆ AVGVSTÆ.

Tertia:

LEOPOLDVs MOESTVs EXSOLVIT.

CLAUDIA XXIII. CLAUDIA hac FELICITAS, eiusdem LEOPOLDI uxor Felic. Leop. I. fecunda, vivens praceperat, corpus fuum exanime, habitu S. Dolimp.

MINICI

> a) Alius Iosephus, qui hic memoratur Revol.<sup>mus</sup> Epifcopus *Labacenfis* erat, Comes de Rabbata, præfati Archiducis inter vi-

vos fupremus aulæ Præfectus. Conf. Kilian Werlein in fuo libello de Thefauro Cellenfi.

MINICI adornatum, in templo eius Ordinis Wiennæ, humari. Cor uxoris II. autem vasculo argenteo, intrinsecus deaurato, stannea pixide in cryptaap. cluso, conditum, non quidem de more in ædicula Lauretana, sed in PP. Capumonumento apud RR. PP. Capucinos repositum est. Urna hæc Au-cinos, gusta cor claudens, cuius ectypon tab. LXXVIII. sect. II. proferimus, LXXVIII. quatuor globis innixa, lapidi elatiori infiftit, supra de globo ere- Num. cta cruce spectabilis. Inscriptio, infra adducenda, natam dicit Oeniponti tricesima Maii an. MDCLIII. vita defunctam Wiennæ die octava Aprilis MDCLXXVI. media fexta ante meridiem. Die eiusdem mensis undecima, hora septima serotina, ut legere est in diario Secretariæ aulicæ cor prædictæ thecæ, holoserico rubro coopertæ, inclusum posuerunt in curru aulico cubicularii duo, in præsentia supremi aulæ præsecti, binorumque primi Ordinis cubiculariorum, quorum cura, allucentibus ephebis nobilibus duobus, ad PP. Capucinos, ut supra innuimus, bigis vectum, ibique in sepulcrali Augustæ Domus crypta ad septentrionale latus, retro An-NE, MATHIE Imp. coniugis loculum, ut ichnographiæ, tabb. LXX. & LXXXVIII. num. 15. oftendunt, inter confecrationem repositum est. Inscriptio huius est sententiæ:

HIC
INTVS IACET
COR
CLAVDIÆ FELICIS
A.A. ET TY.
QVÆ
NATA TRICESIMO DIE MAY
ANNO MDCLIII.
E VITA MIGRAVIT IN COELVM
ÆTATIS SVÆ XXIII.
SECVLI ANNO MDCLXXVI.
DIE OCTAVO ÅPRILIS
MEDIA SEXTA ANTE
MERIDIEM.

XXIV. Deposito, ut præfertur, corde Imperatricis, iidem du-Et intestictores, e vestigio reversi, intestina urnææneæ, cuius schema sa ad D. Steph. tab. XVII. lit. k. & CXI. lit. n. exhibemus, holoserico itidem ni-Wiennæ gro velatæ, immissa, ad cryptam Archiducalem alteram, quæ sub deposita. metropolitana D. Stephani ecclesia est, referunt. Inscriptionem, xvii. K. laminæ argenteæ in corona laurea, formam cordis simulante, inci-&cxi. N. sam, cum eiusdem pene cum præcedente argumenti sit, nisi quod loco Cor, legatur Intestina, consulto omissimus.

XXV. Ritus funebris in fepeliendo CAROLO, Lotharingiæ Du. CAROLE ce, Electore Trevirensi, ac Episcopo Osnabrugensi, dum Viennæ elector. Trevir. obiisset anno 1715. observati, descripti sunt in libello an 1724. cor & intestina Mon. Aust. T. IV. P. II.

K. Neo
tettina una cum
ana cum

corpore Neostadii edito, a) dum PP. Minores Ord. S. Franc. annum sesepulta in crypta apud PP. ne fundatus erat, ibique primum Carolli intestina, cor, ac tancapuc. deposita.

Tas. Lix. Lix. Lix. 2

a memorati Ducis cor in argenteo scypho, intestina vero urnulæ æreæ, lugubri velo contectæ, occlusa. Currui insidebant bini officiales aulici, qui ad ingressum monasterii e curru descendentes
gestabant prædicta vasa cum corde & intestinis; dum ea ad ambitum consecrantur, & ad capellam Bucheimianam deportantur, fervata cum corpore eo in loco usque ad 11. Ianuarii an. 1716. qua
die corpus cum intestinis ad PP. Capucinos est delatum, tumulandum in crypta collaterali e regione ingressus meridiem, ubi

media consistit tumba lit.g. signata.

XXVI. Augusta Amalia Wilhelmina, Iosephi I. vidua, quæ an. 1742. Wiennæ in Domino obiit, præter cor nihil a corpore feparari, ante mortem voluit, ut datur intelligi ex auctore vitæ eius P. Ant. Cito S. I. p. 449. Certe cor sum præter morem ad pedes sui, quem unice dilexit, mariti deponi voluisse apud PP. Capucinos in conditorio archiducali, docet ipsa epigraphe urnæ argenteæ, quam æri incisam tab. LXXXIV. num. 29. exhibemus, prout eam basi impositam aquila biceps expansa insidens, ac pestore cor præferens ambabus falculis complectitur, & veluti tuetur, cum inscriptione:

AMALIA. WILH. AVG.

COR SVVM

AD PED. IOSEPH. IMP. A.

CONIVG. DVLCISS.

REP. IVSS.

XIV. AP. CIDIDCOXLII.

Extat præterea disertior inscriptio, auctore D. Iosepho de France,

Imperatricis olim thesaurario, tabulæ cupreæ insculpta, in hanc

fententiam:

AMALIA. WILHELMINA. AVG. LVNEBVRGICA. AD. PEDES.
IOSEPHI. AVG. AVSTRIACI. COR. SVVM. DEPONI. MORIENS. IVSSIT.
HANC. VRNAM. QVÆ. PONDO. FERE. CCCCL. ADPENDIT.
E. NIGRO. MARMORE. IN. BICIPITEM. AQVILAM. FORMARI. INSCRIBIQVE. ATQVE. NE. MANVS. IMPIA. CALICIS. ARGENTEI. CAVSA.
COR. SACRVM. VIOLARET. PROBE. CLAVDI. CVRARIT. IOSEPH.
DE. FRANCE. BRVXELLENSIS. EIVSDEM. AVGVSTÆ. OLIM.
THESAURI. CVSTOS. VINDOBONÆ. CIOLOCCXLII. XIV. APRIL.

M. ANNE XXVII. Obiit Ulissiponæ die XIV. Aug. an. MDCCLIV. MARIA Portugal. ANNA, LEOPOLDI M. & ELEONORÆ Neoburgicæ filia, IOANNIS Reg. cor Wiemam V. Lusitaniæ Regis vidua, de qua alibi egimus. b) Hæc quidem translat.

Num eg.

Num. 27. a) p. 90. feqq. b Vol. I. huius tomi Lib. VII. cap. V. S. V. p. 437. feqq.

corpus fuum mortuum detegi, lavari, aut profecari testamento vetuit, corde folo excepto, quod, citra aliarum partium nudationem, LXXXIV. modeste eximi, & Viennam deportari, augustorum parentum exuviis, venerationis & communium suffragiorum caussa iungi voluit. Iuvat audire ea de re R. P. RITTER S. I. a) reginæ, dum viveret, pluribus annis confessorem, cui ea cura demandata fuerat. "Tandem (ait) ut cor etiam tantæ Reginæ Viennam Austriæ perferretur, ad Augustissimorum parentum LEOPOLDI Magni, & ELEO-NORE MAGDALENE-THERESIE venerandos cineres adiungendum, inexpectata plane dignatione, mex id fidei, ut qui pluribus annis Reginæ Matri eius, facris ab obsequiis, & arcanæ pœnitentiæ administer suissem, a Sererenissimo & Fidelissimo Rege commissum est. Quare decima fexta Septembris illud, ut erat plumbea clausum lamina, ac in calice argenteo, probe inaurato, & Corona Regia redimito repositum, & sera munitum, e tumba exceptum, & meas in manus est confignatum. Tanto pignore fecurior iam mihi longum iter ingredi videbar, & propitiis etiam superis sub exitum Novembris illud Viennam attuli. Id cum Augustissimæ Imperatrici ac Reginæ nostræ, coram ipse cum Ambrosio Freire de Andrada, Fidelissimi Regis Ministro huiate exposuissem: RR. PP. Capucinis in urbe, eiusdem Augustissimæ mandato illud tradidi. Res solenni ceremonia acta est; præsente Antonio Xaverio Episcopo, Archiepiscopi Viennensis, nunc Eminentissimi S. R. Ecclesiæ Cardinalis Vicario, cleroque aulico, & numerofo Aulæ Cæfareæ Primorum Ordine, referatus, præsente laudato Fidelissimi Regis Ministro a me calix corque Reginæ, ut erat plumbeæ inclusum laminæ, palam exhibitum est, & in crypta Cæsarea sepulturæ apud laudati Ordinis Patres cum honore depositum, adiectaque subinde eleganti inscriptione, ad magnificentiam simul & maiestatem exornatum., Hucusque ille. Ex stanno compositum exsurgit monumentum. Altitudo eius septem omnino pedum est, latitudo quatuor. basi duo scuta conspiciuntur, quorum alterum, corona regia fastigiatum, Lusitaniæ, alterum, galero archiducali exornatum, fas-Ad fingula latera genius stat alatus, ciam Austriacam præfert. quorum alter a dextris clypeum manibus contingit, cui inscriptio mox adducenda, insculpta: alter a finistris mœrens, dextro cubitu eidem acclinatus, sinistra tædam sustinet extinctam. In sumitate urna, varie ornata, ac regia corona obtecta, cor repræsentat inauratum, & ad latera quatuor alata angelorum capita conspiciuntur. Inscriptio huius est tenoris:

HONORIFICENTIA PRINCIPIS CORDATISSIMAE MARIAE THERESIAE AUGUSTAE QUAE OMNIBUS ORNAMENTIS EST ORNAMENTO, COR OLIM HUMILIATUM NUNC EXALTATUM

DIVAE MARIAE ANNAE IMP. LEOP. M. FILIAE

LUSI-

a) Vita, & virtut. M. Annæ, Portugal. Reginæ cap. XVIII. p. 248. feq.

LUSITANIAE REGINAE VIDUAE AN. CHR. MDCLXXXIII. VII. EID. SEP. NATAE, MDCCLIV, XIX. KAL. SEP. DENATAE

EX PORTUGALLIA AD COR ET CLYPEUM GERMANIAE TRANSPORTATUM, HIC IUXTA THESAURUM SUUM POSITUM. IN DEO CORDIS SUI MODO EXULTAT AETERNUM UBI RECTIS CORDE LAETITIA UNICA FIDELISSIMA.

XXVIII. Corda MARIÆ AMALIÆ, IOSEPHI I. filiæ, & CAROLI MARTIE AMALLE VII. Impp. mariti uno vase, seu urna argentea, cordis formam refe-A.A. con-ingis CA- rente, funt recondita in facra capella Altættingensi, monumento ROLI VII. præterea conclusa, quod ex marmore ac plumbo deaurato est adornatum, cuius ectypon, ob spatii opportunitatem, tabulæ CXII. cxII. loco fuperiori incidi curavimus. Inferiptiones, dudum exspectatas, dum interim nancisci poterimus, in addendis proferemus. Solius etiam cordis, e corpore, proximo antequam sepulturæ traderetur die 13. Decembris 1757. exempti, meminit P. Dufrene in eius

XXIX. Seculi superioris anno sexagesimo quinto MARIA AN-MARIE ANNE A. NA Austriaca, MAXIMILIANI I. Electoris Bavariae uxor, FERDI-NANDI II. Imp. filia, Monachii in templo PP. Societatis IESU ad A. MAX I. elect. Bav. ux. finistram altaris partem composita est. Capulo superadstat rotunda urna, undecim pollices alta, novem lata, inscriptione haud infignita, in qua intestina contineri iam P. I. L. VIII. Cap. VIII. est Lit. ff. observatum. Eius schema proferimus tab. CXI. lit. ff.

CAPUT III.

VISCERA ARCHIDUCUM AUSTRIÆ SUIS CON-DITORIIS ILLATA: AC POTISSIMUM QUIDEM CORDA IN ÆDICULA LAURETANA APUD PP. AUGUSTINIANOS, INTESTINA VERO IN CRYPTA CATHEDR. ECCL. S. STEPHANI.

S. I.

Crypta apud D. STEPHA-NUM stinata.

CXL

xpositum est iam parte prima, a) qua fortuna reperta suerit an. 1654 reclusaque in templo principe Vindobonæ S. STE-→ PHANI crypta fepulcralis, ac veluti religione quadam constitutum a FERDINANDO III. Imp. eam novo cultu celebrare, condendis visceribus de- posterorum velle viscera, urnis condita referri. Urnæ istæ maximam partem ex ære constant, & orichalco, pars argento, atque TAB. in his aliquot inauratæ, una insuper holoserico villoso nigro obdu-&a. Varia magnitudine sunt, & figura, ut designantur suis quæque exemplis: omnes, ne quid excidat, ferrumine iunctæ, in quibus intestina, partim etiam corda Archiducum, utriusque sexus, Tabulas huic cryptæ destinavimus binas, decimam funt reposita. nempe septimam, & CXII. Prior situm, qualem singulæ, post restauratam anno 1754 noviterque exornatam cryptam, obtinue-

a) Lib. III. cap. III. p. 176.

runt, subiecta nomenclatura, litteris distincta, ostendit. Altera Tabletx. easdem urnas, maiori forma delineatas, exhibet, adiecta cuilibet lit- & cx. tera, prioribus, si primas quatuor a.b. c.d. (de quibus, utpote huc non pertinentibus, cap. huius libri primo §. V. p. 59. seq. iam est actum) excipias, quodammodo respondente. Littera igitur prior tabula XVII. posterior autem tab. CXI. semper quærenda est.

II. Sed pro cordium conditorio is, qui primus ita conditus est, Crypta FERDINANDUS IV. curam applicuit, fabricandæ in templi aulici cordium Vindobonensis ædicula Lauretana (an. 1627. a piissima M. Eleo-la Lauretana). NORA Mantuana fieri iussa ) sub ipsa imagine beatissimæ Virginis tana MARIE, consecrandæque singularis cryptæ, in qua constitutum viennæ in Ecclessa. est corda Archiducum, exacto faltem atatis anno septimo diem Palatina. obeuntium, urnis recludi. Sed ea lege rem haud stetisse exempla dabunt. Huius cryptæ modica magnitudo est. Pone altare contingit proxime fundamentum capella. Pavimentum ea parte tredecim pollices reliquo facelli folo elatius habetur. Exceptis lapidibus, & solo ad altitudinem trium pollicum eruderato, ostendit se faxum, lamina ferrea sustentatum, tres pedes latum, & eo tres pollices longius, crassitudine pollicum quinque, quo totum cryptæ spatium obtegitur. Hoc strata & calce coagmentata marmora quadrata tam reddunt reliquo pavimento fimile, ac æquale, ut subiecta insistenti crypta nullo pateat indicio. Quotiescunque recludendi ad inferendum cor aliquod necessitas est, præsentibus ab aula iussis eius rei curatoribus, abaci marmorei pavimento excipiuntur, tum urna recenti apposita, cuncta, ex pristino ordine iuncta, obstruuntur. Urnæ istæ singula corda complexæ, vasa sunt argentea inaurata, instar poculorum, veluti æri incisa repræsentamus tab. CIX. In his urnis cordium nomina Archiducis, cuius continetur cor, annus & anni dies, non nunquam etiam hora emortualis infcripta cernuntur. Delineatum accurate damus facrarium hoc, id est æri incisam ædiculam, cum crypta subtus structa, de qua hactenus fermo fuit, tabula CIX. Singulari quoque tabula, quam num. CX. inscripsimus, schemata urnarum, quibus Augustorum corda conduntur, una cum conspectu cryptæ apertæ, proferimus. Accesferunt sect. III. figuræ thecarum cordium Græcii ad S. CLARAM, de quibus cap. præced. §. XVI. pag. 69. feq. fermo fuit, repofitarum: nec non urnæ cordis, & extorum, an. 1740. ut infra videbimus, in cryptam S. STEPHANI illatæ. Reliquas, quotquot ab eo tempore ad manus nostras pervenerunt, in supplementorum tabulam, n. CXIII. fignatam, reiiciendas duximus, indicato, quo quælibet reperiunda, loco.

III. Primus, qui utrique a nobis modo explicatæ cryptæ, cor Ferdita intestina dedit, dum primum huic rei destinatæ sunt, est Fer-IV.cor, DINANDUS IV. Romanorum rex; ac cor quidem in crypta Laure-

K 3

tani

TAB. tana, inclusum urna argentea, cuius schema tab. CX. sect. I. loco xvII. & secundo sistitur, quæ hanc habet inscriptionem:

COR FERDINANDI IV. ROMANORUM REGIS SEMPER AUGUSTI, NEC NON HUNGARIÆ, BOHEMIÆ, DAL-MATIÆ, CROATIÆ, SCLAVONIÆ REGIS, ARCHIDUCIS AUSTRIÆ, DUCIS BURGUNDIÆ, STYRIÆ, CARINTHIÆ CARNIOLÆ, ET WIRTEMPERGÆ, COMITIS TYROLIS. NATUS WIENNÆ ANNO MDCXXXIII. DIE VIII. SEPT. OBIIT MDCLIV. DIE IX. IULII. VIXIT ANNOS XX. MENSES X. DIEM I.

Et intesti-Urna vero, quæ exta continet in crypta ad D. Stephani, ænea, na. Tab. ut pleræque aliæ, in operculo laminam habet argenteam cum hac xvii. & inscriptione:

cxi.
Litt. a. e.

Intestina

FERDINANDI Quarti Romanorum Regis femper Augufli, nec non Hungariæ, Bohemiæ Dahnatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ &c. Regis, Archiducis Auftriæ, Ducis Burgundiæ Styriæ, Carinthiæ Carniolæ: & Wirtenbergæ, comitis Tyrolis &c. natus Viennæ anno MDCXXXIII. die VIII. Septembris Obiit

Anno MDCLIV. die IX. Iulii.
vixit annos XX. menfes X. diem I.

FERDI
IV. FERDINANDI III. Imp. qui fuit quarti, de quo nunc diximus, pater, urna extorum tantum Viennæ in crypta ad D. STEIII. exta.
PHANI exflat cum sequenti inscriptione in lamina ex orichalco, operculo imposita:

HIC
IMPOSITA SUNT
INTESTINA
FERDINANDI III. ROM. IMP.
HUNG. ET BOH. REGIS
ARCHIDUCIS AUST.
QUI OBIIT
2. DIE MENSIS APRILIS ANNO
I 6 5 7.

In diario Secretariz aulicz legitur postridie quam sunus elatum est, in templum S. STEPHANI intestina Imperatoris delata esse ducentibus Alberto a Zinsendorff, qui inter primos ei suit a cubiculis, Comite Io. FRID. a Trautmansdorff, cxsareo pariter cubiculi prxsecto.

cto, cum quatuor cubiculariis. Nobiles duo, bigis uno carpento TAB. aulico, cubiculariique bini, ex suo ordine primi, alio pariter curru & cxi. Hi exta, vase zneo conclusa, serebant secum, bini vehebantur. fodales cubicularii pedibus deinde sequebantur.

V. De FERDINANDO IOSEPHO, FERDINANDI III. filio, nec-Eiusque dum bimulo anno 1658. paullo ante, capite nimirum præce-filii Ferd. denti, S. XXI. pag. 71. seq. coniecturam attulimus, urnam oxta. cordis quod spectat; cum tamen cautum primum suerit, corda Litt.c. g. ante septennium separatim haud sepelire. Nihil de FERDINANDO Iosepho in diario Secretaria aulica est annotatum. Inscriptionem tamen urnæ intestinorum, quæ litteris c. & g. signatur, in operculo clypeo Austriaco infignita, reperi in adversariis P. Marquardi HERRGOTT, eandem per omnia fere, quam P. FISCHER profert in brevi notitia urbis Vindobonensis in hanc sententiam:

EXTA SERE-NISSIMI FERDI-NANDI, IOSEPHI, ALOY-SII ARCHIDUCIS AUST-RIÆ, FILII FERDINANDI III. IM-PERATORIS AUGUSTI, ET ELEO-NORÆ MANTUANÆ NATI VIENNÆ MDCLVII.

> DENATI IBIDEM XVI. Iunii Anno MDCLVIII.

VI. LEOPOLDUS WILHELMUS, A. A. FERDINANDI II. Aug. LEOPOLfilius, Passaviensis, Olomucensis & Argentoratensis Episcopus, Viennæ DI WIL-obiit an. 1662. 20. Nov. Altero a morte die cor, cucullo argen-Ferd. II. teo inaurato (cuius ectypon tab. ad §. III. cit. primo loco habetur) fil. cor, & cum inscriptis titulis inclusum, a binis clavigeris, binisque cubicu-exta. lariis senioribus, ephebis nobilibus quatuor comitantibus, ut habet diarium Secretariæ aulicæ per porticum ad PP. Augustinos in cellam Lauretanam deferebatur. In apparatu vero anni fecularis conventus Viennensis discalceatorum PP. Augustinianorum a) Io. ADOLPHUS S. R. I. Comes a Schwarzenberg, eius aula supremus prasectus, nominatur, a quo sit delatum in ædiculam Lauretanam, ubi a PP. Augustinianis consecratum precibus, tumulatum suit. Postridie etiam exta aheno immissa, scriptis insuper serenissimi Principis desuncti titulis in templum S. STEPHANI traducta funt, ducibus prædictis clavigeris, cubiculariisque, his post, illis ante, bigis curru aulico illuc vectis. Tum a cubiculariis portata, atque sacerdotibus reddita, lustrali aqua conspersa sunt, & in crypta Archiducum sepulcrali reposita. Con-

a) Origo, progressus, & memorabilia eccl. Caf. S. P. Avoust. &c. an. 1730. edit. cum ibidem RR. PP. Augustiniani discal. qui templi Palatini, in quo sacellum positum

eft, imperante FERDINANDO II. curam administrandi acceperunt, ab introductione S. Ordinis annum primum fecularem celebrarent.

Convenit cum dictis latina urnæ cordis inscriptio, quam laudatus anonymus anni secularis, stilo, ut vocant, lapidari conscripsit, cum aliis id genus, quas consulto silentio hic præterimus: quippe quod illæ non urnis aut vasis cordium reapse inscriptæ sint, aut incisæ: sed ex genio auctoris, gratum erga fundatores & benefactores animum testissicandi caussa exaratæ. Genuinam enimvero, ut opinor, inscriptionem germanicam in adversariis P. Herrgott inveni, eandem, quam ipsam P. Fischere nuperrime in brevi no-

titia urbis Vindobonæ a) edidit in hæc verba:

HIERINEN LIGT DAS

HERZ IHRO HOCHF.

DURCHL LEOPOLD WILHELM

ERZHERZOGEN ZUE OSTERREICH; WELCHER DEN XX.

NOV. AN. MDCLXII. ZUE

WIENN IN GOTT SEEL. ENT
SCHLAFFEN.

i. e. hic intus iacet cor ferenissimi Leopoldi Wilhelmi Archiducis Austriæ, qui die XX. Nov. MDCLXII. Viennæ pie in Domino obdormivit. Vernaculam item inscriptionem iisdem omnino verbis conceptam uterque annotavit, b) in lamina stannea urnæ intestinorum impositam.

HIERINNEN LIGT DAS INGWAITH IHRO HOCH-FR. DHR LEOPOLT
WILHELM ERZHERZOGEN ZUE OSTERREICH
WELCHER DEN 20. NOVEMBER ANNO 1662.
ZUE WIENN IN GOTT
SEELIG ENTSCHLAFFEN.

CAROLI VII. De CAROLO IOSEPHO, FERDINANDI III. filio diximus Iosephi capite fuperiore. Hic vero locus eft, ut epitaphia describamus, fil. cor & quæ operculis urnarum cordis & extorum apud S. STEPHANUM, intestina. recentius tamen, sunt inscripta. Sunt autem hæc ex regestis domesticis aulæ cæsareæ desumta:

COR CAROLI IOSEPHI

M. MAGISTRI INCLYTI
ORDINIS TEUTONICI
EPISCOPI
PASS. OLOMUC. ET VRATISLAV.
DEFUNCTI LINTIIS AD ISTRUM
D. XXVII. IAN. MDCLXIV.
Ao. AET. S. XIV. MENS. IV. DIEB. XX.

a) P. III. cap. VIII. p. 131.

b) Idem cap. V. p. 58. n. 4.

Ť

TINTESTINA CAROLI IOSEPHI

TAB.

Reliqua ut supra. De eo id tantum habet diar. Secretariz aul. cor-Lit. e. pus eius exanimum, cum esset *Lintii*, defunctus, *Viennam* traductum, & dd. atque in *Capucinorum* templo compositum esse. De reliquo iusta feralia, seu funeris solemnia apud RR. PP. *Discalceatos* Ord. S. Aug. annexis serenissimi Principis insignibus de more peracta.

VIII. De FERDINANDO WENCESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDO WENCESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI WENCESLAO, LEOPOLDI I. MANDI WENCESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI WENESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI WENCESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI WENCESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI WENESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI WENCESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI WENCESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI WENESLAO, LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI MENDI LEOPOLDI I. filio an FERDINANDI LEOPOLDI LEOPOLDI LEOPOLDI LEOPOLDI LEOPOLDI LEOPOLDI LEOPOLDI LEOPOLDI LEOPOLDI

HIC SUNT IMPOSITA FERDINANDI WENCESLAI IOSEPHI MICHAELIS, ELZEARII, ARCHIDUCIS AUSTRIÆ LEOPOLDI ROM. IMPERATORIS. ET MARGARITHÆ HISP. INFANTIS
EIUSDEM MTTIS CÆS. CONIUGIS PRIMOGENITI, NATI VIGESIMA OCTAVA SEPTEMBRIS ANNO
1667. QUI VIENNÆ OBIT
13. IAN. A. 1668.
UNACUM CORDE
INTESTINA.

IX. Refert P. FISCHER ex Tilmetio in Memorab. Templi S. IOANNIS, STEPHANI, inferiptionem pro intestinis IOANNIS Austriaci, Leo. Leor. I. Flii in-POLDI I. filii eodem anno 1670. nati & denati. Unde quidem testina. facile credi potest, tantillum corpusculum sectum haud susse, neque etiam vasculum, quod contineat exta, occurrit in tabulis nostris, studiose consectis in loco ipso, aperta nimirum crypta, quod non facile fit, nisi id sunestus exposcat casus. Incerta adeo side inscriptionem saltem damus, prout eandem in adversariis etiam P. Herrgott legere suit:

IOANNIS AUSTRIACI
LEOPOLDI IMPERATORIS
ET
MARGARITHE HISP. INFANTIS
FILII
NATI ET DENATI A. D. 1670.
DIE 20. FEBR.

Mon. Aust. T. IV. P. II.

X.

M. Andree Anne, Leopoldi Aug. filiæ, quatuordecim med la tantum dies natæ, apertum nihilominus corpus fuit, ut in diario fili intefilia.

Tal. xvii.
xvii.
e exi. Phani esse delata. Operculo urnæ in formam cordis essigiato, & Litt. g.k. corona laurea marginato sequens incisum ess quatuordecim, necho filiæ, quatuordecim in diario fili. necho corpus fuit, ut in diario fili. necho corpus fuit, ut in diario filia. Secretariæ aulicæ est annotatum, nec non relicto corde, reliqua visitima.

23. Febr. an. 1672. hora nona ante exequias ad templum S. Steresti. Phani esse delata. Operculo urnæ in formam cordis essigiato, & Litt. g.k. corona laurea marginato sequens incisum est epigramma:

Hic sita sunt
Viscera Serenis. Maria Anna
Apolonia Iosepha ScholastiCa, Leopoldi Ca. silia
nata mundo IX. denata XXIII.
Februarii anni MDCLXXII.
Iam cessant suspirare innocentia, pracordia, quia
calo inserentur.

MARGARETHS,
LEOP. I.

UX. COTAS

amififfet die XII. Martii anni 1673. poftero die mortis hora feintestina,
cum immaturo
foetu.

Litt. h.l.

Litt. h.l.

Litt. permansit, ut refertur in diario Secretariz aulicz, urnz porro insculptum fuisse titulum cum die emortuali.

Inscriptio huiusmodi est:

HOC IN VASE
PRETIOSUS LATET THESAURUS
COR
MARGARITHÆ AUSTRIACÆ
AUG. ROM. IMP.
LEOPOLDI I.
AUGUSTISSIMÆ CONIUGIS
INFANTIS HISPANIARUM,
QUAM PROLE GRAVIDAM
PROPERA MORS
DIE XII. MARTII HORA II. NOCTIS
ANNO DOMINI MDCLXXIII.
TERRIS ERIPUIT
COELIS INTULIT.

Reliqua fimul viſcera cum immaturo fœtu, in urnam æneam immiſſa, cui etiam holoſericum rubrum erat obditum, a duobus pariter cubiculariis, binisque conducentibus clavigeris ad templum usque

usque S. Aug. portata sunt manibus, hinc ad Basilicam S. Stepha. Tab. NI vecta, atque ferali augustæ gentis cryptæ sunt illata, ut nos xvii. & docet diarium Secretariæ aulicæ. Inferiptio, operculo vasis seu laminæ argentæ, in siguram cordis corona laurea circumligati, incisa, convenit cum priore, exordio, quod ad rem est, excepto, hunc in modum:

Hoc in vase Condita sunt viscera MARGARITE AUSTRIACE.

Reliqua fere, ut diximus, priori conveniunt.

XII. Sequenti anno cum vitam posuisset die 21. Decembr. Au-Anna gusta Princeps Anna, tertio post mortem die, hora vespertina Maria sexta intestina pariter cum corde, ut testatur diarium Secretaria A. A. cor aulica, vase aneo conclusa, a duodus aula Imp. camerariis, seiugi-& exta. bus ad currum aulicum iunctis, ad templum S. Stephani deducta, sequentibus, qui ponerent, tollerentque, cubiculariis duodus, atque ita in cryptam sepulchralem sunt illata. Lamina vasis in corolla laurea hac sunt insculpta:

Hic intus
iacent
Sereniss. Archiducis
intestina

ANNE MARIE IOSEPHE
THERESIE ANTONINE.
DOMINICE XAVERIE THEODO-

RÆ
Augustifs. Imperatricis
CLAUDIÆ FELICIS
prima proles
Quæ dedit illam mundo XI.
Septembris. Spiravit cælo
XXI. Decembris
M. DC. LXXIIII.

XIII. Eodem anno 1676. die XI. Iulii mortalitate intercepta Iosephe, est Augusta Princeps Maria Iosepha, Leopoldi I. & Claudiæ fleor. I. Felicis filia. Urnam cordis describit diar. Secretariæ aulicæ, ar-exta. culam stanneam damasceno rubro velatam, in qua cucullus ex lit. 1. o. argento inaurato cor continet. Epigraphen, oculis nostris subtractam, ex R.P. Fischer brevi notitia urbis Vindob. a) supplemus, a sequentem in modum:

HIC SITUM EST COR SERENISSIME MARIÆ IOSEPHÆ CLEMENTIÆ ANNÆ GABRIELÆ DOMINICÆ

L 2

ANTO-

TAB. XVII. & CXI.

ANTONIE FRANCISCE THERESIE EVE PLACIDE LEOPOLDI CÆSARIS FILTÆ SECUNDÆ NATE EX CLAUDIA FELICE A. A. MUNDO

XI. OCTOBRIS HORA III. ANNO MDCLXXV. DENATA XI. IULII HORA II. MDCLXXVI. IAM CESSANT SUSPIRARE INNOCENTIA PRÆCORDIA.

Reliqua item intestina urnæ æneæ, simili velamine contectæ, inclusa, a duobus cubiculariis, ductoribus totidem clavigeris, & allucentibus fex ephebis nobilibus in binis curribus palatinis feiugibus deposita esse fidem facit diarium sæpe laudatum. Cor quidem ad RR. PP. Dominicanos vectum, in cameram sepulchralem, ubi eius quoque mater condita est, relatum; intestina vero ad templum S. STE-PHANI ducta, immissaque fuere in cryptam funebrem. Operculum urnæ extorum in lamina argentea, figuram cordis exprimente, hanc continet inscriptionem:

HIC SITA SUNT VISCERA SERENISSIMÆ

MARIÆ, IOSEPHÆ, CLEMENTIÆ, ANNÆ, GABRIELÆ, ANTONIE, FRANCISCE, THERESIE, EVE, PLACIDE, LEOPOLDI CÆSA. ET CLAUDIÆ

FELICIDE A. A. FILIE NATE Mundo XI. Octob. hora III. MDCLXXV. Denata XI. Iulii hora II. MDC LXXVI. iam cessant suspirare innocentia pracordia, quia cœlo inserta.

LEOPOL-PHI. LEOP. I. fil. intestina.

XIV. Nulla oculos nostros subiit urna, eiusque inscriptio LEO-DI LOSE- POLDI IOSEPHI, LEOPOLDI Aug. filii. Perhibet vero diarium Secretariæ aulicæ eius intestina in urna ænea, notis inscripta, nulla de corde mentione facta, ad templum S. STEPHANI seingibus primo, tum vero a suburbio per urbem bigis vecta esse. Obiit in oppido Ens anno 1684. die III. Aug. Funus eius, cymba vectum, Viennam est translatum, separatis iam intestinis, dum Viennæ capulum propter morbi malignitatem non fuisse apertum perhibet diarium mox dictum.

XV. Ex quo tamen diario nulla ad nos relatio pervenit de ELEONO-RE Man-ELEONORA Mantuana, FERDINANDI III. coniuge. Cuius cor al-Tuana, Ferd.III. tero ab obitu die pyxide argentea, cuius adumbratio tab. CX. ha-Imp. vid. betur, conclusum, sepulturæ datum esse in crypta Lauretana legecor, & in-re est in laudato opere de origine, progressu & memorabilibus ec-Litt. m.p. clesiæ Cæsareæ S. Augustini Viennæ. Inscriptionem porro vernaculam reperi in adversariis sodalis mei P. HERRGOTT, prout etiam in brevi notitia urbis Vindob. a) P. Leop. FISCHER in hac verba: a) P. III. p. 132.

## P. II. LIB. ULT. CAP. III.

85

DISES IST DAS HERZ IHRO MAYEST. DER VERWITTIBTEN ROM. KAYS. ETC. ETC. ELEONORE, SO IN GOTT VERSCHIDEN DEN 6. DECEM.

TAB. xvII. & ÇX.i.

i. e. Hoc est cor Majestatis viduæ Romanorum imperatricis, quæ in Domino expiravit die 6. Decembris. Alii diem mortis scribunt V. Decemb. Apud P. FISCHER additur annus emortualis 1686. an in lectoris commodum, ab ipsomet substitutus? Omnia articulate complectitur urna intestinorum in crypta D. STEPHANI, ex cupro, holoserico nigro obducta, in cuius operculo lamina deaurata Germanicam itidem hanc præbet inscriptionem:

> Hierinnen ist das ingweiht ihrer Mays! der verwittibten Rom. Kayferin &c. ELEONORA fo in Gott verschiden vor 2. Uhr ·Gegen Tag den 6. December anno 1686.

XVI. Post Isabellam Claram, viduam Ducis Mantuæ, M. Marubi mortua est, & sepulta, Mariam' Annam item, principem Gare Elect. Palatinam & A. A. quæ tangere corpus post mortem ana- & intestitomicis vetuit, dum viveret, notatur in laudato Diario MARIA na MARGARETHA LEOPOLDI Imp. filia, necdum annum nata, cum Litt. n. q. iterum obiret diem suum. Eius sunus apertum & pollinctum postridie mortis. Ad cuius diei vesperam cor & intestina ministrantibus duobus cubiculariis aulicis, binisque clavigeris, carpento palatino feiuge vecta funt ad templum S. STEPHANI. Cor pyxide argentea, atque hæc cum ceteris intestinis, aheno erat inclusa, in ipfo autem operculo leguntur fequentia verba laminæ infculpta:

Cor & intestina sevenis-Simæ MARIÆ MARGARETHÆ Archiducis Austriæ, quæ nata est XX. Iulii 1690. mortua hora nona ante meridiana XXII. Aprilis 1691. sepulta apud R. P. P. Capucinos in monumento Cæsareo.

XVII. MARIA ANTONIA, LEOPOLDI I. Imp. filia, ac MA-M. AN-XIMILIANI EMANUELIS, Electoris Bavariæ coniux postridie mor-Max. tem pollincta a chirurgis cafareis, prasentibus utriusque aula Imp. EMA-& Elect. medicis. Cor & intestina singula seorsim sunt condita. NUEL Illud in vase argenteo, tab. CX. producto, positum, depositumque in  $\frac{E_{BAV}}{E_{AV}}$ crypta Lauretana, hanc habet inscriptionem:

cor & intestina.

Cor Litt. o. t. TAB. XVII. & CX1.

Cor SERENISSIME DOMINE DOMINE MARIE ANTONIE, ELECTRICIS BAVARIE NATE ARCHIDUCIS AUSTRIE, VIGILIA NASCENTIS CHRISTI SEXTAM IN-TER ET SEPTIMAM VESPERTINAM POST EDITUM ANTE BIMESTRE FELICI PAR-TU ELECTORALEM PRINCIPEM, VIEN-NÆ AUSTRIÆ PIE OBIIT ANNO MDCLXXXXII. ETATIS 24. ANNORUM.

Urnæ extorum hæ infunt litteræ:

INTESTINA SERENISSIME DOMINE DOMINE MARIE ANTONIE, ELECTRICIS BAVARIE, NATE ARCHIDUCIS Austriæ, Quæ ipsa vigilia nascentis Christi SEXTAM INTER ET SEPTIMAM VESPERTINAM, POST EDITUM ANTE BIMESTRE FELICI PARTU ELECTORALEM PRINCIPEM, VIENNE AUSTRIE PIE OBIIT ANNO

M D C L X X X X I I. XVIII. Post Mariam Annam, Philippi IV. viduam reginam M. THE. Hispaniarum, ubi obiit die 16. Maii anno 1696. sepultaque fuit, & ELEONORAM MARIAM, reginam primum Polonia, viduam dein LEOP. fil. CAROLI LEOPOLDI, Ducis Lotharingia, natam vero A. A. LEO-POLDI I. fororem, quæ noluit post mortem, quam obiit anno sequenti 1697. die 17. Decemb. lacerari, aut pollingi corpus. MA-RIE THERESIE, LEOPOLDI I. Imp. itidem filiæ, urna cordis, & ee. cuius ectypon tabula CX. fect. I. ord. II. quarto loco profertur, fine vestigio cuiusdam inscriptionis est, quam ex regestis aulicis supplemus hunc in modum:

COR MARIAE THERESIAE AUSTRIAE ARCHIDUCIS LEOPOLDI M. FILIAE DUODENNIS QUAE OBIIT ANNO MDCLXXXXVI. DIE XXVIII. SEPTEMBRIS.

Differt hæc inscriptio ab ea, quæ extat apud P. Fischer in brevi notitia urbis Vindob. P. III. p. 133. perinde ac sequens, ibid. pag. 63. que in regestis laudatis notatur, urne intestinorum accommodata:

ANNO MDCLXXXXVI. DIE XXVIII. SEPTEMB. MORTUA EST SERENISS. AUSTR. ARCHIDUX. MARIA THERESIA LEOPOLDI CAESARIS FILIA AETATIS ANNORUM XII.

Eam recentius adpositam fuisse tanto minus dubitamus, quod etiam funeri nullam adfuisse inscriptionem, nullum epitaphium, quum propter infestam variolarum ægritudinem ad sepulturam festinaretur, memoret diar. Secret. aul. Principisque item, Ebersftorfii mortuæ, cor die 30. mensis Septembris vasculo argenteo, intestina autem ahe-

no clausa, de cubiculo ubi decubuerat, per zætam magnam sca- TAB. lamque ampliorem descendendo, a cubiculariis, sequentibus duobus clavigeris, portata, politaque in carpento ad D. STEPHANI templum vecta esse. Quo facto ad RR. PP. Ord. S. AUGUSTINI vectum cor in cella Lauretana suo loco pone altare depositum est.

XIX. In urnis sequentibus, litteris q. ff. & s. t. a nobis consi-Leororgnatis, cor & intestina LEOPOLDI IOSEPHI, Imperatoris IOSE-PHI, Io-PHI I. filii, continentur, qui anno feculari natus, mox fequenti, SERHI I. necdum anno vitæ completo, denatus, postridie diei emortualis fil. cor & evisceratus & perunctus est, ut ex diario Secretar. aul. discimus; Litt.q.ff. corculum item & intestina diversis illis singula scutris seu vasis aneis as condita fuisse, carpento palatino ad templum S. STEPHANI vecta, ibique in sepulcralem Aug. domus cryptam reposita. Utrumque vas lamina area opertum, in qua Archiducis nomen, natalitius, & emortualis dies & annus expressus legitur, vernacula lingua iisdem verbis folo rei contentæ discrimine :

Herz

Ibro Durchleucht Erzherzogs LEOPOLD IOSEPH ist geboren den 29. Octob. 1700. und gestorben den 4. Augusti 1701.

Id est cor serenissimi Archiducis LEOPOLDI IOSEPHI, nati die 29. Octobris 1700. & denati die 4. Augusti. 1701.

Ingeweid

Ihro Durchleucht Erzherzogs LEOPOLD IOSEPH ist geboren den 29. Octob, 1700. und gestorben den 4. Augusti 1701.

XX. Perendie mortis MARIÆ IOSEPHÆ, LEOPOLDI I, filiæ, M. Iosecor & intestina, ut docet diarium Secretaria aulica, singula seor. Leop. I. fim, illud cucullo argenteo, qui tenui serico opertus rubro, hac fil. cor & ænulo, sive scutra, panno obtecta nigro, inclusa, & ita ad PP. intestina. Ord. S. August. discalceatos delata in cella Lauretana pone altare deposita sunt. Eius adumbratio tab. CX. ordine II. medium locum In utroque fasculo eadem exstat inscriptio, excepta rei contentæ designatione, his verbis:

> Anno MDCCIII. die 14. Aprilis mortua est serenissima Austriæ Archidux MARIA IOSEPHA ætatis an. 17. LEOPOLDI primi cæsaris filia. Cor.

Sic intestina sub. litt. r. u. proposita, que ad templum D. STEPHA-NI missa, pariter de more facro composita sunt.

XXI. Obierat LEOPOLDUS I. Imp. fupremum diem quinta LEOPOL Maii anno 1705. & post nonam demum eius mensis lucem me- pri l. Imp. diam, hora quarta, cor in urna argentea, quæ tenui serico nigro testina

TAB. operiebatur ad Patres Ord. S. AUGUSTINI delatum est, ut legere est in diario Secret. aul. atque in cella Lauretana altari impositum.

Tum id, præmiss precibus, confecrantes pone altare in loco, quem reconditorium vocant, collocarunt. In cucullo autem, cuius formam tab. CX. habes, sequens inscriptio est:

COR LEOPOLDI I. IMP. MORTUI A. MDCCV. V. MAII.

Ad lapsam deinde horam intestina simplici panno nigro velata, uti paullo ante cor a duobus custodibus conclavium, quatuor cubiculariis, binisque clavigeris, ut refertur in laudato diario, inferius in oratorium palatinum sint delata, quæ ubi rituum aulicorum magister consecraverat, ad proximam lucem, ob suneris exequias in templo Capacinorum, ac corporis ibidem in augusta crypta sepulturam, affervabantur: sicque proxima die decima mensis Maii intestina ad templum S. STEPHANI lata, solitis ritibus in eo monumento sunt composita. Operculum urnæ litteris s. w. distinctæ, aquilam imperii cælatam ostentat, in parmula rei notitia expressa est iisdem, ac in urna cordis notis generalibus:

INTESTINA LEOPOLDI PRIMI ROM. IMPERATORIS

MORTUI ANNO 1705. DIE 5. MAII.

XXII. Proxima a morte IOSEPHI I. Imper. die corpus lotum, TOSEPHI I Imp. apertum & pollinctum est. Cor vasculo argenteo, cuius schema testina. tab. CX. delineatum damus, intestina aheno, seu vase æneo inclu-Litt. t. x. sa ex utroque latere lecti funebris, dum in conclavi funebri exponebatur loculus, a dextris quidem cordis, a sinistra extorum urna, utraque panno nigro convelata, constiterunt, ac 18. die Aprilis, usque ad vigesimum eius mensis, quo vesperi ad horam quintam cor cum suo velamine ad Patres Augustinianos translatum, in cella Lauretana consecratum, & in reconditorio pone altare repositum esse refert diarium Secret. aul. nulla tamen facta linguæ mentione, quam cum corde Dei parenti Lauretanæ a morte sacram voluisse memoratur in apparatu anni fecularis conventus Viennensis PP. August. Discalceatorum. In diario Secretaria aulica sape laudato, pro urna cordis legitur folummodo, ad normam præcedentis, Leopol-DI nimirum Magni, præter morem strictim notata inscriptio, in hæc verba:

Cor losephi Imperatoris. mortui 17. April. 1711.

Verum in apertione cryptæ Lauretanæ longior reperta est inscriptio, quam in adversariis P. HERRGOTT inveni, ex Archetypo defumtam huius contextus:

HOC PARVO LOCULO MAGNUM CLAUDITUR, EXPERS VITA, TAB.

VITÆ PRINCIPIUM

CXI.

COR IOSEPHI PRIMI

August. Rom. Imp.

QUI NATUS ORBI

ANNO MDCLXXVIII. DIE XXVI. IULII.

VARIOLIS EXTINCTUS

COELO VIVERE CEPIT

ANNO MDCCXI. DIE XVII. APRILIS

HORA X. INTER ET XI.

MEDIA

ANNUM AGENS XXXIII.

Perinde narratur in laudato diario post conditum cor, ad templum S. STEPHANI delata suisse intestina, consecrata, ac monumento illata cum hac solum inscriptione:

INTESTINA IMPERATORIS IOSEPHI.

At diffusior alio forte tempore iam in lamina urnæ posita leģitur istiuscemodi.

Hoc parvo loculo Condita funt exta Aug mi Roman. Imperatoris

IOSEPHI I.

Qui natus orbi

anno 1678. die 26. Iulii.

variolis extinctus

cælo vivere cæpit

anno 1711. die 17. Aprilis

Hora 10.mam inter & 11.mam

media

annum agens atatis 33.

XXIII. Trium augustarum personarum ex gente Habsburgo-& Leopol-Lotharingo-Austriaca, adolescente hoc seculo fatis cedentium, cor-di, Caroda simul, & intestina suis urnis inclusa, in cryptam Basilicae sii, cor & S. STEPHANI concesserunt. Primus est Leopoldus, Caroli VI. intestina. Imp. ex Elisabetha Brunsvicensi filius. Eius cor & intestina Litt. u. altero post mortem die vesperi post septimam horam, suis vasis con-ge. clusa, velata serico rubro, ad S. Stephani deducta, peracta confecratione in monumentum sunt relata. Alterum sub clypco gentilitio, torque aurei velleris circumsuso, & a nobis seorsim expresso, hunc titulum offert:

INTESTINA

LEOPOLDI

ARCHIDUCIS AVSTRIÆ, PRINCIPIS ASTURIÆ

MON. AUST. T. IV. P. II.

M

NATI

# THAPHOGRAPHIA PRINCIPUM AUSTRIÆ.

TAB. xvii. & CXI.

90

NATI IDIB. APRIL. ET DENATI PRID. NON. NOVEMB. ANNO MDCCXVI. VIENNE.

Alteri, argenteo, ex adverso clypei hæc verba incisa funt: COR

# LEOPOLDI

ARCHIDUCIS AUSTRIÆ, PRINCIPIS ASTURIÆ.

Reliqua ut supra.

XXIV. Quatuordecim, a morte LEOPOLDI Archid. intercef-ELEONO-RA, LEO- ferunt anni, dum cryptam illam, fic volentibus fatis, iterum reclu-FOLDI I. 1 IERUNT anni, dum cryptam illam, ne volentidus iaus, nertili reche-lup. vidua, se ex-vidua anno 1720. die 19. Ian. defuncta, dum in vivis erat, cum enterati ipsa vetuisset corpus ab obitu ablui, multoque minus permisisset, AMALLE, anatome lacerari, aut pollingi, ab his quoque ritibus abstentum est, Caroli capulo vero funereo ea, quæ statuerat, verba, summæ, qua erat visceribus modestiæ, & pietatis sensui adæquata: Eleonora Magdalena THERESIA ARME SYNDERIN, infcripta funt. Post decennium vero MARIA AMALIA, CAROLI VI. filia ultima, fexennis e vita erepta, posteroque die exenterata, pollincta est, ac publice expo-PHANI. sita, ita ut cucullum argenteum, & vas zneum, quibus condita Litt. x. cor & intestina, in angulo solii ante signum crucis conspicua essent, hh. & aa. ut diarium Secretariæ aulicæ testatur. Erant vero ista pannario serico tenuissimo, eoque rubro, & limbis aureis scutulatis fimbriato convelata, perendie autem mortis vespertina hora octava ambæ urnæ ad templum S. STEPHANI delata, recitatis folemnibus precibus, & confecrationibus in cryptam funt composita. Urna in-

Intestina

MARIE AMALIE

Archiducis Austria, Infantis Hispania, Nata Nonis Aprilis Anno MDCCXXIV. Denata XIII. Calendas Maii Anno MDCCXXX.

Alteri ex argento, hæc fub parmula Austriaca insculpta sunt verba:

MARIE AMALIE

Reliqua ut supra.

scriptionem hanc exhibet:

MARIE THE. crypta.

XXV. Post decemitem excursos annos fatalem omnino, ac in-Elisabe- ternecinam genti Habsburgo-Austriacæ epocham aperuit MARIA Eli-SABETHA, FRANCISCI, tum Lotharingia & Etruria Magni Ducis, cisci I. ac postea Rom. Imperatoris ex Augusta Maria Theresia filia fil. cor trimula. Die post obitum sequenti, octava Iunii, sunus præsentibus & intestior interu-na in ea- medicis, uno CAROLI VI. Imp. & duobus Ducis Lotharingiæ exsectum, ac demum sub horam sextam vespertinam sic expositum

est, ut ad pedes suneris argenteum crucis signum cum duobus candelabris, vasculum item, quo cor, & alterum maius xneum, quo cor alterum maius xneum, quo cor activation de advecti huc se ex Tab. Sequenti die advecti huc s

COR

MARIÆ ELISABETHÆ

LOTHARINGIÆ ET MAGNI DUCATUS HETRURIÆ PRINCIPIS

NATÆ NONIS FEBRUARII AN. MDCCXXXVII. DENATÆ VII. IDUS IUNII AN. MDCCXL.

Inscriptio, vasi alteri cupreo insculpta, haud differt: nisi quod loco cor, intestina, que nempe continet, legatur.

XXVI. De CAROLO VI. an. 1740. morti proximo, id fingu-CAROLI lare in adversariis P. Marquardi HERRGOTT, qui tum Viennæ ade-VI. Imp. rat apud Imperatorem gratiosus, annotatum reperi; CAROLUM gua, exta, pridie excessium afferi vasculum, condendo cordi suo præparatum oculi, ceiussifie, idque intrepido animo manibus tractantem dixisse, sui cor-urnis imdis vix capax fore. Quin vero, corpore post mortem aperto, re, posita. pertum est cor ea magnitudine, ut propemodum vas illud exce-TAB. CX. Sect. I. & deret. Nihilominus linguam etiam eidem urnæ de argento inau- III. rato indita, veluti vasi maiori aneo cum intestinis oculi & cerebrum Augusti fuerunt inclusa, sicque dum postero mortis die corpus pollinctum, in regiam delatum, exponeretur in oeco, quem equestrem vocant, ambæ urnæ, serico tenui nigro obtectæ, cum solio funereo compositæ substiterant a die 21. Octob. usque ad 24. eiusdem mensis, dum cor & lingua per duos cubicularios, binis comitantibus clavigeris delata funt in cellam Lauretanam. Eodem modo vas alterum ad principem urbis D. STEPHANI ædem translatum, fuo loco, confuetis ritibus & cæremoniis, cryptæ illatum est. Urnæ vero inscriptos hos præbent titulos:

HAC THECA REPOSITUM EST COR
S. C. REGIÆQUE CATHLOR MAJTIS.
CAROLI VI. ROM. IMPRIS. HISP.
HUNG. BOH. &c. REGIS ARCHID. AUST.
NATUS ERAT VIENNÆ
IN PALATIO INTRA URBEM
ANNO DOMINI MDCLXXXV.

M 2

MOR-

## 92 TAPHOGRAPHIA PRINCIPUM AUSTRIÆ

MORTUUS VERO IBIDEM
EXTRA URBEM
IN PALATIO FAVORITANO
MDCCXL.
DIE XX. MENSIS OCTOBRIS
HORA PROPE II. MATUTINA
OPTIMO PRINCIPI
REQUIES SEMPITERNA.

Altera:

HAC THECA REPOSITA SUNT INTESTINA Cetera priori inscriptioni fere concordant.

M.Caro- XXVII. Proxime ad immortalitatem infecuta est Carolum VI.

LINB.,
FRANC.I. avum MARIA CAROLINA, vix annicula; extracta nihilominus
fil. exta & viscera cum corde duabus in urnis recondita funt in crypta D. STEcor.

PHANI, ac intestina quidem cum hac inscriptione:

xvii.
Litt. aa.
kk. &
cxiii.
fub iisd.
litt.

HÆC THECA
CLAUDIT INTESTINA
MARIÆCHARLOTÆ
ARCHIDUCIS AUSTRIÆ
FILIÆTHERESIÆAUSTRIACÆ

ET
FRANCISCI LOTHARINGICI
NATÆ VIENNÆ IN AULA CÆSAREA
XII. IANUARII MDCCXL.
DENATÆ IBIDEM
XXV. IANUARII MDCCXLI.

Confonat urnæ cordis titulus, præter initium, ac rei contentæ si-gnificationem:

IN HAC THECA
REPOSITUM EST COR
MARIÆCHARLOTÆ
ARCHIDUCIS AUSTRIÆ

Reliqua ut fupra.

MELISAXXVII. Eodem anno defuncta est Maria Elisabetha, LeoBetha, Poldi I. silia, cuius cor & viscera separato vasi inclusa post morLeop. I. tem fuisse testatur auctor vitæ R. P. Wagner S. I. At vero, ut
sli. exta.

CXIII. Litt. bb.

XXVII. Eodem anno defuncta est Maria Elisabetha, LeoRollia post mordesprise viscera separato vasi inclusa post morseparato vasi inclusa post mordesprise viscera separato vasi inclusione viscera separato vasi inclusione viscera separato vasi inclusione viscera separato vasi inclus

repræfentamus, concluduntur, cum hac infcriptione:

IN HAC THECA

RECONDITA SUNT VISCERA

SERENISSIMÆ PRINCIPIS

MARIÆ ELISABETHÆ

AUSTRIÆ ARCHIDUCIS,

BELGII

### P. II. LIB. ULT. CAP. III.

BELGII AUSTRIÆ

SUPREMÆ MODERATORIS

NATÆ LINCHS XIII. DECEMBRIS

ANNO MDCLXXX.

VITA FUNCTÆ

CASTRO REGIO

MARIÆ MONTENSI

XXVI. AUGUSTI

MDCCXLI.

### Cordis inscriptio hac est in cella Lauretana:

IN HAC PYXIDE

RECONDITUM EST COR

SERENISSIMÆ PRINCIPIS MARIÆ ELISABETHÆ

AUSTRIÆ ARCHIDUCIS

BELGII AUSTRIACI SUPREMÆ MODERATRICIS

NATÆ LINCII 13. DECEMBRIS ANNO 1680.

VITA FUNCTÆ CASTRO REGIO MARIAMONTENSI

26. AUG. ANNO 1741.

XXIX. Cum vix unus a morte CAROLI VI. annorum proxi-M.Anne. me insequentium sine funere esset, de MARIA MAGDALENA ta-CAROLI men LEOPOLDI I. Imp. filia, quæ an. 1743. obiit, nihil-nobis VI. filia, exta & constat, an forte exenterari noluerit? Proxime obiit an. 1744. cor cum MARIA ANNA, CAROLI VI. filia, Belgii Austriaci Gubernatrix, corculo ubi in flore ætatis infeliciter enixa partum, cum prole vitam ami-Lit, cc. sit. Exemptum cor & reliqua viscera, vasis conclusa, pone cadaver Bruxellis in maiori palatii aula triduo exposita, cum ibidem pro tempore essent consepulta, postea tamen cum corpore Viennam translata, suis in conditoriis quaque sunt reposita. Ac exta quidem in D. STEPHANI crypta, cum hoc epigrammate:

IN HAC URNA

AD PERPETUAM FUNESTI CASUS MEMORIAM

RECONDITA SUNT INTESTINA

REGLÆ HUNGARIÆ ET BOHEMIÆ

PRINCIPIS

ARCHIDUCIS AUSTRIÆ

MARIÆ ANNÆ

D. CAROLI VI. ROMANORUM IMPERATORIS

FILLE.

CAROLO ALEXANDRO LOTHARINGIÆ ET BARRI

DUCI NUPTÆ

QUÆ NATA VINDOBONÆ DIE XIV. MENSIS

SEPTEMBRIS A. MDCCXVIII.

OBIIT BRUXELLIS DIE XVI. DECEMBRIS A. MIDCCXXXXIV.

OMNEMQUE POSTERITATEM SUI ADMIRATIONE IMPLEVIT.

Cor pro more illatum dormitorio cellæ Lauretanæ, in urna argentea deaurata, in qua hæc exarata leguntur:

Cor

93

TAB. CXIII. TAB.

Serenissima Principis

MARIE ANNE
Austria Archiducis
Belgii Austriaci Gubernatricis
obiit die 16. Decembris Anno R. S. 1744Nata 14. Sept. 1718.

In parvo autem vasculo altitudinis trium digitorum, quod absque inscriptione est, reconditur corculum principis e genitricis utero extractæ, baptizatæ tamen auspicato, antequam nasceretur, cum corde dulcissimæ matris die 25. Aprilis an. 1749. compositum. Credibile est omnia hæc uno illo ampliori in scrinio, seu cista, quam in tabula suplementi sub. lit. cc. expressimus, ac nunc sola intestina Mariæ Annæ complectitur, Viennam suisse delata.

ELISABETHÆ
CHRISTINÆ, CApost mortem ante sepulturam poneretur in lecto sunce cadaver
noli VI.
procul a pedibus cor argenteo inauratoque calici, cuius ectypon aulimp. vid.
cor & intettina.
Lit. dd. exhibito, inclusa, consistebant nigro serico multitio cooperta.
Lit. dd. Cor deinceps in cryptula Lauretana est conditum cum hac inscri-

Propitiæ Virgini Lauretanæ
ELISABETHA CHRISTINA
Invictissimi Imp. Cæsaris CAROLI VI.
Augusta
Hisp. Hung. & Bohem. Regina
Archidux Austriæ
Nata Dux Brunswico-Lüneburg.
Anno Christi MDCXCI. 28. Augusti
Ad Augusta nata.
Et Anno MDCCL. 21. Decembris
Circa horam 5. matutinam
Regi cordis sui reddita,

Cor Juum In Sacrificium & depositum reliquit.

Intestina cryptæ Augustæ ad D. ŚTEPHANI ecclesiam cathedralem funt apposita, hac epigraphe urnæ insculpta: IN HAC URNA INTUS SUNT

VISCERA

### ELISABETHAE CHRISTINAE AUGUSTAE

ROMANORUM IMPERATRICIS HISPANIAE HUNGARIAE ET BOHEMIAE REGINAE ARCHIDUCIS AUSTRIAE

NATAE

#### P. II. LIB. ULT. CAP. III.

NATAE DUC. BRUNSVICENSIS ET LUNEBURGENSIS CAROLI VI. GLORIOSAE MEMORIAE HUIUS NOMINIS AUGUSTI ROMANORUM IMPERATORIS

LECTISSIMAE CONIUGIS

QUAE ANNO MDCXCI. XXVIII. AUGUSTI MUNDO DATA ET XXI. DECEMB. ANNI MDCCL. AETATIS SUAE LX. PIENTISSIMA MORTE EREPTA EST.

XXXI. Pro more Augustæ genti Austriacæ iam ultra seculum Caroli, facro Caroli A. A. -Francisci I. & M. Theresiæ Augg. filli franci I. corpus post mortem exsectum, ac diei 21. Ianuarii an. 1761. post intestina horam tertiam pomeridianam in urna argentea comitatu aulico in Litt. ee. ecclesiam PP. Augustinianorum delatum, rituque ac cæremoniis consuetis sacelli Lauretani dormitorio illatum est. In urna legitur sequens inscriptio:

HAC THECA RECONDITUM EST COR

REGIÆ CELSITUDINIS CAROLI

Hungarië, Bohemië Regii Principis, Archiducis Austrië. Natus erat Viennë in Palatio

INTRA URBEM

An. MDCCXLV. Kal. Feb.
MORTUUS IBIDEM AO. MDCCLXI.
XV. Kal. Febr.

PIIS OPTIMI PRINCIPIS MANIBUS SIT REQUIES SEMPITERNA.

Id vero mirabile accidit, a) ut cælator, scalpendæ inscriptioni advocatus, conspecto corde, subito horrore corrueret, & paucis post horis vita excederet. Eo tempore, quo cor ad ecclesiam palatinam deserbatur, eodem ordine & apparatu intestina ad cathedralem S. Stephani ecclesiam sunt deportata, ibique cryptæ augustæ sunt immissa in vase æneo, cuius adumbratio ad manus nostras haud pervenit, huic autem hæc sunt insculpta:

HAC THECA REPOSITA SUNT

INTESTINA

Reliqua ut supra.

XXXII. Mox fequenti anno in flore item iuventutis CARO-IOANNE, LUM, de quo modo diximus, foror IOANNA GABRIELA ad vi-corund. tam immortalem est insecuta. Cuius cor quarto post mortem die rentum XXVII. Dec. hora tertia pomeridiana vasi argenteo inclusium con-fil. cor & suetis caremoniis ad templum PP. Augustin. discale. deportatum suit, Litt. si in cryptam Lauretanam reponendum. Inscriptio huius est tenoris:

HAC THECA REPOSITUM EST COR REGIÆ CELSITUDINIS

a) Ioachim. Münz-Cabinet P. II. pag. 10.

IOAN-

95

TAR

ÇXIII.

24

TAB. CXIII IOANNÆ

HUNGARIE, BOHEMIE REGIE PRINCIPIS ARCHIDUCIS AUSTRIÆ.

NATA ERAT VIENNÆ IN PALATIO INTRA URBEM Ao. MDCCL. D. IV. FEBR.

MORTUA IBIDEM AO. MDCCLXII. D. XXIII. DEC.

PIIS OPTIMÆ PRINCIPIS MANIBUS SIT REQUIES SEMPITERNA.

XXXIII. Nondum annus obierat integer, dum novis funeriria funera bus ad extremum luctum revocata est non Vindobonensis aula soobmor- lum, verum etiam fociæ Borbonicæ, mortua, postquam filiam eriolarum didiffet, quæ quintum diem prior matre obiit, incomparabili ELI-SABETHA Borbonia, IOSEPHI (cui biennio post Imperatoris nomen reliquit, funesta patris FRANCISCI mors) dilectissima coniuge; cuius tamen ac filiz, perinde ac alterius IOSEPHI II. coniugis MARIÆ IOSE-PHE, &, quæ eodem anno 1767. eodem morbo e vivis ereptæ funt, MARIE THERESIE, ALBERTI Ducis Saxo-Teschensis & MA-RIÆ CHRISTINÆ A. A. filiæ, nec non M. IOSEPHÆ, FERDINAN-DI IV. utriusque Siciliæ regis sponsa, ob variolarum morbum exenterata haud fuere corpora.

XXXIV. FRANCISCI I. Augusti viscera Oeniponti exemta pecil. cor, rendie mortis, ut iam parte superiore annotavimus, Viennam & vicera transportata fuere cum corpore die 31. Augusti anno 1765. Ho-Litt. gg. ra post meridiem tertia cor, quod iam urnæ argenteæ inclusum fuerat, cuius adumbrationem in supplementis nostris litt. gg. damus, consueta lugubri pompa ad PP. Augustinianos deportatum, ibique in crypta Lauretana, suo loco, repositum est. Inscriptio his concepta est verbis:

HAC. IN. VRNA.

REPOSITVM. EST. COR. PIENTISSIMVM. FRANCISCI. I.

> ROMANORVM. IMPERATORIS. QUO.

DEVM. VNICE. ET. SVPER. OMNIA

ET.

POST. DEVM.

CONIVGEM.

LIBEROS.

SVBDITOS.

PAVPERES.

TENERRIME DILEXIT.

VIXIT ANNOS LVII.

ET.

INOPINATA. MORTE EXTINCTUS.

OENI-

OENIPONTI. DIE XVIII. AVGVSTI.

ANNO MDCCLXV.

Post hæc consuetis pariter solemniis amphora cuprea, intus & extra stanno obducta, magis ampla, quam alta, & bene clausa, cuius vero delineationem nacti haud sumus, cum intestinis cæsareis ad D. STEPHANI ædem devecta, præmissaque benedictione, cryptæ illata suit. Incisa huic inscriptio talis est:

HAC. IN. VRNA.
RECONDITA. SVNT. VISCERA.

FRANCISCI. I.

ROMANORUM. IMPERATORIS.

PIENTISSIMI.

MAGNI. HETRVRIAE. DVCIS.

RELIGIONE. IN. DEVM.

AMORE. IN. CONIVGEM. SOLICITYDINE. IN. LIBEROS.

BENIGNITATE. IN. SVBDITOS.

BENEFICENCIA. IN PAVPERES.

MAGNITUDINE. ANIMI. ET.

CHRISTIANARUM. VIRTVTVM. SPLENDORE.

CELEBERRIMI.

AC

PROPTEREA. AETERNA. PRIORVM. MEMORIA.

DIGNISSIMI.

ANNO. MDCCLXV. DIE XVIII. AVGVSTI. MEDIA. X. VESPERTINA. ANNO AETATIS LVII.

REPENTINA. SED NON IMPROVISA. MORTE.

OENIPONTI, PIE IN. DOMINO.

DEFVNCTI.

Propitius Deus non solum, quam vitx humanæ meta diutistime protrahi potest, quævis ab Augusta Domo averruncet sunera, verum etiam novæ gentis Lotharingo-Austriacæ germina, quæ se iam selici auspicio per Europam expanderunt, ex stirpe connubioque secundissimo Francisci I. & Mariæ Theresiæ Augg. pullulare incessanter faciat, storereque perpetuis incrementis. Valeat in Iosepho II. glorioso Patris in Imperio successore, divinum de silio Salomone sactum David regi promissim, vaticiniumque iam expleri cœptum: a) Cunque impleveris dies tuos, ut vadas ad patres tuos, suscitabo semen tuum post te, quod erit de siliis tuis: & stabiliam regnum eius. Ipse ædisscabit mihi domum, & sirmabo solium eius usque in æternum. Ego ero ei in Patrem, sipse mihi erit in silium: & misericordiam meam non auseram ab eo... Et statuam eum in domo mea & in regno meo usque in sempiternum: & thronus eius erit sirmissimus in perpetuum.

a) I. Paralip. XVII. 11. feq.

MON. AUST. T. IV. P. II.

N

AUCTAR.

### AUCTARIUM DIPLOMATUM,

TAPHOGRAPHIAM AUSTRIACAM PERTINENTIUM.

I. OTTO SENIOR, DUX MERANIÆ, MEDIAM PARTEM DITIONIS FILIORUM PETRI, COGNOMINE DUNTI, AD SE IURE PROPRIETATIS PERTINENTEM, EPISCOPO, ET CAPI-TULO BASILEENSI CONFERT.

IV. Se

c d



enerabili Patri ac Domino H. a) Dei gratia Bafileenfi Epifcopo & toti Capitulo ipfius Ecclefie. O. b) Eadem gratia Merunia.

Dux, devotam reverentiam cum falute. Veniens ad Nos Dux, devotam reverentiam cum falute. WILHELMUS Lator prefentium Canonicus & Camerarius Ecclefie vestre, nobis humiliter intimavit, quod vos Domine Epifcope, quoddam Beneficium Camerarie vobis vacans, fratri fuo Perro dicto Dunti contuliftis. Sed quia ex antiqua confuetudine Ecclesse vestre, idem Benesicium conferri non de-bet, nisi Ministeriali Ecclesse vestre, cum pueri dicti Petra ad nos spectare noscantur, Nos ad favorem ipsorum, ne occasio-

nos spectare nolcantur, Nos ad favorem ipforum, ne occafione noftri in aliquo minuantur, ad inftantiam & petitionem Venerabilis Argentinensis Episcopi c) & Domini - - Abbatis Murbacensis, d) mediam partem dictorum puerorum contulimus & donavimus sancte Dei Genitrici Marte & Ecclesta Bassiliensis per latorem prefentium transmittentes, ita tamen: quod semper senio dicte prolis cedat in partem Ecclesse. Et hec rata permaneant, sigilli nostri munimine prefens scriptum precepimus roborari. Datum apud Wormaciam Anno ab incarnatione Domini MCCXXV. Quarta die Septembris, presentibus &c.

a) H. - Basilienst Episcopo. Etal is Henalcus ex Comitibus de Thur. obiit an. 1238. Basilie fepultus. b) O. - Meranie Dux) Otto nempe fenier, qui obiit c) Aragentius in Lomphius (Lanackheim) monatherio Ord. S. Bernardi, in quo Comitum Meranie 18-pultur. Hulmis filia, Elizarbyth anomic, two fuir Feiderici Zaberani, Rudolphi I. R. R. ex force ne-

#### II.

PRIVILEGIUM HENRICI VII. ROM. REGIS, QUO MONA-STERIUM S. BLASII, IN NIGRA SILVA, SUB SPECIALEM PRO-TECTIONEM RECIPIT, FIRMATA EIDEM LIBER-

TATE IMPERII.

ENRICUS, Dei gratia Romanorum Rex, & femper Augustus. Universis Imperii fidelibus, hanc literam inspecturis, Gratiam suam & omne bonum. Ex inna-ta nobis benignitate tenemur quorumlibet Fidelium Imperii oppressiones relevare, & corum inopiæ subventionis benesicio providere; hinc est, quod nos

pia animadversione considerantes oppressionem, & inopiam claustri Sancti Blassi, in nigra pla animatvelinote confiderantes opprenionen, se indominata data santa s feu etiam familiæ Dominæ Reginæ, dilectæ confortis nostræ, ab Abbate, vel Præpositis, aut Ministris, seu Advocatis dichi monasterii, vestes, equos, uel somarios liceat extorquere, aut ad conferendum eos alicuius ingenii scrupulo coarctare. Mandantes, & sub interminatione gratie noftræ diffriche præcipientes, ut nullus fit, qui aufu dudus temerario, hanc noftram Libertatem, diche Ecclefiæ faclam, infringere audeat, vel aliquo ingenio perturbare. Volumus enim ab ipfis perfonaliter exigere iuxta noftræ beneplacitum voluntatis. Ad cuius etiam facti noftri robur, imposferum valiturum, præcess eis Privilegium indulfimus, nostro typario infignitum. Datum apud Exelingen, Anno Dominicæ Incarnationis MccxxvIII. x. Kl. Septembris, Indictione Prima.

a) LUDOVICE nimitum, cuius obitum anno 1231. illigant Genealogi. Pater erat Orronis Illuftris. b) LEOPOLDI VII. cognomento Gloriofi, quem tum Essinga

in Wirtzmbergia præfentem fuiffe, ex hoc diplomate di-feimus. Quin & filium cius, Hanalcum Crudelem, una in comitatu fuiffe, docemus P. I. lib. I. cap. IV. §. LI.

#### III.

#### LITTERÆ MARGARETHÆ, DUCIS AUSTRIÆ, QUIBUS MONASTERIO ZWETALENSI ORD. CISTERC. IURA, ET IMMUNITATES CONFIRMAT. a)

авоаветна, Dei gratia *Romanorum* qvondam Regina, Ducifia *Auftrie*, & *Stirie*, omnibus Christi sidelibus in perpetuum. Progenitorum nostrorum pietatem imitari defiderantes, in donatione libertatis religioforum locorum, Ex Atchiv & defensione, speciali savore Claustrum in Zwettl complectimur, personis, ibidem degentibus, non folum, dum vivinus, intendentes prodesse, sed & post obitum nostrum ipsorum qvieti follicite providere. Significamus igitur universis presentibus, & situatis, quod libertates, & Jura institutione piissime memorie Chunradi, Regis qvondam Romanorum fecundi, eidem Claustro per privilegium confirmata, Principum quoqve terræ ab antiquo privilegiis exarata: precipue tamen dulcissime recordationis patris nostri Ducis LEUPOLDI, fratris eciam nostri felicis commemorationis Ducis FRIDERICI, ficut monimenta litterarum declarant, de confirmatione possessionem, & exemcione libertatis, qva homines ipforum uti debeant gratia Principum, ut ipfi FFratres Domino Deo li-bențius famulentur, cum homines eorum qvieti a violentia poffunt eis efficaciter defer-vire. Verum qvia exempciones, conceffas a Principibus, eis adhuc viventibus, nemo Judicum adtemptabat infringere, propter qvod, prefitta libertatis gratia, in justitiam iure consuetudinis transivit, qve ubiqve in possessionibus iam dicti Claustri ett hactenus observata, excepto, qvod gverre tempore qvedam fuerunt ex violentia Judicum immutata vata, excepto, quod gverre tempore quedam merunt ex violentia judiciam minimulatar in eo: qvod coloni eorum, fola fipe queftus ad placita indebita cogebantur, qve nos in omnibus locis poffeffionum predicti Cenobii perpetuo revocantes, hominibus ipforum hanc gratiam concedimus, ne coram in dictis placitis compareant, nifi in talibus, qve peticione Conventus previfa fuerint, tunc Officialis ville cum uno ruftico poterit comparere, qvando scilicet communis provincie necessitas inqvisicionem exegerit generalem. Volentes autem eandem gratiam ampliare, concedimus, ut in possessionibus, iam datis, vel dandis, in reliquum, que nostre jurisdictioni subiacent, per omnes terminos de Polan, quibus fpeciali jure dominamur, ne Judices noîtri, vel Officiales, in cunctis villis monaferii prefi-dendi habeant poteltatem, vel indicium exercendi, convicti autem in eisdem villis de furto, vel raptu mulierum, five homicidio, qostqvam res eorum ex integro redacte fuerint in po-testatem ecclesie, ab Officialibus Claustri extra portam ville, ubi tale aliqvid est perpetratum Judicibus affignentur. De ceteris autem causis pugne, vel vulnerum, seu mutilationis memportum, nullus fe Judicum intromittat. Nec etiam execrabilis lucri occatione per fe, vel per fuos fautores, contra homines Clauftri testimonium perpetrati criminis inducere prefumat, mifi accudator voluerit coram Judice comparere. Ne autem hee libertatis utilitas aliquando imposterum valeat calupnia impediri, hanc literam conscribi secimus, & nostro sigillo, ac testibus roborari. Testes sunt Leufoldus Camerarius, Aloldus de Kambek, FFridericus, frater Camerarii, Ulricus, Otto, & Chunnadus, Sacerdotes, Symon notarius. Datum anno Domini M. CCLXIIII. Indictione VII.

Hae copia ex integro concordat cum Originali, quod in tabulario Zwetholnylir Monafterii affervatur, cidemque figillum MARGARETHER, Rotocnorum quondam Reginz, adhuc appenfum cernitur.

P. Ambrefini Pz,
P. t. Camerarius.

p. t. Camerarius.

p. t. Camerarius.

p. t. Camerarius.

tom, I. ad h. a. p. 37t,

N<sub>2</sub>

#### IV.

#### LITTERÆ FEUDALES ULRICI, DUCIS CARINTHIÆ, DA-TÆ ULRICO, COMITI DE HEUNBURG.

1264. XXIX. Sept. Ex Archiv Archiduc Graccof.

os Ulricus, Dei gratia Dux Karinthia, Dominus Carniole, tenore prefencium profitemur, & ad noticiam tam presencium, quam suturorum, cupimus devenire, quod licet Domina Sophia, mater Friderici de Leupach, ad dilectum fidelem nostrum Ulricum, nobilem a) Comitem de Heunenburch, proprietatis tytulo pertineret, ut terre cognovimus relatibus seniorum, tamen voluntati nostre in hiis, & alija pertineret, in terre cognovinus relations tentoum, tanten voluntat infine at his, et aligs defiderans complere, ad peticionem noftram Fridericus Leupacharium, & fororem eiusdem, uxorem Weinoldt, ad nos cum eorum liberis devolvi annuit omni Jure, & ad prefatum fidelem noftrum, Ulbicum Comitem de Heunenburch, ut de jure debebant, Domina Agnes, uxor Domini Ulrici, dicti Hutsmundes, cum utrinsque fexus heredibus, & Wolf-GANGUS, cum suis pueris utriusque sexus, ac Otling de Leupach, cum suis pueris sexus utriusque, funt omni iure proprietatis tytulo devoluti. Recognoficentes igitur julticiam, ac ius, quod tam in Leupagnario, quam in forore fua, uxore Weinoldi, prefato fideli noftro, Comiti Ulrico de Heunenburgh, proprietatis tytulo competebat, volumus, ordinamus, ac presentibus statuimus, quod si, abst, absque liberis decedere, nos continget, quod tam Leuracharus, quam soror sua, uxor Weinoldi, cum eorum liberis utriusque sexus, ad fepe dictum Comitem Ulrioum de Heunenburch, & ad fuos heredes proprietatis tytulo libere devolvantur, ob nimie fidelitatis sue constanciam, quam nobis ostendit in eo, quod ce-Novo etiam castro, quod Zoach dicitur, dendo juri fuo, eisdem hominibus nos respexit. cum omnibus suis attinencijs quesitis, & inquirendis, in quo residenciam habebit Ulricus, dictus Hutsmundes, fe, prenominatum Comitem Ulatuum de Heunenburch, cum finis heredibus infeodavimus, & prefentibus infeodamus, per eos perpetuo posidendum. In huius rei teltimonium prefentem literam sibi dedimus, sigilli nostri munimine roboratam. Testes hare rum funt Dominus Swarzmanus de Volchenmarcht, Dominus Hermanus Manco, Dominus Wernherus, Dominus Heinricus de Luzlingen, Dominus Orto de Rættenberch, Dominus Pilgrinus, dictus Puzel, Otto, filius Domini Swarzmani, Fritlinus de Hemenburch, & alij fide digni. Datum in Volchenmarcht. Anno Domini Mill. C.C. LXiiij.º iiij. Kal. Augusti.

LXiiij, o iiij. Kal. August.
a) Vid. diéta P. I. lib. L cap. VIII. S, XV. p. 83. feq.

## PROMISSUM ULRICI II. COMITIS DE HEIMBURG, QUO ALBERTO II. COMITI GORITIÆ, IURATO SPONDET, SE EX FILIABUS SUIS UNAM FILIO EIUS ALBERTO III. INTRA

SEX ANNOS IN MATRIMONIUM DATURUM. a)

1283. XX. Febr. Ex Archiv.

os Ulricus Comes de Heunburch, notum facimus universis, presentem litteram inspecturis, ut servor dilectionis, & amicitie, qui inter nos ex una parte, & dilectum amicum nostrum, Dominum Albertum, nobilem Comitem Goricia, exaltera vigebat, diudurnis temporibus crefcat, & laudabilibus femper proficiat incrementis, fuis defideriis fatisfacere cupientes, fuo filio Alberto, quem habet per nobilem Do-minam Еивемлам, Comitifiam de Ortenburch, unam de filiabus nostris b), quam maluerit, jurato dare promisimus in uxorem, cui scilicet filie nostre, ut honestas matrimonii promoveatur comodius, de mille quingentis marcis argenti Wienn: pouderis, ratione dotis duximus providere. Ad quod matrimonium confumandum ex parte nostra juraverunt dilectus avunculus noster, Dominus Fridericus de Ortenburch, Comes, Ulricus de Scherfenberch, Otto de Emberberch, & Otto de Weissenek, ut adhibeant omnem operam & diligentiam, quam poterunt, ut ipsum effectui mancipetur. Placuit preterea predicto domino Alberto, amico nostro, Comiti Goricie, & nobis, ut infra nunc, & sex annos, inter nos de mutuo consensu, & deliberatione, diem, & terminum statuamus, ad quem vocandi sunt amici nostri, de quorum consilio, tam super cautionem dotis, quam super donationem propter nuptias, aliisque, matrimonium contingentibus, tractatus plenior habeatur, ita tamen, ut si quis ex nobis duobus vellet a promissis propositis resilire per subtilitatem aliquam, quod absit, ille alteri in mille marcis argenti Wienn: ponderis condemnetur, quam pecuniam, sive penam, non reus a reo licite poltulabit. Et ut prescripta omnia debitum sortiantur effectum, hanc litteram, confignatam nostri sigilli munimine, memorato amico nostro, Domino Alberto, Comiti Goricie, damus in prescriptorum omnium testimonium, & cautelam, apponentes testes, qui presentibus affuerunt, qui sunt jurati, superius litteris his inserti, diasctusque nepos noster Henricus, filius Comitis Alberti, Hermanus, Comes de Phannenberch,

nenberch, Ernestus de Lunz, domini Fridericus, & Otto, fratres de Gestz, dominius Leuroldus de Ebersteyn, dominius Henricus de Griven, dominius Chunradus de Hunsdorf, Eberhardus de Santio Petro, & alii quam plures. Actum apud hospitale prope Ortenburch anno Dni M. CCLXXXIII. X. Kal. Marcti.

a) Excerpta ex hoe Infrumento due adducit Hinfirifs, Comes a Cronsera. Genetally. Chrosolog. Conti. by Vid. P. I. huius tomi Libro I. cap. VIII. \$5. XVI. not. d. aque exinde deducitr: 'Ulrico', Contid de Hinitally resp. IV, num. III. p. 100, & num. X. bowg, ex Agneta Balogê, plures una Blira riffle, quarum altera ex charta num. VII. fequenti innotefoit.

#### VI.

APOCHA ULRICI, COMITIS DE HEIMBURG, PRO SEX MILLIBUS SELIBRIS ARGENTI, AB ALBERTO I. HABSBURGICO, DUCE AUSTRIÆ, ACCEPTIS, AD REDIMENDUM PIGNUS, PRO BONIS QUIBUSDAM IN DUCATIBUS AUSTRIÆ, ET STYRIÆ SITIS, OPPOSITUM.

os Vericus, Comes de Heunenburch, profitemur, ad omnium, prefens feriptum intuentium, notitiam deveniat, quod cum ferenifimus Dominus noster Rudol. XII. Iunii Exa Archivo.

guod nobis, Ameret, avori nostre dileste a), & liberis nostris, in proprietatibus, sire bonis, in Ducatibus Austrie, & Stirie, compecijt, vel competere videbatur, quedam bona in terra Stirie, nobis, & ipsi Agneti, pro sex milibus marcarum argenti obligaverit, tam diu possidenda, donec per ipsum dominum Regem, aut successor everos Duces Austrie, & Stirie, pro eadem pecunia solverentur. Et nos, ac eadem Agnes, uxor nostra, pro nobis, & liberis nostris, omni Juri, ac adioni, nobis quocunque modo de ipsis proprietatibus, vel bonis competentibus, simpliciter communicata, manu cesserimus, & bona renunciaverimus voluntate. Cumque postmodum princeps Illustris, Dominus noster Albertus, Dux Austria, & Stirie, de beneplacito, & consensi pretaxati nobis, & uxori nostre predicte facam fore complete, publice protestantes, ex nunc, sicut ex tunc, una cum prelibata uxore nostra pro nobis, & liberis nostris, aut heredibus, sponte cedimus, & renunciamus perpetuo questioni, Juri, & actioni predictis, nulla nobis, & ipsis, Agneti, & libris nostris, in proprietatibus, sive bonis predictis, nulla nobis, & ipsis, Agneti, & libris nostris, in proprietatibus, sive bonis prediction, se literis, super obligatione predicta nobis concessis, & traditis a quocunque, exceptis tamen, & falvis permanentibus indultis, & litteris regiis, & Ducis predicti, nec non Domini Rudolf, se premanentibus indultis, & litteris regiis, & Ducis predicti, nec non Domini Rudolf, fattis ipsus, quas super septimgentarum marcarum denariorum redditibus, per nos in ipsorum Dicum terris, ubicunque nobis expedire videbitur, comparandis, & de castro in Gutensfain, ac etiam de bonis in Cylia obtinemus. In cuius rei testimonium prefentes litteras scribi, & sigillo nostro fecimus roborari. Datum in Iudenburga pridie Idus Innii anno Dni M. CC. ° octog. ° septimo.

a) Ex hoc loco patet, AGNETEM hoc anno adhucdum vivis adnumeratum fuille, maritoque fuo coniunctam; ut ade dici haud poffit, eam aliquando MAINHARDO IV.
Tyvicuf; in manus convenifit, multo minus ex ea E-

LISABETHAM, ALBERTII. Habsburgici coniugem, prognatum fuiffe. Conf. P. I. huins tomi, lib, L. cap. VIII. §. XV. Vid. quoque diploma fequens.

#### VII.

ANTIGRAPHUM ULRICI, COMITIS DE PHANNENBERG, QUO SE MILLE SELIBRAS ARGENTI AB ULRICO II. COMITE DE HEIMBRUG, NOMINE MARGARETHÆ, UXORIS SUÆ, ILLIUS FILIÆ, TANQUAM PROMISSAM DOTEM RECEPIS-SE, TESTATUR.

ir Graf Ulrich von Phamenberch, veriehen, und tun chunt allen den, di difen brief sehent, hörent, oder lesent, das uns Unser lieber Schwecher, der II. Meis
Edel Graf Ulrich von Heunenberch, gewert hat der tausent March silber, die
ever gegeben hat, dieselben werunge haben wir emphangen an unser Hauf Vrawen fat, und
mit ir gunst, und willen, und sein gewert des selben gutes baider mit beraitem silber, und
auch mit gulte uf der Erden. Wir veriehen auch mit samt unser Würtinne, Grävinne
Margretten, das wir uns um die vorgenanten tausent March verzeichen, und verzigen,
N 3

haben für uns, und für unser Erben aller der Erbscheft, di unser Haus Vrawe, di vorgenant, und auch unser Erben solten, oder möchten haben uf Leut, oder uf güt, oder uf Vesten, das uns, oder unser Erben von den Edeln Grasen Ulbichen von Heumenburch, und von seiner Haus Vrawen Grävinnen Agnesen, oder von irn erben angevallen mechte, oder scholde, das wir von der vorgenanten Erbschaft güetlich, und willichlich, und auch aller recht ains daruf nicht gehen, noch schullen haben, noch wellen haben. Das diser gelübde stät, und unverprochen beleiben von uns baiden, und auch aller recht ains daruf nicht gehen, noch schullen haben, noch wellen haben. Das diser gelübde stät, und unverprochen beleiben von uns baiden, und auch von allen unsern Erben, des geben wir In diser handstelt ze Urchunde, und stetigung der warhait, versigelten mit unsern hangenden Infigel. Des sint Zeug Otte, und stetigung der warhait, versigelten mit unsern hangenden Infigel. Des sint Zeug Otte, und stetigung der Nachaus, versigelten mit unsern hangenden Infigel. Des sint Zeug Otte, und stetigung der Rarden von Weissinekke, Ote von Embirberch, herr Volker, der Pharrer von Urasslautz, herr Beerhard von Sant Peter, herr Chunrad der Premer, herr Otte der Mordax, herr Rarden der Mordax hert Hainrich von Grüßn, Märchel von Simelihutzh, Ulrrich der Richter von Pleiburch, und andere bidertei leut. Diser Sache ist geschehen, und ist auch diser brief geben ze Pleiburch, seit unsers Herrn geburt nach tausen laren, und nach achtzek laren, in dem achtödem lare, des Suntags vor unsers Herren Usart.

a) Hac Ulrici II. ex AGNETE, Andrio - Badenfi filia, ex hac charta nunc primum innotifeit. Conf. P. I. Lib. I. cap.

#### VIII.

#### MAINHARDI IV. COMITIS TYROLIS, ET DUCIS CARIN-THIE, LITTERE CONFIRMATORIE IURIUM ULRICI CO-MITIS DE HEIMBURG.

1288. XV. Ang. Ex Archiv. Archiduc. Graccuff.

ir Meinhart, von Gotes Genaden Herzog ze Charenden, Graue ze Tyrol, veriehen, und tun chunt allen den, di nu sint, und noch chünftig werdent, di disen brief sehent, oder hörent lesen, das Uns unser lieber, und getreuer, der Edel Graf Urricht von Heunburch, fürbracht hat eine hantieft Herzog weilen ze Chürenden, da wir an erfunden, und erchant hoben seinen recht, und seiner Erben, das das neue haus ze Zouch, da herr Ulreich Huetsmundes, weilen, aufgefessen was, und leut, und gut alles das, darzu gehört, sein, und seiner Erben rechtes lechen ift, und auch das deselben herr ULRICHS hauf Vrawe, frau AGNES a) mit allen Ir chinden, und Vrau Sofey, Fridriches Mutter von Leupach, mit ir chinden, und Wolf-GANCH mit seinen chinden, und OTTEL von Leupach, dem vorgenanten Graven Ulrich von Hewmburch, und Giret von Leapurg, dem vorgenanten Graven Utricht von Hewmburch, und feine Erben, zu gehörent, und angevallen fint aller dinge ze rechter aigenschaft. Nu hab wir bedacht die getreue dienste, di uns der vorgenante Graf Utricht von Heunenburch gedienet hat, sunderlich an der Raise, di Er mit unsern Sune erleich hinz Gunse getan hat, da er grozen schaden an leuten, und Rossen, und andern gut empfieng, und nach seiner pet hab wir Im, und seinen Erben genewet, und bestätiget alles, das weilen Herzog Ulreiches von Chürenden handuest sagt b), und leut, und umb gut, und funderlich, das wir Im, und seinen Erben zu unsers bruder Grauen Albrechts von Görz gelichte das neuwe hauf ze Zouch gelichen haben, mit allem dem, das darzu geköret, ze rechten lehen, und auch feinen Erben, und daf von uns, und von unsern Erben, di wir darin binden, grauen Ulrich, und seinen Erben, disei neuungen, und disei lehenschaft, umb leut, und umb gut, stäte behalten werde, darüber geben wir Im disen lenenchants underm hangenden Infigel beveftent. Des fint gezeugen herr Heinrich von Rotenberch, under Hofmeifter, herr Heinrich Tolde, Wilhalm, und Ulrich von Scherfenberch, Wlumerch von Chaipeller, Viztumb ze Chrain, herr Seyfridt von Münchendorf, und andere genuch. Der brief ist geben ze Leibach, da von Christes geburt waren tausent zwai hundert Iar, in dem achtedten, und achtzidisten Iare, an unser Vrauen tage der schidunge.

a) Ex hoc loco patet, Agneyem Badenfew, hoc anno adheedum faperfittem fuille, excluditque omne cum hoc ipfo MAINHARDO connubiale fazdus. Conf. P. I. huius

#### IX.

FRIDERICI, ET HENRICI, COMM. DE STUBENBERG, FI-DEIUSSIO, HENRICO, ET ALBERTO, COMITIBUS GORITIE, ET TYROLIS DATA, IN FRIDERICI, ET HERMANNI, COMI-TUM DE HEIMBURG, GRATIAM. WIR ir Fridrich, und Haynrich von Stubenberch, verychen an disem brief ofenlich, das wir willigen Pürgen sein des Edlen Grasen Haynrichs und AlRechts von Götz, und Tyrol, von unserm Ohaim, grasen Ulrichs, und Greent
seiner chinde, Fridrich, und Hermans von Heuenburg a), umb die Vette
ze Stain, und swaz darzu gehört, die si ingesezt habent umb newen hundert march Agleyer sit das silber, das Grasen Alberdent, dem Gott genad, Iren Vatter gelihen wart, für
erken, und schade, alle simpt zu einander geschlagen sit, sulen den vorgenanten Grasen
Haynrich, und Alberght, und Iren Erben, wider antworten, und geben, swenne si in
die newen hundert march gebent, oder geltent, täten si dis nicht, so lob wir bey unsern trawen, an baydes stat, unser yedweder für sich sönden ainen Ritter, nach inligens
recht, gen Velkenmarkt, das der nimmer daraus kummt, In werde Stain, geantwort, als
gelobt sit. Und darüber swelchen schaden si des nämnen, den sulen si auf uns haben.
Ze Urchunt dies brieß, den wir In, und Iren Erben geben ze waren Urchunde dier Pürgschaft, mit unser bayder Insigel gevestent. Der bries ist geben da ze Indenburch, da von
Christs geburt waren tausent lar, dreuhundert Iar, und im sechsteen Iar, an Sand Ulriches tage.

Indich 1111.

a) Vid. P. I. Lib. I. cap. VIII. S. XVI. ubi huius chartæ andtoritate innixi, fratres istos ex Ulbico Haimburgens, & AGNETE, HERMANNI Badensis filia, prognatos fuisse, documus. Idem confirmat charta sequens.

#### X.

LITTERÆ ALBERTI III. COMITIS GORITIÆ, ET TYROLIS, QUIBUS COMITIBUS DE HEIMBURG, FRIDERICO, ET HERMANNO, GENERO SUO, CAVET DE DOTE FILIÆ SUÆ ELISABETHÆ, COMITI OTTONI DE ORTENBURG PIGNORI A SE OBLIGATA. 2)

ir Graue Albrecht von Görz, und ze Tyrol, Vogt der Gotshewser ze Agley, ze Trient, und ze Brixen, vergechen, und thun chunt, allen den, di disen XXIV. Meg. brief schent, oder hörent lesen, daz wir unsern leben Ohayen, Graue Otter Kredem. Von Ortenburch, versezet haben umb drithalb hundert march silber Wienner gewichtes, unsern lieben frewnten, den Grauen von Hennburch, Fridern dienn, und Herman b) unsern lieben frewnten, den Grauen von Hennburch, Frider lieben tochter, Crauin Elsberten, und Herman, des Grauen von Hennburch, ist geschehen, mit des unsern lieben sähegen, und unschahalbast mahen, an allen chrieg. Tät wir des nicht, fo sul er, Graue Ott von Ortenburch, erchenen, und schaden auf Uns, und unsern gut haben. Wär auer, c) des Got nichten geb, daf unser nichten wär in der zeit, so ist unser lieber bruder, Graue Hainren von Görzs, in allen den gelübden, als hie vorgeschriben ist, und das stät, und unverbrochen beleib, geben wir disen brief, versigelt mit unsers lieben bruder, Graue Hainren von Görzs, in allen der Lopherger, herr Hauch der Purchgraue von Lünzs, herr Chol: der Flassperger, herr Bernhart von Taufen, herr Oprant von Chelenberch, Ritter, Herman von Gests, Herman von Sumreck, Frider, der Schreiber, und ander Erber leut genuch. Dise brief it geben ze Felach, da von Christers gepurd waren dreuzehen hundert lar, darnach in dem zehenten lar, an Sand Katreyn abend.

a) Hoe infirumentum ex repertorio Auftriaco allegat Illustrist.
 b) Filis Ulrici II. Comitis de Heimburg, Vid. chartas præced.
 Cometa Cronnera Cronnera Cronnera.
 Cron. Goritis p. 114. num. XIII. ubi exinde plura deducit.
 b) Sigillum Albert. Comitis ex cera alba pendet, Hendicit.
 c) Sigillum Albert. Comitis ex cera alba pendet, Hendicit.

#### XI.

BEATRIX, HENRICI II. COMITIS GORITIÆ, VIDUA, HUGO-NI DE DUYNO, SUO, ET FILII SUI NOMINE, CASTRUM BARBAN PIGNORI OPPONIT: 2)

ir Beatrix, Grefin ze Görz, und Tyrol, veriechen an disem brief, und thun chunt allen den, die in sehent, oder hörent lesen, die nu sint, oder noch chünstig III. werdent, das wir sur Uns, und sir Unsern lieben Sun, Graf Hans Heinrich Ex et Görz, und Tyrol, unsern haubtman Haugen von Dywein, b) und seinen Erben,

Erben, oder swem Er seine recht geben wolte, Unser Castel ze Barban versazs haben um 1200. und 47. March schilling, und 7. pfundt Perner, c) mit gericht, mit stewr, mit zins, mit herschaft, und mit allen den rechten, die darzue gehörent, gesuecht, und ungefuecht, als es Unser Wirt saliger herbracht hat, in so getanen gedingen, und mit so ausgenommen reden, daf Er, und sein Erben Uns, und Unsern Sun, dem vorgenanten, an dem nutz, und geld des vorgenanten Castels, alle lar lährlich tausent pfunt Perner an den vorgenanten pfening fullen abllahen, auch fwelcher zeit im Jar wir, oder unfer Sun, oder wer unfer gerhab ist d), Im, und seinen Erben mit als uill pfeningen, und sie noch nicht gewert weren, ermanten, dan fullen fie uns unser Castel, das uorgeschriben, ledichleich an all widerred wider antwurten. Auch loben wir für uns, unsern Sun Gr. Hanns Heinan witerled witer antwatten, un unsern Erben, In, Hamgèn, und seinen Erben ze schermen wider menigleich, nach landes recht. Zu Urchunt, und stätigkeit geben Wir Im, und sein und seinen Erben ze schermen Erben für uns, und unser Erben, und Sun, disen hantuest, uersigelt mit Unsern hangenten Infigel. Des fint gezeig Hadmar der Stucht, Herwart uon Ausersperch, Gerolt der Rauch, Unser hosmeister, Heinrich, der Purggraf uon Görz, und Erhart uon Eberstein die Ritter, Wolfen uon Görz, Albergen, und Chunkarth Unfer Schreiber. Das ift ge-fehehn ze Görz auf der Purkh, da noch Christers gepurd ergangen waren drewzehen hundert lar, darnach in dem uier und zwainzigisten Jar, des dritten tags ingeunden Apprill.

a) Edimus hanc, & Iequentes nonnullas chartas, cum, ut rebus Ioannis Henrici, Comitis Geritie, qui Annan, Friderici Palchei Illiam, matrimonio fibi copulavit matorem affinalamus lucem, tum, ut oftendamus, Bearni-Gem ab hoe faltem, ant cetre fequenti anno, unacum Henrico, Duce Carithéire, ac Rege Bebruire, ciuslem Hilli fui contritorem fuiffe, Viil, Illustris, Comitis Caonner Illi fui tutelam nordaum habitific, ac prafertim cultum, quod eins rei in toto hoc infirumento mentio mulla fat, fecus, ac fub initium anni fequents.

#### XII.

#### TESTAMENTUM GUTTÆ, ALBERTI I. ROM.R. FILIÆ, COMITISSÆ DE OETTINGEN. a)

1324-XXX. Maii ex Archiv. S. I. Wie

a

IER GUT, Grefinne, Hauf Uroun Graf Ludweiges des Eltern von Oetinge, tun chunt ze uorderist, und besonderlich unserm lieben Herrn, und Eleichen Wirt, Graf Ludweigen uon Oeting und dar zu allen den, di disen brief sehend, oder horent lesen, di nu sind, oder hernach chunftich werdent, das wier mit gantzen finnen, mit guter Uorbetrachtung, und mit unfer getreun Rat, zu der zeit, do wier es wol getun mochten, mit warten (worten) und auch mit werchen, haben unser gescheft getan, und geordent, Recht, und Redlich, als iez hernach geschriben stet. Unes erlten schafe wier auf zwaihundert march, und auf sibenzke march, darumb unser gul-deineu chlainot, und silberneu Uaz, und auch andreu Uaze geschatzet sind, di man gedeineu chlainot, ben, und tailn schol, als her nach geschriben stet. Des ersten schafe wier der Schenchin-Unser getreun, funf und zwainzich march Wienner gewichtes, dar nach Unser getreun Ellen von Potenstain, di Uns Müterlich trewe von Unsern chindlichen tagen erzaigt hat, funf, und tzwainzke march Wienner gewichtes. MATZLIN, Unser Junchuroun, di Uns getreulichen uon ir chindlichen tagen gedient hat, funf und tzwainzke march, und fechs march, di si uns gelihen hat beraites silbers, darnach Unsern getreuen Peichtiger, bruder HEINREICHEN, zehen march, und seinem gesellen uier march. Dietreichen, meiner Uroun, der Chuneginne, schreiber, uier march. Nyclau, dem Schueler, suns march. Hainzlein uon Grintzing, unsern Chamerer, suns march. Johansen, und Tolden, den Sneidern, egleichen anderhalbe march. Und schafen auch hintz sand Claren, zu den pau der Chirichen, funfzehen march, di wier gelobt haben zu dem ersten stain, den wier da legten zu der Chirichen. Wier schafen auch den Minnern brudern ze Wienne uierzke march, do uon man begen schol unsern Jartag Jerlichen, und ein ewigeu Mess. Wier schafen auch den Predigern do felbs funfzehen march, do uon fi ewichlichen schuln begen unfern Jartage, und hintz fand Stephan in der felben stat drei march, zu dem paue des chors, hintz fand Michel anderhalbe march, hintz den Schoten anderhalbe march, den Augustiern dosebs zwo march, den Urouen hintz sand Laurenzen am March, den Urouen hintz fand Nicla ain march, hintz der Himel porten ain march, hintz fand Jacob ain march, hintz fand Marien Magdalen ein march, hintz fand Lazers, den finnderfiechen, ain march, hintz den Claspaum ain march, hintz fand Iohannes den finder fiechen, ain march In der purger Spital den durftigen tzwo march, di man under feu tailn fchol, hintz dem Heiligen Geift ain march, di man auch under die siechen tailn scholl. Den Herrn, und den Uroun in dem chloster ze Neunburch uier march, do uon man in schol geben ein mal an dem tag, fwan fi unser pivili begent, den Uroun hintz Tuln, Prediger orden, funf

funf march, den Predigern doselbs ain march, den Minnern brudern doselbs tzwo march. Hintz Chrems der Pharre ain march, den Predigern doselbs tzwo march, den Minern pru-dern hintz Stain tzwo march. Darnach schafe Wier auf unser morgengabe auf uier hundert march, mit gunst, und willen unsers lieben Herren, des uorgenanten Graf Ludweigs non Oeting, dar uber wir haben sein ofen brief, mit seinen Insigel, di man geben, und tailen schol, als hernah geschriben stet, hintz Minnepach tzwo march, hintz Tirnstain den Uronn sand Clarken Ordens tzwo march, den prudern do selbs ain March, den swarzen Munichen ze Altenburch tzwo march, den Uroun hintz fand Pernhard tzwo march, hintz Zwetel tzwo march, hintz Walthausen tzwo march, hintz Paumgarten perge drei march, hintz Lambach tzwo march, hintz Wels, den Minnern prudern, drei march, hintz Seitenflaten drei march, hintz Erlach ein march, hintz Tis, den Uroun Grabes b) Ordens, tzwo march, hintz Meleb den Herrn-drei march, hintz Jund Polten drei march, hintz dem Chotweig drei march, hintz Hertzogenburch tzwo march, hintz fand Andre tzwo march, hintz Maurbach funfzehen march, do mit si nur schullen stiften, und begen einen ewigen Jartage, hintz dem Heiligen Chreutz uier march, hintz Liernuelde uier march, hintz Marein Celle drey march, hintz der Neunstat, den Predigern, drei march, do selbs den Predigerinne ain march, den Minnern prudern do felbs drei march, den Augustinern ze Prukke in Oestrich ain march, den Minnern prudern do felbs drey march, den Minnern prudern ze Haimburch drei march, den Augustinern ze Marchekke ain march, den prudern ze Uelsperch drei march, den Augustinern ze Paden tzwo march, den Minnern prudern ze La drei march, den Predigern ze Retz tzwo march, den Minnern prudern datz Prukk auf der Stirmarche drei march, hintz Leuben den Predigern drei march, hintz Göffe den Uroun tzwo march, hintz Judenburch den Minnern prudern drei march, den Uroun uon fand Claren do felbs tzwo march, hintz Friesuch, den Predigern, drei march, hintz Uillach den Minnern prudern drei march, hintz Laybach den Minnern prudern drei march, do felbs den Augustinern tzwo march, hintz Cili den Minnern prudern tzwo march, hintz Studentz, den Predigerinnen, ain march, hintz Merinberch den Predigerinnen ain march, hintz Patzen den Minnern prudern drei march, den Predigern do selbs drei march, hintz Brixen den Uroun sand Claren Ordens tzwo march, den prudern doselbs ain march, an Meran, den Uroun sand Claren Ordens, tzwo march, ze Petau den Predigern, drei march, do felbs den Minnern prudern drei march, ze Marpurch den Minnern prudern drei march, hintz Seitz tzwo march, hintz Steuntz ain march, hintz Grez der pharre drei march, do felbs den Predigerinnen tzwo march, und den Minnern prudern do felbs uier march , hintz Uarau den Herren ain march , hintz Reun drei march. Wier schafen auch in Swaben hintz Diezzenbouen den Predigerinnen drei march, hintz dem Paradis den Urouen sand Claren Orden drei march, hintz Schufhausen den Swartzen Munchen drei march, den Minnern prudern in derselben stat drei march, den Urouen uon fand Agnesen do felbs tzwo march, hintz Tözze den Predigerinnen uier march, Unser Muemlen, swester Elspeten, c) des Chuniges Tochter uon Ungern in denselben Closter nier march, zu ir befunder, hintz unser Urouen ze den Ainsideln nier march, hintz Tzurich, den Predigern, drei march, den Predigerinnen in derfelben stat ain march, den Min-nern prudern do selbs drei march, den Augustinern in derselben stat tzwo march, hintz Mane den Herren tzwo march, hintz Weting den Herren drei march, der chappell ze den en-dern Paaden drei march, umb ein Gerb, d) hintz Prukke pei Chunegs Ueld, drei march umb ein gerb, hintz Windisch um ein gerb drei march. Darnach fo erweln wier zu den Closter ze Chunegs Ueld, daz unser lieben Mueter, und Uronen, Unser, und auch unser geswistreide ftift ist, unser begrebnusse, e) und wand daz zimlich ist, daz di stat, do wier wellen begraben werden, und des Jüngitten tages warten, uon Unis habe einen ewigen troft, und hilf, so schafe Wier do hin Unser pesteu guldeinen chron, den under den uorgenanten Unsern chlainoten ist geschatzet umbe sunsein march, und auch anderhalbe hundert march auf Unser uorgenanten Morgengabe, daz man do mit chouse gult, und aigen, do mit man hab einen priester Minnern pruder Orden, und unsern Jartage begen mit ainer Spant ewigleichen. Daz ditz gescheft stet und unuerwandelt beleibe, dar umbe uersigeln Wier disen brief mit Unsers lieben Pruder Hertzog Albabettes Insigel, der ditzes gescheftes schol Uolsuerer sein; als Wier im des getrauen, und auch er Uns gelobt hat. Und auch mit unserm aigem Insigel

<sup>2)</sup> Conf. dica P. I. 'lib, II, 'cap, VI. §, IX, feq. in not. b) II off Grawes, Grifei, fou Cifercings Ordinis.

c) De hae egimus tomo superiori P. II. lib. I, cap. II. §. XX, p. p. g. cap, V. § XVIII. p. 55. Ernoque de ea cft tomi huius P. I. Lib. III. cap. VI. § XV. pgg. 139.

Redilit iterum P. II. Lib. Gupol. cap. I, § II. pgg. 2. & cap. V. § XVI, XVI, pag. 23. feq. XVI pag. 23. feq. XVI pag. 23. feq. XVI pag. 24. Conf. dica in Cifercia in Garnes - Cambure locum templi ints
to, praparate; hine Garnes - Cambure locum templi ints-

gel. Ditze gescheft ist geschehn do man zalt uon Christes gepurd tausend Jar, dren hundert Jar, darnach in dem uier und zwaintzgesten, an sande Petronellen tage. f)

ELT JAT, dalliaut in tech imagno folgo perameno, cui zona pergamena appenfa funt duo figilla. A dextris figillim eff Albert in co quo infalen eurrenti, definali unique techo, manu dextra vexilium, in quo infignia diprie, finifira fromum tenens. Sinifirum brachium, he humerum tegif feutum triangulare, in quo infignia diprie, finifiral fromum tenens. Sinifirum brachium, he humerum tegif feutum triangulare, in quo infignia dufrie. Feoies, & caput techum, cum critia ex plumis pavonum. In circumferentia legitur titulus: Albertys, Bell, GRA, DYX.

ANYSTHE. STRIE. DNS. GARNOLE. MARCHIE. (&)
PORTYS. NAONIS. COMES. D. HARSPYECH, AYBVACH,
LANTGRAVIVS. ALSATE. Alterum, a finitiris, figiliar,
of GUYTA parum infant forcin ioliail Rêmayîn, cx cera rubra. In medio fautum triangulare, in duas parte
decrium divilim. In dextra parte exhibeatur indignia
Octingums, in finitira Auftriaca. Fundus extra triangulum floribus exoramis eff. In peripheria legitur: s. coTE. CONITISSE, DE, OETIN.

#### XIII.

### APOCHA BEATRICIS, COMITISSÆ GORITIÆ, HENRICI II. VIDUÆ, TANQUAM TUTRICIS FILII SUI IOANNIS HENRICI, DATA HUGONI DE DUYNO.

IR BEATRIX, Grefin ze Görz und Tyrol, Mutter und Gerhabin a) Unsers lieben Suns, Hans Heinrich, Grasen daselbs, ueriehen, das Wir Unsern geben stewen Hangen von Dywein geben sullen 200. march schilling umb seinen dienst, den Er Uns emallen ze Teruir getan hat, und 307. march schilling umb seine folde, die Er ze Teruir umb Uns uerdient hat, und 150. march für schaden, den Er an Rossen in Unsere dienste genommen hat, und haben Ihn, und seine Erben hierumb geweist auf die Uest Wexenstein, &c.: Geschehen ze Teruis M. CCC. XXV. Iar des dritten tags ingeunden Ianuarii Indict. VIII.

a) Vid. not. d. ad chartam num, XI, præced.

#### XIV.

#### EADEM BEATRIX, IACOBUM DE CASTRO SANCTI MI-CHAELIS GUBERNATOREM CONSTITUIT MUNIMENTI

ASEL.

1325.

111. Odobr.
Ex apographo Archiv.
Archiduc.
Grac.

b

IR BEATRIX. Grefin zu Görz, und zu Tyrol, gerhabin a) Unfers lieben Suhns Hannsen, Grafen dafelbit, veriechen an disem brief, und thuen kundt allen denen, die Ihn sehen, oder hören lesen, daf wür Unsern getreuen Iacoben uon Sanst Michaels Purg auf die Uest zu Asel, die wür unsern gebiet haben, behaust haben, uon den achtzehentisten tag ingehenden disen Monath Otödber, zu einem ganzen lahr, das darrach künstig ist, und darumb, das er Uns, und Unsern Sohn, dem uorgenanten, dieselbe Uest behiette, und ohne alle Unsere Kost, und mühe innen habe : zū demselben uorgenanten lahr geben Wür Ihme 5000. March Schilling, und an denselben 5000. March Schillingen foll er Uns absichlagen 1000. lb. Perner, b) darstür Wür Ihme dasselben wür Ihm geloben zu geben zu ende desselben uorgenanten Iahrs; thetten wür das nicht, so soll unser Zoll zu Bosen nach der frist, und zeit, und er innen haben soll sein psänd umb die uorgenanten 375. March Schilling sein, und soll unsale lahr, iedes Iahr 60. March Schilling von demselben zoll abschlagen, unzt er der uorgeschribenen 375. March gar, und genzlichen gewehret werde, und wäre, das ihn jemandt mit gewalt und edenselben Zoll schidte, oder stoßen der siehen prening nicht gewehret wurde, so sollen wür, und loben wür, uon anderen Unseren, und Unsers Sohns guet, bey Unsern gnaden sichön, unt genzlich zu wehren, und ob sein lacoss, das Gott nicht wolle, in der fisch nicht einer, wem er dan sein recht an denen uorgenanten pesingen, und zoll, schafet, c) dem sollen wür, und unser Sohn der uorgenante, gebunden sein in alle die Weis, als Ihm selbst, und dier brief tipricht. Darüber zu einem Urkund, und setztigkeit geben wür hlm disen brief, uerfigelt mit Unserm hangenden Infigel Dessen find gezeigen Greffe v. Reittenberg, Chel. v. Wasberg, Uschalch v. Mumlan, Heinrich der Maul, Hertwio der Speiser, und andere Ehrbare leith. Das ist geschehen, und ist difer brief geben zu Bozen in Unsere Hersberg, da nach Christi geben su gehenden Osüber in der 8 Indiction.

XV.

a) Vid. not. d. ad inftrumentum XI. b) Vid. not. c. ad idem inftrumentum

c) Hie aliquid omiffum videtur.

b

#### XV.

#### HEINRICUS, REX BOHEMLE, COLLATIONEM BENEFI-CII, AB EADEM BEATRICE RICHARDO CLERICO FACTAM, APPROBAT, ET CONFIRMAT.

os Henricus, DEI gracia Bohemie, & Polonie Rex, a) Karinthie Dux, Tyrolis, 1316. & Goricie Comes, Aquilegiensis, Tridentinensis, & Brixinensis Ecclesiarum Advo-vii. Petercatus, tenore presencium recognoscimus, prostentes, quod nos tanquam Tutor pa-spho ciusdensis. truelis nostri, dilecti Iohannis Henrici, spectabilis Comitis Goricie, ratificamus, approbamus, & auctoritate presencium confirmamus b) collationem, quam Matertera nostra karissima, Illustris Beatrix, Comitissa Goricie, suis litteris secit discreto viro, Domino Ri-ZARDO, Clerico, filio quondam Walchonis de Goricia, de plebe, feu Ecclessa Saleani, Dyocesis Aquilegiensis. In cuius rei testimonium presentes litteras ei dedimus, nostri pendentis sigilli munimine consignatas. Datum in Griez Anno Domini Millesimo Trecentesimo vicesimo sexto, die septimo mensis Februarii, Indictione nona.

a) Hembricus Rex Behrmie electus est anno 1306, mense b) Ex his patet, confirmatione opus fuisse, quod Beaters, Augusta, mox iterum expussius. Fit Rex Behrmie iterum ann 1300 x. Decembris denue exactus. Vernima Regis titulo deinceps usque ad finem vitre hand

#### XVI. •

#### IDEM HUGONEM DE DUYNO CAPITANEUM GORITIÆ CONSTITUIT.

os Henricus, Dei gratia Bobenia, & Polonia Rex, Carimbia Dux, Tyrolis, & 1328.

Goritia Comes, Aquilegnensis, Tridentinensis, & Brixinensis Ecclesiarum Advo. XVIII. Mais.
catus, tenore prafentium profitenur, quod Nos tanquam Tutor Patruelis nostria,
dilecti Ioannis Henrici, a) spectabilis Comitis Goritia, nobilem virum, fidelem nostrum a
Hugonem de Duvno, b) fecinus, & constituimus Capitaneum super totum Comitatum b
Goriciensem, in contractis fori Iulii, super Charsis, & Isria, ita quod iple, tanquam
verus Capitaneus, in omnibus plenam habeat potestatem, & huius officii causa, sibi annis
finensis 200, marchas folidorum Aquilevnensis monetze dare & solvere tenebimur. de bonis fingulis 200. marchas folidorum Aquileguensis monetæ dare & solvere tenebimur, de bonis Comitatus prædich: Mandantes vniverfis Nobilibus, Civibus, atque fingulis hominibus dicti Comitatus, firmiter & fricte, quatenus eidem Hugoni, tanquam corum Capitanco, omnimodam debeant obedientiam exhibere, damna, & expendas quas dichus Huo caufa alicuius guerræ, vel quæstionis dicti Comitatus, fustineret, fibi tenebimur refarcire de bonis Comitatus prædicti, fub harum testimonio litterarum, nostri figilli robore fignatarum. Datæ in Graz Anno Domini 1328. die 18. Maii, Indictione II.

a) Conf. schema genealogicum num, seq, proferendum, b) Germanice Dywein, Conf. not, b. instrumenti, num, XI. adducti.

#### XVII.

#### IDEM ALBERTUM IV. COMITEM GORITIÆ, CAPITANEUM GORITIE, FORI IULII, ISTRIE, ET IN CHARSTIS CONSTUIT.

TR HEINRICH, uon Gotes genaden Chünig ze Pebäim, und ze Poläin, Herzog ze

Chernden, Graue ze Tyrol, und ze Görz, Uogt der Gotsheufer ze Agley, ze 1v. Lal. Ex.

Trient, und ze Brichfen, Gerhab Unfers lieben Uetterleins, des Edlen Graue IOHANNES HEINRICH uon Görz, Ueriehen an disem brief, und tun chundt allen den, die disen brief sehent, hörent, oder lesent, das wir nach Pet, und Rat unserer lieben Mumen, a) der Edlen Beatrisen, Grauinen uon Görz, und alles des gedigenn daz zu der Herrschaft uon Görz gehört, Unsern lieben Uettern, dem Edeln Graue AL-BRECHTEN uon Görz, ze Haubtmane gefezt, und bestetigt haben ze Görz, in Friand, ze Ißreziels, und uf den Charste, mit vollen gewalte, als ein Haubtmane haben fol, als lange es Unser wille ist, mit so getanen getinge, daz man im ze dem lare zway tausent Phunt Perner b) geben sol, daran sol er sich lazzen genügen, ze der Haubtmanschaft, und sol fürbaz uf Unsern uorgenanten Uetterlein, Graue Iohans Heinrich, uf sein Urste, uf sein leute, und uf fein güt, chainer Recht, und da chainer Sache nicht enichen, dieweil das felbe Chint lebt, den als ein Haubtmane. Er fol auch defelben Unfers Uetterleins Schaden wen-Chint lebt, den als ein Hanotmane. Et iof auch detention offices october und an aller den, und frumen fürdern, und mehren, so er pelt mach, an alles geuerde, und an aller O 2 flat.

b

Auch fol er die uorgenant Unser Mumen, Beatrisen, an Iren guten, und leuten, die sie imer hat, und da si uf beweiset ist, mit nichten beschweren. Er fol auch fi halt fürdern, mit swen er mach, auch sol er allen leuten ein gemeiner Haubtmane, und richter fein, und fol Im wider recht chainen für den andern lieb lazzen fein, und fol auch meni-chlich bei feinen rechten lazzen beleiben. Er fol auch chain fache wandeln, au Unfer, and Unser uorgenanten Mumen c) Beatrisen, und des gedigen Rat, der pesten, die er gehaben mach, wer auch, daf wir Unserm uorgenanten Uetterlein, Graue Iohans Heinrich, wider liezzen, fwaez danne mit Unferm, und mit Unfer uorgenanten Mumen, und des gedigen wille were, da fol er fich umbe annemen mit auzgenomen taydingen, als danne mit Im dedaydinget wurde, und ob er fich umbe die Phlege ze Terueys annement wurde, fo fol das Salarie umb die zway taufent Phunt Perner uon der Haubtmanschaft ab sein, doch fol er dannoch Haubtmane fein, als lange wir wollen, dieweil auch wir Unfers uorgenanten Uetterleins, Graue IOHANS HEINRICH, Gerhab fein, fwenn Wir danne den uorgenanten unfern Uettern, Graue Albrechten, uercheren wellen, und uon dem Haubtman Ambt nemen, des fol er Uns gehorsam sein, an aller widerrede. Wer auch, daz Unfer gernemen, des foi et ous genorian tein, an anet widerteue. Wet auch daz Onte get-fehaft in der zeit auz gienge, oder daz Got über Uns gepüte, swenne danne Unfer nor-genantes Uetterlein, Graue Iohans Heinnich, oder Unfer Mume, an feiner stat, oder swer danne sein Gerhab, oder sein Phleger ist, wider uordert den Haubtmanschaft, und die Phleg, uon Unserm uorgenanten Uettern, Graue Alerrenten, so sol er im ledelich. wider antwurten, an alle widerrede. Uns hat auch der uorgenanter Unser Uetter, Graue Albrecht, gelobt, dieweil er daz uorgenante Haubtman Ampt inne hat, daz er Uns wider menichlich helfen sol, und dienen, und über die uorgeschribenen Sache alle hat er Uns einen gestalten aut geschworen, sei ze behalten, und ze uossüren, getrewlich an allez ge-So haben Wir Im hinwider uerhaizzen bei Unsern genaden, und trewen, ob in chain not angienge an dem uorgenanten Hauptman Ampt, oder uon Im selben, die er nicht überchomen möchte mit der Herschaft uon Görz, so sollen Wir in geholsen sein, so Wir pest chünnen, und mügen. Swenn auch Unser uorgenanter Uetter uon  $G\ddot{o}rz$  nicht Haubtmane were, so sol der brief absein, und fürbaz chain chraft haben, und geben Im darüber disen brief ze einem urchunde, uersigelten mit unsern hangenden Insigl, der geben ift uf sand Zenberch, nach Christes geburd taufend Iar, drew hundert Iar, und darnach in dem neun und zwainzigisten lare, an fand Ulriches tag.

a) Quam hie Mames vocat, supra materierus nominabat Henneyos, quod utrumque fanguinis proximitatem haud fatie exprimit. Opera inque pretium etit schema genes-

MAINHARDUS III. Comes
Goritia,

MAINHARDUS IV, Comes
Goritia, & Tyrolit,
Dux Curinibia.

Henricus, Rex Bobem,
Dux Cerinibia.

Henricus II. Comes
Goritia, Uxor II.
Beatran , Stephan Bon, Ducis,
filia.

Igannes Henricus,
Comes Goritia.

b) Vid. not, c, ad num, XI.
c) Ex hoc iterum incelligitus, Beatricem cum Henrico
quent.

Rege contutricem filli fui fuiffe. Vid, infirumentum fir-

#### XVIII.

ELISABETHA, UXOR PETRI II. REGIS SICILIÆ, DOTEM AUGET BEATRICIS, FILIÆ SUÆ, SPONSÆ IOANNIS HENRICI COMITIS GORITIÆ, ET TYROLIS. 2)

LISABETH, Dei Gratia Sicilie Regina, vniversi, presentes literas inspecturis, falutem, & graciam. Presenti scripto notum sieri volumus vniversis, quod licet fuisset per illustres Dominos Reges, Fridericum, & Petrum, Reges Sicilie, dilectos focerum, & maritum, nostros, seu alium pro parte corum, constituta, & promissa dos vnciarum quinque millium, & quingentarum, ob contemplationem sponsalium b) contra Gorum, & matrimonii contrahendi, inter illustrem lohannem Henricum, Comitença Tirolis, & illustrem Beatricum, Instantem & filiam nostram, & dicti Domini Regis, id est mariti nostri, conventa, & promissa procuratoribus, & actoribus illustrissime Domine Beatricis, matris, & tutricis c) dicti

illustris Iohannis Henrici, Comitis Goritie, & Tirolis, & eiusdem Comitis stipulantibus, auctoritate, & nomine dicti illustris Comitis, tamen ob causam predictam addendo, & augendo ipli matrimonio maiorem dotem, ultra dictam dotem constitutam, & promissam, vel predictam, per eosdem Dominos Reges, ut in instrumento publico de promissione predicta plene patet, promittimus, & convenimus, ob contemplationem matrimonii fupra dicti, di-dis procuratoribus, & actoribus fitpulantibus, vice, ac nomine dicti illustris Comitis, in pecunia numerata in dotem vncias quingentas usualis monetae regni nostri Sicille, in argento folvendam per nos eo tempore, & loco, quibus dicta dos per eosdem Dominos Reges, feu alium, loco corum, promiffa,feu confueta, per eosdem Dominos Reges, feu alium, vel alios loco ipforum folvi, & exhiberi debebit, cum illis obligationibus terrarum, & cattrorum, promiffionibus, ftipulationibus reftituende dotis, cum quibus funt facte ftipulationes, obligationes, & promiffiones vnciarum quinque millium, & quingentarum fupra dictarum, dicto Illustri Comiti, sen alii, vel aliis, pro parte sua, & ad hoc nos, & bona nostra obligamus per prefens scriptum folempniter in omnem modum, quo dicto illustri Comiti possimus teneri, & obligari. In cuius rei testimonium presens scriptum fecimus sieri ad cautelam disti Illustris Comitis, ac certitudinem, nostro sigillo pendenti munimine roboratum. Actum Cathanie anno ab incarnatione Domini Millesimo trecentesimo tricesimo quinto, mensis Aprilis vicesimo septimo, eiusdem tercie Indictionis.

a) Conf. fape laudat illuftriis. Georbeegius I. c. pag.
106.
b Ex hoc loco patet, fponfalia hoc anno, die vero XXVII.

Apritis, concluia iam fuitte. At codem adanc anno di-

#### XIX.

#### EADEM REGINA EANDEM FILIAM HEREDEM INSTITUIT BONORUM, SIBI POST MORTEM MATRIS SUÆ, EUPHE-MIÆ, OBVENTURORUM. a)

LISABETH, Dei gratia Sicilie Regina, vniversis, presentes litteras inspecturis, falutem Ann & gratiam. Presenti scripto notum fieri volumus vniversis, tam presentibus, quam ac futuris, quod attendentes puram, & finceram dilectionem, quam (ad) illustrem Dominam Beatricem, filiam nostram, natam ex nobis, & illustrissimo Domino Rege Petrao, Rege Sicilia, gessimus, & gerimus, pramatica fanctione ad omnia hec, & fingula, legitime interveniente donatione, sacta pure irrevocabiliter inter vivos, donamus, cedimus, atque tradimus dicte Domine Beatrici, filie nostre, & suis heredibus, in perpetuum omnia jura, omnesque actiones utiles, & temporales, seu alias, nobis competituras ex successione sutura Illustrissime Domine Domine Offinie, b) Reverendissime matris nostre, Ducisse Carinthie, Tirolis, & Goritie Comitisse, sive intestata desciat, noc non & omnia bona, nobis contingentia, competentia, feu competitura in posterum ex successione dicte Domine Offinie, illustrissime matris nostre, transferentes in dictam filiam nostram, ac cedentes in legitimam personam, pro ea ad hoc interveniente, dicta jura, & actiones, nobis competitura, extra predicta constituentes, & statuentes, & ordinantes dictam filiam nostram procuratricem ex nunc in rem suam, ac ponentes ipsam loco nostri in suc-& direchum, nulla actione penes nos propterea remanente, adeo quod vigore cellionis, & donationis predicte, liceat de jure, & de facto, dicte fille nostre, feu alii propter sua, eiusque heredibus, de predictis bonis hereditariis tunc suo nomine experiri, causari, agere, petere avigente replicare, replicare, acustilibus, actionales, de la companio de predictis bonis hereditariis tunc suo nomine experiri, causari, agere, petere avigente replicare, acustilibus actionales. tere, exigere, replicare, & excipere utilibus actionibus, & directis, contra quemlibet possessor ren, prout maqueque vera Domina habet, feu habere potett, & debet in bonis inis propriis, feu quocunque jufto titulo acquifitis, five dica illutriffima Domina Domina mater noftra tettamento fuo bona, feu hereditaten aliquam relinquerit, five non, ab interfato fibi fuccedamus in quibuscunque bonis, promittentes, & convenientes nihilominus per fitpulationem follempnem dice filiæ noftre pro fe, & fuis heredibus, & legitime perfone, pro ea intervenienti, predicta omnia, & fingula, semper, & omni futuro tempore grata, rata, firma, & illabata habere, tenere, & observare, & in nullo contrasacere, vel venire, sub pena vnciarum auri mille, dice filie nostre legitime stipulamus solvenda ----- c) Cathanie anno ab incarnatione Domini millesimo ----- Aprilis vicesimo septimo, eiusdem tercie indictionis.

a) Conf. not. a. ad inftrumentum præcedens.
b) Seu Euphemle. Filia erat Henrict III. fen V. Du
eis Wratislavienst, oblitque anno 1347. Meruniæ in Tj

roli , in monasterio Virginum S. Clar, ab ipia con-stituto, sepulta. Conf. cit. Illustr. Cronbergo. p. 149. c) Hic & ance sinem nonnulla desunt.

#### XX.

INSTRUMENTUM NOTARII SUPER CONTRACTIS SPON-SALIBUS INTER IOANNEM HENRICUM, COMITEM GORITIE, ET TYROLIS, AC BEATRICEM, PETRI II. REGIS SICILIE, FILIAM.

Rod. anno & die, ac cod. ex Archiv.

2

Anno nativitatis Domini millefimo, trecentefimo, tricefimo quinn Dei nomine amen. to, die vicelimo septimo mentis Aprilis, tertie Indictionis, pontificatus sanctissimi Patris, & Domini Domini Benedicti, divina providentia Pape duodecimi, anno eius primo. Ex hoc publico inftrumento fit omnibus manifestum, quod serenissimi Principes, & Domini, Domini Reges, Fridericus, & Petrus, Dei gratia Illustrissimi Reges Sicilie, a) in mei, Francisci de Cathania Clerici, publici auctoritate apostolica notarii, & Bettier, a in infra scriptorum, ad hoc vocatorum, & specialiter rogatorum, presentiabus venerabili viro Domino presbytero Nicolao, plebano de Greven, Capellano Excelse Domine Beatricis, Comitisse Comitatus Goricie, & Tyrolis, matris, tutricis, & restricis magnifici Domini Iohannis Henrici, filli sui, dicti Comitatus Comitis, & nobili, & sapiente milite Domino WDELFARDO de Odiernestam, procuratoribus, actoribus, & cunciis specialibus, ut asseruent, predicte Domine Comitisse, & dicti Domini Iohannis Henrici Comitis, scientes, magnificum Dominum Petrum de Antiochia, militem dicti Regis Sicilie, Cancellarium, procuratorem, & nuncium (pecialem ipforum Dominorum Regnm, ut conflitit, auctoritate, & potestate, ei concessa a Dominis Regibus supradictis, procuratorio nomine, & pro parte ipforum, contraxisse olim sponsalia pro spectabili Domina Beatrice, filia dicti Domini Regis Perra, cum predictis nunciis, procuratoribus, actoribus, & ambassatoribus dictorum Domine Comitisse, & Comitis supra dicti, pro dicto Domino Comite, & ratione dictarum sponsaliarum, contractarum inter dictos nuncios, actores, & procuratores dictorum Comitiste pro ipso Comite, & dictum Dominum Petrum de Antiochia, procuratorem dictorum Dominorum Regum, pro dicta Domina Beatrice sponsa, & matrimonii auctore Domino, habita prius dispensatione b) a Domino summo Pontifice, legitime contrahendi inter dictum Comitem Iohannem Henricum, & dictam Dominam Beatricem sponsam, faerint promisse certe dotes, & certe arre prestite hinc inde pro dicto matrimonio contrahendo, ac certa pacta, convenciones, promissiones, & condictiones, & suppletiones, celebrata hind inde ad cautelam utriusque partium predictarum, prout hec, & alia plenius continentur in duobus publicis instrumentis consimilibus, inde confectis, manu mei, predicti notarii Francisci Anno nativitatis Domini millefimo, trecentefimo, tricefimo quinto, die vicefimo quinto Aprilis prefentis, tertie Indictionis, pontificatus fanclifimi Patris, & Domini, Domini Benedicti, divina providentia Pape duodecimi, anno eius primo, que Inftrumenta, & tenores ipforum lecta, & intellecta extiterunt per Dominos Reges predictos, volentes, quod factum, geftum, & promifium extitit per dictum Dominum Petraum, procuratorem, & nuncium corum, consensu, & ratificatione ipsorum validius effici, & perpetuo roborari, sponte, & ex certa eorum scientia, approbaverunt, ratificaverunt, & confirmarunt totum, & quicquid per predictum Dominum magnificum Petrum, procuratorem, & nuncium eorum specialem, actum, promissum, & obligatum extitit, in contractu dictarum sponsaliarum, iam

a) Hoc quoad Petrum commode accipiendum, nempe pro Rege delignato, aut certe pro herede regni , laudatus illufit. CONNERGIUS 1. c. p. 107. exfiimat. At Pi-WRWM iam tum an. 1331. XIX. April. in regni confortem a patre adfeitum fuisse, mon excitandus Rochus PIRRUS P. XLIII. ex Ioanne VILLANO docet,

b) Nexum fanguinis fequens oftendit fehema :

MAINHARDIS III, Comes
Goritia, & Tyrol. † 1358.

MAINHARDUS IV. Comes
Goritia, & Tyroli, Dux
Curimbia: † 1310.

Otto † 1310.

ELISABETHA, Uxor PETRI II. Regis Sucilia.
Vidua 1542.

BEATRIX. Sponfus IoANNES HENRICUS,
Comes Goritia.

Hac sponsalia eodem adhue anno dissoluta fuisse, colligitur ex charta mox sequenti; non quidem ob arctiorem sanguinis nexum, sed quod sponsa, ut videtur, eodem adhue anno obierit. Cette Rechus Parrus in Obroueleg. Regum Sicilia, Sicilia Secra premissa, edit. 2. pag. MIVII. col. a. eius quidem nec nomen prodit; atque adeo inter eze ex filiabus FETRI aduumerat, quas în infuntii estat defundas fuilfe, ibidem afferit. Conf. laud. CRONBEG. tab. II. ill. & IV. nec non pag. 106.

contractarum, & dicti matrimonii contrahendi, fub eis pactis, conditionibus, & promiffionibus contentis in contractis, feu Inftrumentis predictis, volentes & mandantes, haberi debere omnem roboris firmitatem, prout melius de iure habere poterit, renunciantes propterea omni iuri, quibus forte promifia non valerent, feu contra ipfa venire poffent, & etiam obligaverunt fe dicti Domini Reges, eorum heredes, promifia omnia rata, & firma habere teneri, & in nullo contravenire, fub ypotheca, & obligacione omnium bonorum eorum. Unde ad futuram memoriam, & ut de premifis omnibus in pofterum haberi valeat plena fides, & dictorum Domine Comitifle, & dicti Comitis, ac dictorum procuratorum, & actorum eorum. Regum experiente propterea confimilia Inftrumenta, quoad effectum meis figno, & fubforiptione munita Acta in civitate Cathanie, in aula regali dictorum Dominorum Regum, prefentibus magnificis, & nobilibus viris, Domino Blassto de Alagonia, Regum Scielle magittro Infticiario, Domino Manteno de Claremonte, eiusdem regni Senefcalco, Domino Russo de Rubeo, militibus, confiliariis, & familiaribus dictorum Dominorum Regum, ludice Antonto de Baws, legum profeffore, & magiftro Vicurno de Avico, magne regie curie magiftro notario, teftibus ad premiffa vocatis specialiter, & rogatis, anno mense die Ind. & pontist, premifi:

Et ego Franciscus de Cathania, Clericus, publicus apostolica austoritate notarius, predictis omnibus rogatus, & vocatus interfui, ac omnia de mandato, & rogatu predictorum Dominorum Regum, in prefentem publicam formam redegi, meque subscripti, & meo solito signo signayi.

#### XXI.

CONTRACTUS SPONSALITIUS, INTER IOANNEM HEN-RICUM, COMITEM GORITIE, ET ANNAM AUSTRIACAM, FRIDERICI PULCHRI ROM. REG. FILIAM. 2)

IR BEATRIX, Gravinne ze Görz, und ze Tyrol, und wir Graf Hans Hain- 1335,
REICH, und derselben Graffchaft, Uogt der Gottshewser ze Aglaw, ze Triend, XVIII. 1 und ze Brixen, Ueriehen offenleich mit disen Prief, und tun chunt allen den, di ihn sehent, hörent, oder lesent, di nu sint, oder noch chunstig werdent, daz wir durch lieb, und guten willen, den Wir haben zu dem Erwirdigen, unsern lieben Pruder b) Herrn Otten, uon Gotts gnaden Herzog ze Ofterreich, ze Steyer, und in Chernden, und durch pezzu (bezeugung) Vrummen, Urid, und gemach Unser Paider lewt, und land, gelobt, und gefworen haben, mit sambt dem Edelen Graff W.R. uon Phaamberch, Graff Herman uon Ortenburg, und unsern getrewen Cholen Ulesperch, und Gör-GEN uon Dywein, ze nemen Unf norgenanten Urown Ann, des Hochwirdigen Frirten, Chunig Fridereichs, tochter, und foll fich derfelb heirat, und die frewntschafft ergeben vor fand Michels tag c) der schier ist chunt, waz auch Uns der uorgenant Herzoge Ott Zu derselben Urowen Ann seines Pruders tochter, Unser, des uorgenanten Graf Hans Hanner Wirtin, ze haimstewr, und heyrat gut geben sulden an uarenden gut, und Wir ir da wider ze widerlegung daz selb uarent gut, und die gewishait darum, und auch die widerlegung sol ganzlich gesteen an unsern Herrn Chayser Ludweig, und an dem Erwirdigen Fursten, Herzog Albrechten, des uorgenanten Herzog Otten Pruder, also swaz fi darüber eruindent, und sprechent, daz sullen wir paidenthalben staet haben, und sull der spruch geschehen vor den uorgenanten fand Michels tag. Wir sullen auch mit aller der ipruch geteinen vor den borgenauten fand intents sag. Wit fanen auch inn anter unfer Herfchafft, mit Lewten, Ueften, und mit guten, in der uorgenanten Herrn Herzog Albrecht, und Herzog Otten gewalt und pfleg fein, untz daz Wir Graf Hans Hainer achtzehen Iar alt worden d), und fullen die uorgenant Herzog Albrecht, und Herzog Ott, Uns, und Unfer herfchafft, lewt, und gut, fchermen und uersprechen, so si pett mügent nach iren trewen angeuerd, auch fullen fi Uns geholfen fein in unfer nuz, und gewer nach iren trewen angeuerd, auch innen it ons genomen iem in unier nuz, und gewer ze pugen allez daz, des Uns Unfern uettern, Graf Albrecht, und fein Pruder uon Görz an recht antwert, und ze unrecht uorhabent, und da bei ze beleiben, als uerre Wir recht darzu haben, und an allen unfern fachen, und wandlung fullen fie uns geraten, und fürderlich fein, als fi Uns des uon alter Ureuntfchafft, und auch uon der newen, die Wir nu mit ln gemacht haben, schuldig sint. Es sullen auch all umser Uest, und Slozz, den nor-genanten Herrn ossen sein, und sullen In mit unsern lewten, und herschafft wartend, und geholfen sein ewichleichen, want si Uns her wider hilff, un rat tun sullen, auch sullen di offt uorgenanten Herrn dhain sachhaft fach wandeln, und richten in Unser herschafft, daz Unfer herschafft angehört, an Unser rat, und auch der pesten Unsers gedigens, di zu Unser herschafft gehörent, di si dan erheben mügen an generd. Wir sullen auch nicht sachhafft fach wandeln an iren rat. Daz in daz alfo staet, und unprochen beleib, geben Wir

in disen offen brief zu ainer Urchunt der warhait, mit Unsern anhangenden Insigel uersigelt, der geben ist ze Laibach nach Christes gepurt drewtzehen hundert lar, in dem funften, und dreitzigisten Iar, des Suntags vor fand Iohans Baptisten tag.

a) Vulgamus hanc chartam ad folvendam fidem, datam tomo fuperiori P. II. Proley, III. pag. LXXIII. \$\frac{1}{2}\$ XLVIII. \$\frac{1

104. feq.

Noptias has etiam proceffiffe, ex verbis Anonymi Lecbienfir, iis temporibus equalis, ap. H. Pez. tom. I. col.
949. b. intelligitur, cum ad annum 1336. post deferiptam

Belisabether, forois elus, mortem, fic sit: "Polt har foror eius Anna Ioanni, Comiti Geritie, nupfit, and qui quoda finquinem maternam de Ducibus Bacarie su traxi ortum, quorum Wirmas felliva nuptix celebrantur. "Unde lice the lex signaru, ut ante dichum ferbum S. MICHAELIS dos, stque donatio propter mupitas confinantu, ipis tamen facile aduno in anumu fequentem proteinri poterant; maxime cum fipodius anno 1222. nas ux (Vid. landat Caonessea, l. e. pag. 20-7). cum contradus conferet, anum atatis nonnili quartum decimum inchosfie, poterat. mum inchoaffe, poterat.
d) Donec nempe legitimam ætatem attingeret.

#### XXII.

#### ANNA, FRIDERICI PULCHRI ROM. REG. FILIA, AC IO-ANNIS HENRICI, GORITIÆ COMITIS, VIDUA, DOTEM SUAM HEREDIBUS RESTITUIT. a)

1340 S. ANTONII

Khunig FRIDERICH feelig uon Rom tochter, wilent Grefin ze Görz. Ueriehen, und tun chunt ofenlich mit disem brief, das Wir Uns der herrschaft auf der Marich in der Medlich , und ze Chernden , und aller der Uesten, di darinne gelegen sint, wie di genant sint, darauf Uns Graf IOHANNS feelig uon Görz für Sechs tausent March Aglayr ze Unfer lieber Wirt . Unserer Morgengab geweiset het, und auch aller der Uorderung, so Wir non desselben wegen gehaben möchten hinz seinen Uettern, Graf Albrecht uon Görz, und seinen Brüdern, und Iren Erben, genzlich uerzigen haben, nach Unsers lieben Uettern Rat, Herzog Albrecht uon Oesterreich, und uerzeichen Uns auch der mit disem brief also, das Wir darnach nimmermer kein ansprach haben sullen, wan wir umb di uorgeschriben Morgengab geweiset sein auf die Uest Greitschenstann, und auf das gericht ze Neunburch, Marchthalb, und auf alles das, so darzu gehört. Und sullen auch alle die brief, di Wir über di Egenanten Morgengab, und umb alle uorderung und ansprach haben, wo di fürchomen, und gezaigt wurden, fürbaz tod: und ab fein, und kein kraft haben. Des geben Wir zu Urchund difen brief befigelten mit Unferm Infigel, der geben ist ze Wienn, da man zalt uon Christes geburd dreuzehen hundert Iar, darnach in dem uierzigisten Iar, an Ureytag uor Sandt Anthoni tag. b)

a) Vid. dicha P. I. Lib, II. cap. VII. Ş. IX.
b) Id eft, fi Antonius Eremita intelligendus XVII. Ism.
& fi Antonius Palasanus, XIII. Ismii. Putamus autem
fermonem effe de priori. Nam etfi etiam alter ubique

tum colerctur, ei tamen tempore posteriori aliquid addi-tum fuisset, ut ab antiquiori, qui, ut sic dicamus, longe ante in possessimos fuerat, distinguerctur.

#### XXIII.

IOANNA, ALBERTI IV. AUSTR. DUCIS UXOR, IOANNI DE STUBENBERG DOMUM SUAM, VULGO HARNASCH-HAUS, PRO DUCENTIS DENARIORUM LIBRIS IN SOLUTUM CEDIT. a)

1410. v. Maii. xxv. Maii. Ex Apogra-

ir Iohanna uon Bayrn, uon Gots gnaden Herzogin ze Ofterreich, bekennen umb die zwaihundert phunt phenning, die wir unserm lieben ge-treuen Hannsen von Stübenberg und seinen erben schuldig sein gewesen, daz wir Im unser Haus, das da haist das Harnaschbaus, gelegen gen den über, für dieselben zwaihundert phunt phenning gegeben haben, und geben mit kraft des briefs dem obgenanten Hannsen uon Stubenberg, und feinen erben, alfo daz Sy nu hinfür damit handeln und tun, schafen machen und geben, wem Sy wellen, an alle irrung und hinternuß. Geben ze Wienn an Sand Urbans tag, des Heligen Pabsts, nach Kristi geburd uirzehen hundert iar darnach in dem zehenden iar.

a) Vid. dicta P. I. lib. III. cap. III. S. XXII. pag. 190.

XXIV.

#### XXIV.

ERNESTUS, DUX AUSTRIÆ, MONASTERIO SITTICH, ORD. CISTERC. IN CARINTHIA, IUS PROPRIETATIS IN ECCLESIAM S. VITI AD MARCHAM FLUV. SITAM, QUAM ANTEA IURE DUNTAXAT FIDUCIARIO TENEBAT, CONCEDIT.

ir Ernst von Gots gnaden Herzog ze Oesterreich ze Steyr ze Kernden und ze Krain Graf ze Tyrol &c. bekennen, das für Uns kom der erber geißt- X lich Unser lieber andächtige und getreüer Peter Abbt ze Sittich Unser lich Unfer lieber andächtige und getreüer Peren Abbt ze Sittieb Unfer Kapplan mit sambt ettlichen seinen Convent brüdern und zeigten Uns ettlich Ir brief und hantuesten die In und demselben Irm gotzhaus geben find von Unsern Uordern seligen den hochgebornen Fürsten Herzog Ulrichen von Kernden, Herzog OTTEN Herzog RUDOLFEN und Herzog Albrechten Unsern lieben Vettern, den allen Got gnedig fey, und die In auch Unier lieber brüder Herzog Wilhalem loblicher gedechtnüs mit feinem brief hat bestett, und batten Uns mit vleißiger und dyemutiger bette, das Wir In die grüchte gnediklich zu bestetten. haben Wir angesehen Ir gerecht und erbere bette, und begyrd und das auch dasselb gotshaus hinsür bey allen seinen gnaden rechten freyheiten briefn und gütn gewonhaiten an meniklichs Irrung beleib und habn dadurch und auch ze vordrift Got zu lob und der hochgelobten Jungkhfrauen Marien sein Gepererin und allen hymlischen Her zu ern Unser Vordern Unser und sunderlich Unfer lieben Frauen und Mütfrauen Viriden von Maylan Herzogin ze Oesterreich &c. die in demselben Gotshaus ist begrabn a) Seeln zu hayl ut trost dem ehegenanten Abbt dem Convent und der stift des Gotzhauf ze Sittich und allen Irn nachkommen ihr ehegenante brief und hantuesten mit alle Irn pünden und artikeln die darinne find begribefunderlich die zwen artikel umb das gericht des blütes, und den andern von der fidlung wegen ir Müt so die, dieselben Ire brief und hantuestn laut ausweisent. Und nemlich in Unser stat Rudolfs-werd gnediklich bestett, verneürt, und bekräftigt. verneurn, bekräftigen und bestetten In auch die von fürstlicher Kraft und men in Unfern Scherm und Vogtey find gelegn uud haben dadurch und umb fölch men in Uniern scherm und vogtey ind geiegn und haben dadurch und umb fölch veleißig bette die Uns die obgenanten geiftlichen leut angelegt habent In und demfelben Irm Gotshauf zu *Sittich* die Kirchen Sand Vert an der March die fy von Pebfülich rechtn wegn iezund befizend und Innhabnt, und die doch von Uns zu lehen rüret mit aller Ir zugehörung von fürftlicher miltikeit für Uns Unfern liebn brüder Herzog Fridrichten und die doch von Uns zu lehen rüret mit aller Ir zugehörung von fürftlicher miltikeit für Uns Unfern liebn brüder Herzog Fridrichten und die doch von Uns zu lehen rüret mit aller in zugehörung von fürftlicher miltikeit für Uns Unfern liebn brüder Herzog Fridrichten und dem Geschichten CHEN und Unfer bayder erben und nachkomen gegebn und geavgent aigen und geben auch wiffentlich in fölcher maß das die mit aller zugehörung als vorgeseribn steet nu fürbaß ewiklich bey dem egenanten gotzhaus zu Sittich beleiben sol an Unser und desselben Unfers bruders und unfer erben und meniklichs Irrung und hindernus, und das auch die ain yeglicher Abbt daselbs besezen mag und sol, wie Im und seinem Gotshaus das am Und verzeihn Uns auch de Lehenschaft derselben Kirchn aller nuzlichen ist an geuerd. für Uns unsern obgenanten brüder und unser beder erbn, also das wir noch sy darnach nyman hinfür ewiklich kainen zuspruch habn wolln noch fulln in khain weg durch des Lons willn den wir unser egenanten brüder und Erbn darum auch getrauen theilhaftig zu fein doch vorbehebt folcher gewaltsam, die denn ainnem Landesfursten billich zugehörnt an generde, und nachdem wir uns angenomen habn dasselb Gotshaus ze fürdern, hat Uns derselb Abbt fürbracht. Wie er und dasselb Gotshaus von gastung, und ander un-Uns derfeib Abot niroracht. Wie er und dauen Gotshaus von gatting, und ander un-billicher befwerung, und befunderlich von des zugs wegen der *Ungern* in groß und fichwer scheden ist komen, haben wir als ein gnediger beforger der gebrechen seiner Undertann solch beswerung der gastung des egenanten Gotshauf von fürstlicher macht genzlich abgenomen, und demselben Abbt und sein Gotshauf darsür gestreyet, und be-gnadet wissenstein. Also das ein stroßes ewiklich aller gastung und aller unbillicher begnauer which in And de sich in house which it is guide guide in Art wering, wie die getan find genzlich entladen, und überhaben fein fol von meniklich, doch vorbehelt und aufgenomen Unser felbs, unsers egenanten bruders, und unser Erben oder unsers haubtmans in Krain und unser brieflichen botschaft zukunst dahin. Dauon gebietten wir unsern lieben getreuen, allen unsern haubtleuten, herrn Rittern, und knechten, pflegern, burggrauen, richtern, burgern, ftetten, und allen andern unsern Ambtleüten, undertanen, und gegenwertigen und kunftigen, den der brief gezaigt wirdet, und
Mox. Ausr. T. IV. P. H. P wellen

wellen gar ernstlich, das sy den egenanten Abbt, den Convent und all ir nachkommen desselben Gotshauf, nu, und hinfür ewiklich bey Irm obgenanten briefen und hantuesten, Ir obgenant leut, gut, rechten, gnaden, freyheiten und guten gewohnheiten, und funderlich bey dem gericht def blutes, und auch der Sidlung ir leut und nemlich in unser ftat Rudolfs-werd genzlich laffen beleiben, und Inen darwider kain irrung, noch Inuell tun, noch daf iemanden andern ze tun gestätten in dhainerlay weif Sunder sy dabey von Unsern wegen halten und schermen, wer aber das des yemand überfure, und da wider tete, der wisse fich darumb fwerlich in Unser ungnad geuallen sein , und wellen auch darumb die Pus und Peen von Im an all gnad nemen , die da bringet hundert markch goldes, der Uns in unser Kamer funszich markch und die andern funszig markch dem egenanten gotshauf genallen fullent, als auch die in unfers obgenanten Vettern brief Herzog Rupotes aigentlichaft begrifen. Und def ze urkund geben wir dem egenanten gottshauf ze Suttich disen brief versigelten mit unsern anhangenden Insigel. der geben ist ze Laybach an funtag, fo man finget Ocula in der Vasten nach Christi geburt Vierzehen hundert Jar, und darnach in dem vierzehenden Jare.

D. D. per se in Cons.

a) Confirmantur dicta P. I. Lib. III. cap. V. S. V. pag. 203. feq.

#### XXV.

#### CONTRACTUS MATRIMONIALIS INTER CAROLUM, MARCHIONEM BADENSEM, ET CATHARINAM, ERNESTI FERREI, DUCIS AUSTRIÆ FILIAM. 2)

ir Albrecht uon Gottes gnaden Marggraue zu Brandenburg und Burggraue TIT. Zi zu Nürnberg &c. Ueriehen mit disem briefe, das Wir Gott dem Allmechtigen zu Lob, durch mehrung der heiligen Christenheit zwischent dem hochgebohrn Fürsten Herrn Albrechten Herzogen zu Oesterreich, zu Steyr, und zu Krayn Grauen zu Tyrol &c. und Herrn Iacoben Marggrauen zu zu Kernden . Baden &c. und Grauen zu Spanheim unfern lieben Oheim und Schweher, b) mit ihr baider wissen und sundern freyen willen bereth haben: also das Herzog Albrecht an stat

mischen Königs &c. seins bruders unsers gnedigsten herrn mit uollkommenen gewalt, den Er in diser nachgeschriben sach uon demselben unserm herrn dem König hat, und auch uon wegen sein selbs, die hochgebohrnen Fürstinen Frau Kathernna c) Herzogin uon Oesterreich Iher beyder Schwester dem hochgebohrnen Fürsten unsern lieben herrn Schwager herrn Karle Marggrauen zu Baden, unsers ehegenanten Schwehers Marggraue Iacobs Suhn in die ehe nach ordnung der hayligen Kirchen gemahelt, und derfelbe KARLE Sie uon Herzog Albrechten zu seiner gemahel empfangen hat, und ist die gemahelschaft zugan-

und uon empfehlen des Allerdurchleüchtigisten Fürsten und herrn herrn Fridrichs Rö-

gen, als hernach geschriben stät.

Zum ersten daf unser der König und Herzog Albrecht oder Ihrer Erben obgenanten Schwester Frau Katherinen unserm Schwager Marggraue Karlen zu Ehestüre und Heyratgut in die nachgenante zut ohne leng sumeiest oder enthalten geben sollendt dreysig Heyratgut ut die mangenane zu dahr de gewichts. Dargegen foll unfer Schweher Marggraue IACOB zu Widerlegung auch dreyflig daufent Ungrifcher und ducaten gulden, das in einer fum wirdet fechzig taufent gulden, derfelben fum foll der uorgenant unfer Schweher Sie an - und uf feinen herrschaften Hochperg und Höchingen mit allen ihren zugehörungen und anderen den seinem am negsten dabey beweisen und uerforgen nach notturst mit uerschreibung eins Heyrat brieß und Uszeigung und uermachung sechs tusent gulden Rinischer jehrlicher Zins, e) gült, und nuzung, daran unser benanter Oheim Herzog Albrecht uon der uorgenanten seiner Schwester wegen ein benügen hab nach billichen dingen trwlich und ohngeuerde.

Und mit dem ehegenanten Heyratgut und der Widerlegung foll es werden gehalten in fulcher maff, daf die uorgenanten Ehelichen gemahel bey und mit einander und ye Ihr eins nach des andern tode dieselben Heyrat gut und Widerlegung und darfür die herrchaften und gitere hieuor gemeldet inn haben und niessen gillen, und nach abgangk Ihr bayder uon difer Welt soll das gut zugehören ihren Kindern, der Sy eins oder mehr, dy Sie uon Ihr beder leibe gebohrn bey einander gebohrn hetten, und derselben Kinder Erben. Ob aber nach der ehegenanten beder gemahel abgangk fulch ihr Kindere nit in haben watern. In sollen als gut zugehören beder gemahel abgangk fulch ihr Kindere nit in leben weren, fo follen alfdann zu ftund die dryflig tufent Ungrifcher gulden Heyratgut der ehegenanten Frau Katherinen nechsten Erben wider uerfallen seyn und zugehören. die auch dann die obgemelten beweissten herrschaften und gütere zum halben thail mit

Marggrauen Kartes Erben innhaben und nieffen follendt, fo lang bis das Marggraue Karles Erben dieselben herrschaft und gute mit den dreyslig tausend gulden Ungrischer und ducaten oder darfür redlich wehrung Rinischs goldes gegen Frau Katherinen Erben hettent gelöfet, fulch löfung Ihne auch allzüt gewartet und gestatet werden solt, wann und zu welcher frist im Iahr Sie des begehren wurdent ungeuerlich, und diser widerfall foll in der obgenanten uerschribung des Heyrats, und auch sust in einem sunderen widerfalls brieue gemachet, und nach notturft uerforget werden nach Herzog Albrechts billichen benügen. billichen benügen. Item unser gnedigster herr der König und Hertzog Albrecht oder Ihre Erben sullendt in Iahrs frist der nechsten nach dato dits brieues Ihr Schwester Frau KATHERINA nach ihren Ehren aufgerichet, und gefertiget, und damit auch die obgeschriben dreyflig taufend gulden Ungrischer und ducaten bringen oder schickhen gen Regenspurg, e) daselbs dann Sie mit demselben Heyrat gut uon Marggraue Karles wegen empfangen, und Ihm heimgefint werden foll, die er nach ordnung der heiligen Kirchen mit dem Kirchgang und beyligen zu beschliessen. Item Marggraue Karle will der obgenanten Frau Katherinen seiner gemahel, so Sy werden beyligen, zu Morgengabe geben zechen tausest Rimischer guter gulden, und Sie der in einem monath dem nechsten nach dem beyligen mit einem nottürsten Morgengab - brieue uersicheren und usweisen an die ende, do Sie je uon zechen gulden haubt guts einen gulden Rinisch jehrlicher zünf, gült und nuzung han müge nach unsers Oheims Herzog Albrechts billichen benügen. Mit derfelben Morgengab Sie alfdann macht han foll zu thundt nach ihren willen, Morgengab recht und gewohnheit uon menchlichen ungehindert. Item geschehe nach fchickung des allmechtigen, daf Marggraue Karle uor feiner ehegenanten gemahel abgieng todes, des Gott mit feinen gnaden Sie bayde lang friften wolle, fo folt alsdann
Marggraue Karle uerlaffende uahrende haab alle, ufgenomen pfandfchaft, barfchaft,
hengft, harnafch, und zugk zu der wehre gehörig, Frauen Katherinen obgenanten halb zugehören und werden, und Sye follt doch mit dehainer feiner gelaffenen schuld beladen feyn. Item Frau Katherina uorgenante, soll sich uerzeyhen in massen als ir Schwelter uon Sachfen f) und andere techter uon Oefterreich fich uerzigen hant, als man des uns Marggraue Albrechten briene weißen, und abschrift geben foll, und fo Frau Katherina gen Regenspurg kommet, und Sye uon Marggrauen Karles we-gen ist empfangen, foll Er daselbs dagegen thuen geben einen brieue, und darin unter feinen seins Uatter Marggraue Iacobs, Unserm, Marggraue Albrechts, und eins uon Wirtemberg Infigeln als Rechter bürgen fich uerschriben. Also wann Marggraue Kar-Le ift beygelegen, das er dann einen uerzeyhungs brieue, wie die nottel ausweiset g) unserm herrn dem König inantwurten soll, oder seinen Erben in einem monat nach dem tag des beyligens. Item es ift auch berett, ob durch uerhenckhnus des allmechtigen der ehegenanten Ehegemechte eins todes abgieng uor und ehe die ehegenant Gemahelschaft mit dem beyligen wurde beschlossen, das alsdann diese beredung und uerschribung und ander nerschreibungen die darum werendt geschehen, ab und kraft los seyn solten ungenerde. Und des zu wahren urkundt haben Wir Marggraue Albrecht durch begehrung und bette Herzog Albrechts und Marggraue Iacobs und Marggraue Karls unser Insigel an disen brieue thuen henkhen. Und Wir Albrecht uon Gottes gnaden Herzog zu Oesterreich &c. an stat und wegen des obgenant unsers gnedigen lieben herrn und bruders herrn FRIDRI-CHEN Römischen Königs, des empfelhen und ganzen gewalt Wir hierin haben, und auch then Romitzeen Rolligs, ace emplement und ganzen gewalt wir Inerin naoen, und auton für unf Selbs. Wir Incon und Wir Karls Marggraue zu Baden fein Sohne, bekennen, dat durch funderlich natürlich trew, läben dir in die Wir zufannen haben, die obgefchriben gemahelfchaft, und beredung der heiligen Ehe mit handgebender truw, die Wir Herzog Alexbeut und Marggraue Karls einander geben hant, zugangen ift mit unferm fryen begirlichen guten willen und wissen. Und uersprechen darzu heruf Wir Herzog Albrecht für unsern obgenanten gnedigen herrn und bruder, Uns Selbs und unser uorgenante Schwester, und Wir Marggraue IACOB und Marggraue KARLE für Uns und unser bayder thail Erben bey unsern Fürstlichen Würden getruwlich und ohn eineherley irrung oder intrag nachzukomen, und gnug zu thundt allem dem, das hieuor geschriben stät, so uerni unser yegli-chen thail das beriret, alles ungeuerlich. Und haben des zu stäten urkhunde Wir Herzog Albrecht, Marggraue Jacob und Marggraue Karle unser Insigele an disen brieue auch thun henkhen. Geben und geschehen zu Kostenz uf Montag nach dem hay-ligen Jahrstag Circumcisso Domini zu Latein genant. In dem Jahr nach Christs geburth taufent uier hundert nierzig und fechs Jahre.

<sup>3)</sup> Vid. P. I. huius tomi Lib. IV. cap. HI. §. V. p. 235.
b) Qni nempe Margaritham, Iacosi I. filiam anno 1445. matrinonio fibi cepniaverat.
c) Quanquum hoo loco Cattarian Alexarus VI. Affinit, id quod & confequentius chartis fis. pepletheur: exinde tamen hand confequitur, ut mptis hoe anno celebrata fluerint; quipe quod Cattarian in chartis anni fequents, infer anum. XXVII. & XXVIII. legendis, adhoe Virginit connen cerat. nomen gerat.

#### XXVI.

#### RATIHABITIO EIUSDEM CONTRACTUS PER FRIDERI-CUM III. IMPERATOREM.

VII. April. Ex Apogra-

ir Fridrich uon Gottes Gnaden Römischer Kinig zu allen zeiten mehrer des Reichs, Herzog zu Oeserreich, zu Sepr, zu Kernden und zu Krain, Graue zu Tyrol &c. Bekennen, als der hochgebohrn Alberent Herzog zu Oesterreich &c. Unser lieber Bruder und Fürst mit sambt etlichen Unferen Rathen ainer heyrath zwischen dem hochgebohrnen lacoben Marggrauen zu Baden Unsern lieben Schwager und Fürsten ich, und der hochgebohrne Karlen Marggrauen zu Baden Unsern lieben Ocheins, und Fürsten ichn, und der hochgebohrn Karlen kerzogin zu Oesterreich Unser lieben Schwester, beret und getaydingt hat, nach inhalt ainer Uerpetschaften beredt zetteln darumb gemacht, das Wir an derselben beredtung und taydig uon derselben heyrat wegen nach inhalt der obbemelten beredt zettel ain gewallen haben, und den Unsern halben ganz nachgehen wellen ungeuerlich. Mit Urkund des briefs. Geben zu Wiem am pfinztag uor dem Palmtag nach Christra geburt Uierzehen hundert Iahr, und darnach in dem sechs und uierzigisten lahr, Unsers Reichs im sechsten lahr.

Comifs. Domini Reg. in Confil.

#### XXVII.

PROMISSUM IACOBI, ET CAROLI, EIUS FILII, MARCHIO-NUM BADENSIUM, LITTERAS RENUNCIATIONIS IN SUCCESSIO-NEM HEREDITARIAM DITIONUM AUSTRIÆ PRIMO, POST CONSUMMATUM MATRIMONIUM, MENSE,

SE DATUROS.

ir Iacob uon Gottes gnaden Marggraf zu Baden und Graf zu Spanheim, und Wir Karle Margraf zu Baden fein Suhn, bekennen für Uns und Unfer Erben, und thun kundt ofenlich mit dem brief allen den, die ihn fehen oder hören lefen, als Uns Margraf Karlen uorgenant die hochgebohrn.

Fürstin Iunchbfrau a) KATHREY Herzogin zu Oesterreich &c des allerdurchleüchtigsten Fürsten und herrn herrn Friosatoris Romischen Kinigs, zu allen zeiten mehrer des Reichs, Herzogen zu Oesterreich &c. Unsers Allergnedigsten herrn Swester zu der heiligen Ehe zugeben uersprochen, und dabey beredt ift, wan Wir Marggraf Kanze ehegenan-ter bey derselben Katherinen ebelich gelegen seyn, b) das Wir dann in einem monath darnach folgende ain uerzeich - brief uon Ihr lautendt inmassen als die uon Sachsen und ander töcher uon Oesterreich sich uerzigen haben, dem uorgenanten Unserm gnedigsten ander toller und Springer Kinig, oder Seinen Erben antwurten fullen. Also geloben Wir und uersprechen Wir Sein Kiniglich gnaden bey unsern Fürstlichen Würden und Ehren wissenlich in kraft des briefs, wann Wir ehegenanter Marggraf Karle bey der uorgenant In klatt des Otets, want wir enegenanter marggraf karte bey der uorgenante Iunchbfrauen Kathernien Ehelich gelegen feyn, daf Wir Sy dann daran weiten, und auch darob feyn fullen und wellen, daf Sy ein uerzeich-brief geb, als die uon Sachfen und ander töchter uon Oesterreich gegeben haben nach inhalt ainer uerstgelten notteln, fo Uns Marggraf IACOBEN und Marggraf KARLEN obgenanten uon Unsern ehegenanten allergnedigften Herrn dem Kinig zuegefchikht ift, und denfelben uerzeich brief Sein Kiniglichen gnaden oder Sein Erben inner ainen monath nach folchen Ehelichen beyligen, als beredt, und oben berirt ift, ohnuerziechen antwurten ungenerlich; Und des zu mehrer ficherheit und uorforgnus haben Wir den hochgebohrn Fürsten herrn Albrechten Marggrafen zu Brandenburg und Burkhgrafen zu Nüremberg Unsern lieben Suhn und Swager, und den hochgebohrn Unsern lieben Oheim Vlerchen Grafen zu Wirtemberg mit sambt Uns uerpunten, und zu bürgen gesezt, das solich yberantwortung des uerzeich-briefs in obgeschribner mass geschechen, und das Sy darfür seyn und stehen Thete Wir aber des nicht, wan dann fullen, damit demfelben also nachgegangen werde. der obgenant Unser Allergnedigster herr der Römisch Kinig der hochgebohrn Fürst Herder obgenant Unter Auergneungter nerr der Abmige kinnig der nochgebohnt Fehrt Herzog Alberecht Herzog zu Oesterreich &c. Seiner gnaden brueder Unser lieber Oheim oder Ihr Erben solichs uerzugs des yberantwurten desselben uerzeich- brief scheden nemen, wie die genant wern, dieselben scheden sullen und wellen Wir Ihn auch ausrichten und bezahlen, und Sy sullen die haben zu Uns und Unsern Erben, und allen Unsern und der genanten porgen, Landen, leüten, und Gütern, die Wir und Sy yez haben, oder künstiglich gewinnen, und mügen des genzlich dazon bekommen mit recht oder an recht, wie Ihm dann das am besten siigen wirdet. Alles ungenerlich, und Wir ehegenant Marggraf Albrecht, und Wir Graf Vlrich zu Wirtemberg bürgen bekennen, das Wir binder die uorgeschriben uerschreibung und borgschaft williglich kommen seyn, und Uns der angenommen haben, und geloben bey Unsern Fürstlichen Würden und Ehren, das Wir das alles, so uor uon Uns geschriben stehet, genzlich stet halten uolstüren, und dem nachkommen sullen und wellen, trewlich, und ungenerlich. Und zu Urkund haben Wir ehegenant Iacob, und Karl Sein Sun, Marggrafen zu Baden Unser Insigl an den brief hengen heisten, und Wir uorgenant Marggraf Albroth uon Brandenburg, und Graf Vlrich zu Wirtemberg haben Unser Insigl zusambt de benanten uon Baden Insigl auch daran gehangen, der geben ist uf Donnerstag nach dem Sontag Exaudi in an. Dei Me CCCCe XLVII.

a) Ex hoc loco intelligitur, nuptias ante hune diem an, b) Idem quoque ex hoc intelligitur. 1447. nondum fuisse celebratas.

#### XXVIII.

# ANTIGRAPHUM CAROLI, MARCH. BADENSIS, PRO ACCEPTIS TRIGINTA AUREORUM HUNGARIC. MILLIBUS, FUTURE UXORI SUE CATHARINE A. A. IN DOTEM PROMISSIS.

it Karl uon Gottes gnaden Marggraue zu Baden &c. bekenn für Uns, und all unser Erben, und thun kundt ofenlich mit dem brief, als zwischen dem XXVI. Jewis. hochgebohrnen Fürsten und herrn Herzog Alarbechten und Oesterreich unfern lieben Schwager anstatt des allerdurchleüchtigsten Fürsten und herrn herrn Friderich &c. unsern aller gnedigten herrn, den uollmechtigen gewalt Er in den nachgeschriben sachen hat, und sein selbs an aim, und den hochgebohrnen Fürsten herrn lacoben auch Marggrauen zu Baden und grauen zu Spanheim, unsern lieben herrn und Uater, dem uollmen madern täil, durch den hochgebohrnen Fürsten und herrn Marggraue Alersenter, dem andern täil, durch den hochgebohrnen Fürsten was grauen zu Baten und grauen zu Spanheim, unsern lieben Schwager beredt ist, das uns die hochgebohrnen Fürsten und herrn Marggraue Alersenter der Kömischen Kinigs, und Herzog Alersechten Schwester zu der heiligen Ehe und darzu zu heyratgut dreyssig tausent gulden Unger und ducaten gegeben sullen werden. Das Uns der uorgenant unser gnedigster herr der Römische Kinig derselben dreyssig tausen gemacht hat, dauon sagen Wir für Uns und all unser Erben Sein Kinklich gnad, de ehegnanten Herzog Alersechten Schwester und en bruder, und alle Ihre Erben, des bemelten Heyratgus ganz quitt und ledig ungenerlich. Mit urkundt des brieß uersigt mit unsern Marggraue Karls, obgenant, anhangenden Insigel, und zu mehrer sicherheit und zeignüsse der sachen haben Wir gebetten unsern einer gnachen unsern unsern unsern en lieben herrn und Uater, Marggraue Karls, obgenant, anhangenden Insigel, und zu mehrer sicherheit und zeignüsse der sachen haben Wir gebetten unsern unsern en lieben herrn und Uater, Marggraue Karls, obgenant, anhangenden läben herrn unsern unsern ein lieben kerrn unsern unsern unsern un

a) Cum in infirumento num. XXV. adducto, conventum fit, ut Carolo fponfa fun Catharina, Raisstonse extradatur, verofimile omnico fit, id circa festum S.

IOANNIS Bapt, hoc anno factum, atque adeo matrimonium post hanc diem, cum adhue Frego compelletur, primum consummatum fuisite.

#### XXIX.

#### REVERSALES CATHARINÆ, ERNESTI FERREI FILIÆ, QUI-BUS IURI HEREDITARIO CUICUNQUE IN DITIONES AUSTRIACAS RENUNCIAT. 2)

ir Katherina uon Oesterrich Weilend des hochgebornen Fürsten Herzog Am. 1447.

Ernsts Etzhetzogen zu Oesterrich &c. seliger gedechtnüß eliche dochter uon Gottes gnaden Marggräfin zu Baden &c. bekennen und tun kunt ofenlich mit diem brief, sit Uns und alle Unsere Erben und Nachkomen.

Als der Allerdurchlichtigst Fürst und herr herr Friderich Römischer König zu allen zyten Merer des Richs Herzog zu Oesterrich &c. Unser lieber herre und bruder, Uns zu dem hochgebornen Fürsten Marggraue Karlen, Marggrauen zu Baden &c. Unsern lieben

lieben herrn und gemahel, zu Hyratgut hat ufgericht und gegeben ein merckliche Som gelts, des dem intzgenanten Unsern lieben herrn und gemahel, und uns wol benüget. Also haben Wir uns gegen dem uorgenanten unserm lieben herrn und bruder König FRIDRICHEN &c. und gegen den hochgebornen Fürsten Herzogen Albrechten, auch unfern lieben bruder, und Herzog Sigmunden, und König Lausslauwen unfern lieben Uettern, auch Herzogen zu Oesterrich, und allen Iren Erben und Nachkomen, des Namen uon Oesterrich als diewil Mannes Namen da ist uerzügen, geussent und uerzicht getan, und uerzichen wiffentlich in kraft dis briess mit willen und gunst des egemelten unsers lieben herren und gemahel des Lands und Herzogthumbs zu Oesterrich, und ob der Enns, nyderhalp und oberhalp, und auch der Land Stir, Kernden und Krain, Graueschaft Tyrol und aller anderer Irer Lande, Fürstenthum und herrschaften, mit allen Iren Stetten, Uesten, Landen, Lüten, und allen Iren zugehörungen, wie die genant, oder wo die enhalb des Arls, und des Uerren, oder hiedishalp zu Schwaben an dem oder wo die einan des Atts, und des Getten, der medistap zu berwees an dem Ryne, und in Elfüßen find gelegen, die Sie jetz haben oder fitbafer gewynnen nichts ufgenomben, und globen, und dheissen by unsern Fürstlichen Würden, Eren und Tru-Wir, noch unser Erben und Nachkomen, noch jemander uon unser wegen, wen, daf uon erbschaft wegen da entgegen nimmermer dhein ansprach noch uorderung haben sollen noch wollen, weder wenig noch niel, weder mit Geistlichen noch Weltlichen gericht, noch an recht, in dhein weeg, dieweil Irs Namen uon Oefterrich Mannes Erben jemander lebte, als uorberürt ist. Und des zu einem waren Urkund, das die sachen uon Uns unsern Erben und Nachkomen steet, und ungebrochen bliben, geben Wir disen brief uersigelten mit unsern eigen anhangenden Insigel, und zu einer bestettung und uestung der sachen mit des egenanten unsers lieben gemahels Marggraue Karls, des hochgebornen Fürsten unsers lieben herren und Swehers, herrn Iacons Marggrauen zu Baden Infigeln. Und haben auch gebetten den hochgebornen Fürsten Marggraue ALBRECHTEN, Margerauen zu Brandenburg und Burggrauen zu Nüremberg, und den wolgebornen Grauen zu Wirtemberg unsern lieben Swager und Oheim, Ir Infigele um merer sicherheit willen, by des egenanten unsers lieben herren und gemahels und un-fer Insigele an dien brief zu henkhen, Ine beyden, und Iren Erben on schaden. Mit Urkund des briefs, der geben ift.

a) De his vid. chartam, num. XXV. productam, not. g.

#### XXX.

PACTA MATRIMONIALIA ALBERTI VI. ARCHID. AUST-RIÆ CUM MECHTILDE, LUDOVICI IV. PALATINI AD RHENUM ET BAVARIÆ DUCIS FILIA, CUI PROPTER NUPTIAS AS-SIGNATUR DOMINIUM IN HAYGERLOCH. 2)

a SIGNATUR DOMINIUM IN HAYGERLOCH.

IAS2.
Ex Apogt.
Oempont.
VIII. Aug.
XI. &
XXIX. Sept.

ir Albrecht von Gottes gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Kernden, und ze Krain Graue ze Tyroll &c. Bekennen ofentlich mit dem brietund tun kund allermeniglich, als der hochgebohrn Firste unser lieber Oheim
herr Albrecht Marggraf ze Brandenburg und Burggraf ze Nürnberg einen

sep. elichen heyrat und freüntschaft zwischen unser und der hochgebohrnen fürstin frauen
Mechtilden Fialsgresin bey Rhein, und Herzogin in Beyern geamacht, abgeredt, und
betaydinget hat, nach ausweitung eines besigelten heyratbrieß mit seinem Innsigl versigelt,
und weiset derselb von wort zu wort, als hiernach geschriben steet.

"Ze wissen, das durch uns Marggraue Albrechten zu Brandenburg uf hüt dato diere Cedel ein abred einer heyrat zwischen dem hochgebohrnen Fürsten und Fürstine unser liebe Oheim und Mumen hertn Albrechten Herzogen zu Oeslerrich &c. und Frow Mechtheldernen Pfalzgräßin by Rine und Herzogine in Beyern, mit beyder theil willen und in bywesen ihrer fründe und Rethe betedigt haben, in massen hernach geschriben stet: Zu dem ersten, das Herzog Albrecht und Frow Mechthelt obgenant beeder siten ein ander zu dem Sacrament der heiligen Ehe nimmen sollen.

Item fo foll die genant Frow Mechthylt Herzog Albrechten obgenant zubringen dry und Sibenzig tusent guldin Rinischer, der dann dry und Vierzig tusent guldin verwidem follen werden, Item gegen den dry und Vierzig tusent guldin foll Iher Herzog Albrecht widerumb dry und Vierzig tusent guldin Rinischer zu widerlegung geben, als widerlegung recht ist, das also alles in einer Summa Sechs und Achtzig tusent guldin Rinischer machet, die Sie bidersyt mit einander ihr lebtag niessen follen, und ob das were, das eins vor dem andern mit tode abgieng, das Gott lang wölle verhieten, so soll das ander sein lebtag by den Sechs und Achtzig tusent guldin heimstür und widerlegung einen bysiz haben, und darnach soll das gut, das von Herzog Albrechten dar

kom-

kommen ift, uf fine kinder, und ob Er der nichts hette, uf fin nechsten Erben gefallen, und das ander gut foll uf Frow Medettfullen Kinder, die Sie mit Ihm oder fül hette, oder uf ihren nechsten Erben, ob Sie nicht Kinder hette, fallen ieglichen zu finen rechten ungeverlich, und um die ybrigen dryfig tufent gudin, die hat Ihr die genant Frow Mechteuten in fambt der nuzung daruon uorbehalten, und foll füro damit gegen Ihr gehalten werden nach laut der Verschribung, die Sie vor von der herrschaft zu Wirtemberg darüber hat.

Item Herzog Albrecht foll och der genanten Frow Mechthylten ein Morgengab nach Sinen gefällen geben ungeuerlich, Item fo foll Sie Ihm zubringen ein fertigung och nach Ihrem geuallen ungeuerlich, doch foll Sie macht haben uf de farenden habe Fier tusent gudin zu verschafen um ihr Seele hail willen, oder ihren Kindern, oder einem vor dem andern, welichen Sie will, Item folich obgeschriben Heimstür, Morgengab, und Widerlegung foll Ihr der genant Herzog Albrecht nach notturst wohl verwisen und versurgen uf der herschaft Hochemberg, das Sie von zweinzig guldin einen guldin habent ist, Item als dry und Vierzig tusent guldin verwidemts guts die Frow Mechtylten genanten Herzog Albrechten foll zubringen, benant int, darfür Sie dann iezunt Inesazung und der uf etlichen Slossen und gütern, als nemblich Bohngen, Sindelingen, und andern nach lut Ihr brief, die Sie von der herschaft zu Wirtemberg daryber hat, verwidemt ist beredt, dieweile die dry und Vierzig tusent guldin von Ihr nach ulwisung ihrer verschribung nicht gelöst sint, ist Herzog Albrecht nicht glichtig ihr folich ihr heimstür dry und vierzig tusent guldin in obgeschribener maß zu verwien, wenn aber die lösung solicher dry und vierzig tusent guldin nach inhalt Ihr verschriben ist gescheren Sollsen der herrschaft Hochemberg, und ob die genant herrschaft sowiel nit ertragen möchte, so soll maß Ihr die uf andern gütern am nechtsen dabey gelegen erfollen, das Sie der obgedachten Summa in vorgeschribner maß vollkomentlich habent sein, und soln darauf das gelte zu seinen handen nemmen. Item die obgenant Frow Mechtynthy in der herrschaft her haben und solns alse, wie obgeschriben ist, soll in der nechtsen lahrs friste nach datum dis briefs vollezogen werden ungeuerlich, Item die Oesterreichische Rethe sollen Ihr Procuratorium yberantwurfen, und darauf mit truwen an Bydes stath sür ihren Herren und an Siner stath geloben, das alles das, das der hyrat brief begrifet, vertigen welle in der lahrs frist nach datum dis briefs getreulich und ohn alles geuerde, als vil Ihn und

Wann nun in dem vorgenanten heyratbrief nemlich geschriben steet: das Wir obgenanter Herzog Albrecht die vorgenanten Frau Mechtilden und Heimerw, Morgengab, und Widerlegung verweißen sullen auf die herschaft ze Hochemberg, und die wir noch als zu unsern handen nicht bracht haben, deshalben Wir solche beweißung iezt zemal nicht gethun können noch mügen, nach äusweißung des uorgenanten heyratbrieß, wiewol Wir das gern teten, und tun wolten: So bekennen Wir doch mit disem brief für Uns und unser Erben und Nachkomen, das Wir unsern sleift und ernst darin brauchen, und üben wellen, die uorgenanten herschaft ze Hochemberg, so erst Wir mügen, ze unsern haben zebringen, und alstand die vorgenanten Fraw Mechtilden unter lieb ehelich gemahel It Eestewr, Morgengab, und widerlegung onuerziechen darauf zu beweisen, als in dem vorgenanten heyratbrief begrifen ist und geschniben steet. Wo wir aber dan itt eten, und der beweißung wie vorgeneit ist, nicht nachgiengen, so haben Wir ietz mit rechten wissen der beweißung wie vorgeneit ist, nicht nachgiengen, so haben Wir ietz mit rechten wissen der vorgenanten Frawen Mehtilden, die algenschaft der herrschaft Hochemberg mit Namen Rotemburg, Horb, Pinzdorf, und Schönberg die Stett, auch Hochemberg das Sloss, das bey Rotweit gelegen ist, und damit unser herrschaft Lause ir yegliches mit Merckten, dörfer, Weilern, und höfen, an leuten und guten, und darinne gehört, verschriben und haft gemacht, sit Uns unser Erben und Nachkomen, des Wir auch ganz und vollkomen macht haben zetun. Mit solcher beschädienheit: were, dar wir vor der egenanten Frawen Mechtilden ihen einen gemahel, mit tod abgiengen (vor dem Uns bede der allmechtig Gorb lang zeit befriiften welle) das Wir

die herrschaft Hochemberg zu unsern handen bracht, und Sy darauf Irer heimstewr, Morgengab und Widerlegung als uorgeschribent steet nit verweist heten; oder dat unser Erben nach unserm abgang in den nagsten zwayen laren mit drey und vierzig tausent guldein Reinischer, und mit der gült, die sich dan nach anzahl der zwayer lare dauon gebütte, oder ergangen hete, nicht täten, des Sy doch allweeg in derfelben benanten zeit macht zetun hand, und haben fullen, so ist, und sol sin der gegennten frauen. Me og watt benan benanten zeit macht zetun hand und haben fullen, so ist, und sol sin der uorgenanten frawen Mechtilden erlaubt und gegönnet, erlauben und gönnen Ir für Uns unser Erben und Nachkomen mit disen brief: also das Sy die vorgenanten herrschaften Stett, Sloss, und dörfer, als die vorgenent sind, sunder auch was darzu und darinn gehöret, und gehören foll und mag, gar oder eins talls fament oder funder, umb die vorgenanten drey und vierzig tausent guldein Reinischer, und umb die under, uno die vorgenanten arej una viersag angen gauten kentijeer, ind din die gult, die fich alfdann die zway Iar nach unfern abgang darauf nach marchzale ergangen hete, verkhofen und verfezen mag, bis auf die Summ der drey und vierzig taufent guldein mit ergangene gult, als vorgeschriben steet, oder mag diefelbe zu Irn handen nemben, damit tun und lassen wie oder was Sy wil, als mit andern Irm aigenlichn güte, on Unser, unserer Erben und Nachkomen und meiniglichs von unsern weegen faunmüs, irrung und widerred: doch das der erblich Widerfall geschehe, nach ausweisung des obgemelten Heyratbriefs, den Marggraf Albragent darumb vertädinget hat ungeuerlich. Und Wir fullen und wöllen auch die vorgenanten herrichaften fy gar oder ains talls firbas mer in kheinen weeg beschweren, noch dhain endrung tun, weder mit verkosen noch verpsenden, in dhain wise noch weeg, als lang der vorgenanten frawen Mechtilden nicht ain ganz benügen beschehen ist, als vorgeschriben steet. Und wer ob der vorgenanten frawen Mechtfleben dhainerlag irrung darinn viele, oder geschehe, wo, oder von wem das zugeng, dafür süllen unser Erben und Nachkomen Irn gewernhaft und verpunden das zugieng, dafür füllen unser Erben und Nachkomen Irn gewernhaft und verpunden sein, das solch irrung und saumnis abgetann werde, und das das geschehe als vorgeschriben steet on allen Irn costen und schaden. Und wir schafen, haissen, und empsehlen der vergenanten berschlaßen. in craft des briefs allen und ieglichen in fonder die alfdann die vorgenauten herrschaften, Stette, Sloff, Lett, und güte in pfandsweis innhand, funder auch allen burgern und innwonnern in dem vorgenannten herrschaften, Sloffen, Stetten, mit ir zugehörungen, feishaft und wonend: Wer daf wir die vorgenanten frawen Mechtlieb unfer lieb Blich gemahel vor unferm abgang (das Gott lang wende!) dannoch nicht verwifet hetten, daf Sy dann alle und ir ieglicher infunder Ir mit der aigenschaft der vorgenanten herrichaften gewertig und gehorfamb fein, und fich des keins weegs wider Sy fezen, noch ze widern , fundern dem getrewlichen nachzegeen , an alle geuerde. Und Wir Albrecht Herzog ze Oesterreich &c. gereden und versprechen für Uns, unser Erben und Nachkomen, bey unser Firstlichen trewen, alles das ze tund, ze volfüren und ze halten, was von Uns an difem brief hieuor geschriben steet on geuerde. Und des ze Urchund haben Wir unser aigen Insigel osendlich getan hencken an disem brief, der geben ist ze Böblingen an Zinstag vor sand Laurentzius tag nach Christi geburt vierzechenhundert fünfzig und zway Iare.

a) Conf. Vol. I. Lib. IV. cap. XII. pag. 237.

1452. 11. Sept. Wir Albrecht von Gottes gnaden Herzog ze Osterreich, ze Steir, ze Kernden und ze Krain Graue ze Tyroll &c. Bekennen sir Uns und Unser Erben. Als die hochgebohrn fürstin unser Lieb gemahel frau Mechtild geborn Pfalzgrefin bey Rein, Herzogin ze Oesterreich &c. Uns ze heymstewt zubracht hat drey und siehensig tausfand guldein keinsigte aus dem wir dan it drey und vierzig tausend guldein widerlegt, und verschriben haben, die bed heimstewt und widerlegung in ainer Summ bringen sehs und achtzig tausend guldein Reinisch, alssam das der heyratbrief mit unsern anhangenden Insiget se Böblingen an Zin-Rag vor Sand Laurensen tag dies gegenwertigen lars geben, aigentlich innhaltet: das Wir derselben unser lieben gemahel um dreyseeben tausend guldein die sy dann bisher auf Herremberg gehabt hant, und aus den vorgemelten drey und vierzig tausend guldein irer heymstewn geen, unser Sloße und Statt Hayberloch mit sambt der Herrschaft ze dorf und ze veld darzu gehorend, von irer Kinder, so Sy bey weiland Graf Ludwicen von Wirtemberg Irm vordern gemahel hat gehabt, vormundern und Stahaltern zelößen gegönnet haben, und gönnen wissent stallen Reinlich auf dem obgenanten unsern Sloß statt und zugehörung der herrschaft mit allen rechten, nüzen, gölten, und Herrichkaiten Insiz weis haben soll und mag, nach laut der Saz-brief von unsern vordern und Unf darüber ausgangen, ongeuerde. Dabey Wir Uns und derselben unsern sieben gemahel und unserer baydet Erben, ob wir die mitenander gewinnen und lasse, und oh wir die nicht ließen, sinnen und len heyder nägsten Erben an den benanten dreysechen tausend guldein herinn vorbehalten alle die Recht und zustelle ze haben und ze gewarten, in dem egemelten Saz auf Hayberloch, als Uns dann von der verschriben gilt wegen auf Herremberg un dieselben dreysechen tausfend guldein versechen tausfend guldein zugebütr hat, oh die aust Herremberg bliben weren: alles nach ausweisung des oftge-

hannten heyratbriefs trewlich und ungeuerlich. Darzu tun wir der benanten unser lieben gemahel die Lieb und freundichaft, daf Sy folchen Saz in der mafte und vorberürt ift, Ihr Lebtag unabgelöft inhaben foll und mag, doch Unf und unfern Erben nach Irm abgang an der lofting, wie fich denn die, nach fag der egerürten Sazbrief, zetun gebüret, in allweg unnergrifen und ohn fehaden, mit Urkund des briefs, geben zu Rotemburg am Negker an Montag vor des bailiges Critiztag erböhung nach Christi gebürt vierzeehen hundert und in dem zway und fünfzigiften laren &c.

Wir Albrecht von Gottes gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Steir, ze Kernden, und ze Krain, Graue ze Tyroll &c. Embieten dem wolgebornen unserm lieben Oheim ULRICHEN Grauen ze Wirtemberg Vormünder, unser freuntlich gruff, und unsern getreüen lieben Albrechten Speten hofmaister, und andern weiland Graf Ludwigs von Würtemberg Kinder Stathaltern, unfer gnad und alles gut. Wir lassen ew wissen, das wir der hochgeborn firstin unser lieben gemahel frawen Mechtilden, geborn Pfalzgresin bey Rein Herzogin ze Oesterreich &c. Unser Sloss und Statt Hayberloch mit aller zugehörung, wie dann das alles dem benanten Graf Ludwigen in pfandsweif, auf widerlofung, von Uns verschriben ist, von ew als Vormundern und Stathaltern der egemelten Kinder, um die Sum gelts, nach aufweifung der Saz-brief, dariber aufgangen, gegünstet haben zelosen, dauon erfordern Wir die Losung desselben Sloss und Statt mit allen iren zuge-hörungen an ew, in craft des brieß ernstlich begerend, das Ir der vorgementen Unser lieben gemahel firderlich nach dem, und Ir mit dem brief erfucht werdet, folcher lofung von Unfern wegen stat tut, und gehorsam seit, und Ir auch daranf solchs Sloss Statt und aller zugehörung mit samt den Sazbriesen abtrettet, und iberantwortet ungeuerlich, da-ran tut Ir unsern willen. Mit Urkund des bries. Geben mit Unserm aufgedrukhten In-figel ze Rottenburg um Negker an Sand Michels tag nach Christus geburt verzeehen hundert fünfzig und zwey lare.

Wir Albrecht von Gottes gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernden und ze Krain Graue ze Tyroll &c. Embieten dem Erbahrn weisen unsern getretien Lieben dem Burgermeister, Rate und gemeinde ze Hayberloch, auch de leuten hindersessen und undertanen gemainklich auf dem land, ze derfelben unfer Herrichaft Hapherloch ge-hörend, unfer gnade und alles gut. Wir laffen ew wiffen, das wir der hochgebornen fürftin unfer lieben gemahel frawen Mechtilden, geborn Pfalzgrefin bey Rein, Herzoge ze Oesterreich &c. von dem Vormundern und Stathaltern ze Wirtemberg unser egemelt herrschaft Hayberloch mit aller zugehörung ze lössen vergönnet, und Ihr auch unser verschribung darüber gemacht, als sich gebürt, gegeben haben; davon empfellen Wir ew allen und ieden ernstlich, und wellen: wen Ir nach solcher losung mit dem brief ersucht werdet, das Ir dann der egemelten unser lieben gemahel auf solche unser verschribung fweret und hultgung tut. Daram begeet Ir Unsern willen und ganze mainung. Geben

fweret und hultgung tut. Daram begeet Ir Unsern willen und ganze mainung. Geben ze Walse an Sontag vor Sand Dyonisien tag nach Christs geburt vierzeehen hundert und in dem zway und funfzigisten laren.

#### XXXI.

#### EADEM PACTA MATRIMONIALIA CONFIRMAT MECH-TILDIS, DUCISSA BAVARIÆ, ALBERTI VI. SPONSA.

ir Frow Mechthyld Pfalzgräfine bey Rine, und Herzogin in Bayern &c. bekennen uns ofenlich mit difem brief und thuen kundt aller menglich, als VIII der hochgebohrn Fürste Herr Albrecht Marggraue zu Brandenburg und Ex cod. Burgraue zu Nuremberg, Unser lieber Vetter, einem ehelichen heytat und fründschaft, in by und mit wesen, und mit willen und wissen des hochgebohrnen Fürsten Herzog Friderichs Pfalzgrauen by Rine, und Herzog in Bayern unsers lieben bruders, und ander unfer frundt Sinen und unfern Rethen, zwischen uns und des hoch-gebohrnen Fürsten herrn Albrechts Herzogen zu Oesterreich, zu Steyr, zu Kerndan, zu Crain, und Grauen zu Tyrol, gemacht, abgeredt, und vertädingt hat, nach weilung eins befigelten hyrats brief mit finen infigel verfigelt, der da wifet von worth zu worth, als hernach geschriben stet

"Zewissen, das durch Uns Marggraf Albrechten &c. ut num præced. Geschehn zu Böblingen an Mitwochen nach aller heiligen tag Anno Dai Mo CCCCo quinquagesimo primo. "

Wann nun in dem vorgenanten heyrats brief nemblich gefchriben ftet, daf der uorgenant Herzog Albrecht uns um unfer heimftür, Morgengab, und Widerlegung verwifen folle uf die herrschaft zu Hochemberg das ietz zumahl mit gesin mag, sachenhalb, daf er die vorgenanten herrschaft zu Sinen handen noch als mit bract, und sich darumb Mon. Aust. T. IV. P. II. Q.

gegen uns fründlich bewisen und verschriben hat für Sich, Sin Erben und Nachkomen, daf Er Sinen flifs und ernst darinne bruchen und yben wölle die vorgenanten herrschaft, fo erst Er müge zu finen handen zu bringen, und uns firter darauf unser heimstüre, Morgengab, und widerlegung ohne verzichen zu bewisen, nach inhalt und lut des vorgenanten hyrats brief, wa Er aber das nit thete, der bewisung also nachqueme, so hat genanten nyrats orter, wa Et aber das int there, det bewinden und die aigenschaft der Er Sich durch mehrer fründschaft willen gegen uns verschriben, und die aigenschaft der herrschaft zu Hochemberg nemblich uf Rotemburg, Horne, Binsdorf und Schönberg die Stette, och Hochemberg das Sloss das by Rotwil ist gelegen, und damit die herrschaft Landsee ihr ieglichs mit merckhten, dörfern, wilern, höfen, lüten, und güten, und mit allen ihren rechten, zwingen, bennen, und herrlichkaiten, und was darzu und rine gehöret haft gemacht, mit vollem gewalt für fich und seinen Erben, mit hölicher beschaidenhait, were, das Er vor uns mit tode abgienge, vor dem uns beede der All-mechtige Gorr lang befristen wölle, ehe das Er die herrschaft Hochemberg zu sinen handen bracht, und uns darauf unfer heimfür. Morgengab, und widerlegung bewifet hat, oder das fin Erben nach finen abgän in den nechsten zweyen Jahren, des Sie och ganz macht von uns han und haben follen mit dryen und vierzig tusent guldin und mit der gilte die fich dann nach anzahl der zweyer Iahre dauon gebirte, und nach rechter Marchzahl ergangen hette, nit entäfen, und daran fömig wern, fo ift uns von Sinen Liaben erlaubt und gegönnet, die vorgenanten Stette, Sloss, Merckht, und dörfer als die vorbenembt find, funder och was darzu und darinne gehört, oder gehören fol oder mag, fie gar oder ein teile fament oder funder um die vorgenante dry und vierzig tusent guldin Rinischer, und umb die gilte die sich aldan die zwey Iahre nach Sinem abgän darauf, als vor ftat, ergangen hette, zu verlezen, oder zu verkaufen, bis uf die Summen der vorgenänten dry und vierzig tusent guldin, als vogeschriben stet, oder Wir mögen die felbs zu unsern handen niemen, damit thun und laussen wie und was wir wöllen, als mit andern unsern aigemlichem gut on sie und Siner Erben und meniglichs von Ihro wegen sombnusirrung und widerrede, yedoch das der Widerfall der erbung halb geschee nach uswifung des obgeschriben heyrats brief und den Marggrau Albrecht wischen Uns betädingt hat, ungeverlich. Er foll och die vorgenanten herrschaften sie gar oder eins teils füro nit meher befchwären, noch deheim endrung thun weder mit verfezen, verpfenden, noch verkaufen in dheinen weg, als lang bis Uns ein benügen von Ihm geschicht, als vorgeschriben stet, und were, ob Uns dheinerley irrung darinne stelle oder tresches von oder tresches von der tresches von de wehrn, haft, und verbunden fin, das fölich irrung abgethon werde, und das das geschee wie vorgeschriben stet, und hat sich darauf gegen Uns in mehr erzeigung lieb und fründschaft verschriben, das Er schafen, heissen, und empfelhen wölle mit allen und yeglichen die die vorgenanten herrschaften und Sloff, und Stette lüte und gut pfand wise innehaben funder och mit allen burgern und innwohnern in den vorgenauten herrschaften, Slossen und Stetten mit ihr zugehörung felshaftig, und wohent were, daf er Uns vor finem ab-gän, das Gorr der allmechtig lang unterfteen wölle, nit verwift hette, das fie uns dan-ne alle und ihr yeglicher infunder mit der aigenschaft der vorgenanten herrschaften gene alle und ihr yeglicher infunder mit der aigenschaft der vorgenanten wertig und gehorsam fin, und sich des keins wegs wider Uns sezen solle, und dem ge-truilichen nachzügen, an alle geuerde. Und wir Frow Меснтнугт vorgenant gereden und versprechen für Uns, Unser Erben und Nachkomen by unsern fürstlichen truwen, alles das, so hievor geschriben stet, als vil Uns berihret, und antrifet, wahr, stete, und vefte zu halten, zuvollefüren, und zu thun getruwlich und alle geuer; Und des zu Ur-kunde fo habn wir Unser aigen Insigel thun henkhen an disem brief, der geben ist zu Boblingen an dem Zinstag vor Sand Laurenzen tag, in dem Iahre gezahlt nach der geburt Christi vierzehen hundert fünfzig und zway lahre.

#### XXXII.

DIPLOMA ALBERTI VI. ARCHIDUCIS AUSTRIÆ, QUO MECHTILDI, UXORI SUÆ, DOTEM, AC DONATIONEM PROPER NUPTIAS CONSTITUIT. SEQUITUR MANDATUM ALBERTI AD MINISTERIALES SUOS, DE OBSEQUIO, DICTÆUXORI SUÆ PRÆSTANDO: NEC NON FRIDERICI PLACIDI IMP. ET SIGISMUNDI ARCHID. AUSTR. TYROLENS.

CONSENSUS.

ir Albrecht von Gotts gnaden Etzherzoge ze Oesterreich, ze Styr, ze Kernden, und ze Krain, Graue ze Tyrol &c. Bekennen osenlich mit disem brief, als zwischen Uns ains, und der hochgebohrnen Fürstinen unser liben gemahel Frowen MECHTHILTEN gebohrn Pfalzgräuin by Rine Erzherzogin ze Oesterreich &c. zu des andern tails, durch unser und Ihr fründe auch unfer Räthe ze bayder fyts, unfer ehelicher hyrat nach unfer baider willen und benügen fründlich ift berect, und verschriben, insonderhalt darinne gemeldet worden: daf wir dieselben unser liebe gemahel umb ihr haimstür, so Sy Uns zubracht, auch unser wiederlegung mit fambt der Morgengabe uf unser herrfchaft Hochemberg erwisten, und ver-forgen sollen, und Wir nu dieselben unser herchaft von dem Richstetten, in der gewalt lang gestanden ist, in unser hand und gewaltsame bracht haben, sin Wir willig, solich verweisung fründtlich ze thunt in aller mass, wie das die hyrat zetel durch unser lieben bruder Albrecht von Brandenburg besigelt inhalt, und begrifet: nemblich alf die genant unser lieb gemahel nach sag der iezt gemelt. besigelt, berednus uns zubracht hat dry und Sibenzig tusent guldin Rinisch, us derselben Summe ihren halben benennet find dry und Vierzig tusent guldin zu haimfür, das wir dagegen Ihrer liebe widerlegen auch dry und Vierzig tusent guldin, die baide heimstür und widerlegung bringen in ainer Summe fechs und Achzig tusent guldin Rinisch, so geben Wir derhalben unser lieben gemahel durch funder liebe ze Morgengab zechen tulent guldın Rinisch, damit ze han-deln und ze thun nach Ihrem genallen, als mit Morgengabe gewohnlich ift, und nachdem die gemelten dry und Vierzig tusent guldin ihrer haimfür ze disen zieten nicht bewisung bedürfen, angesehen das unser lieb gemahel uns die nicht in barschaft zubracht, sunder von ihren vordern hyrat uf den Slössen Böblingen, Sindelfingen, Herrmberg, und andern genn Wirtemberg gehörende in Verschribung und gemächts weise hat, und aber uf derselben Haimstür dry zechen tusent Rinisch guldin von Hochemberg abgelöst, und Ihr widerumb von uns uf Haigerloch verschriben sind, so haben Wir denselben unser lieben gemahel dry und Vierzig tusent guldin Rinisch unser widerlegung, und auch zechen tufent guldin Rinisch ze Morgengabe uf unser Herrschaft Hockemberg, mit namen uf dem Burgstal Hockemberg, auch dem Sloss Wechingen, darzu uf Rotemburg dem Slosse der Statt Rotemburg gelegen, Rotemburg die Burg in der Statt Ro-temburg, Rotemburg die Statt am Negker, und der Statt Ebingen dabey gelegen, Horw Burg und Statt, Schömberg der Statt, und Binsidorf der Statt, mit allen dörferen, weibing into state, between der state into binder into state, into any other into another into the leren, und höfen mit fambt allen herrikisten, und befunder auch geitlicher und weltlicher Lehenschaft und mannschaft, darzu hohen und nidern gerichten, zwingen und bennen , Vogteyen , Vogtrechten , fischenzen , wiltpennen , wälden vörsten , glaiten , zölbennen, Vogteyen, Vogtechten, mentenzen, windernen vonten graten, zot-len und anderen Rechten und gerechtigkaiten, und auch füft mit fleuren, nuzen zün-fen, renten, gilten, vellen, wandeln, freueln, bufen, und andern unfällen, klain und und groß und zugehörungen, befucht und unbefuch, gebauens und ungebauens, nichts ufgenomen, noch hindan gefezt, wie dann die uns, unfern Erben, und dem hauf Oefferreich von alter her und iezo zugehören, als wie dan die difinals innen - und von den Richstetten ze unsern handen bracht haben, in aller wif und forme, als ob die von ftukh ze stukh hierinne begrifen stunden, verwiset, vermachet, und verschriben wissentlich in kraft dis briefs, also: ob es fich fügt, und begebe, das die vorgenant unser lieb gemahel Uns oberleben wurde, und also wann das zu schulden kämet, das dann diefelb unfer lieb gemahel die völligklichen mit allen obgenanten herrigkaiten, zugehorungen, rechten gewaltamen, und regierungen, inhaben, nuzen, niellen, und gebrauchen foll und mag als hyrats, widems, gemächts und morgengabe recht und gewohnhait ift, an menglichs irrung und hindernuf, truwlich und one geuerd. Und also follen Wir und die obgenant unser lieb gemahel die obberihrten Sechs und Achtzig tusent guldin haimfür und widerlegung unfer lebtag mit ainander fründlich innhaben und niefen. Und wann fich das fügte, daf unfer ains vor dem andern abget, das Gorr lang wöll verhüten! fo foll das ander fein lebtag by demfelben Sechs und Achzig tusent guldin haimfür und widerlegung ainen bysiz haben, one irrung, und darnach foll das gut der dry und Vierzig tusent guldin unser widerlegung, das von Uns darkommen ist, uf unser kinder, oder ob wir der nichts hetten, uf unser nächst Erben geuallen: und das ander kinder, oder ob wir der nichts netten, in unter haunt Erioen genatien, und das auger gut, so von unser lieben gemahel darkomen ist, soll nach ihrem und unsern abgang uf unser und ihre kindere so Sy by Uns, und auch uf die kinder, so Sy solf siet et oder ihrem nächsten Erben vallen, ieglichen zu seinen rechten ungeuärlich. Es hat auch unser gemahel und er fertigung und vahrender habe, so Sy uns zubracht hat, macht ze verschatent vier Tusent guldin Rinisch umb ihre Seele hail willen, oder ihrn kindern, oder das und sich iemandte. wem Su will der ainem vor dem andern , und fust iemandts , wem Sy will.

1455. XXVIII. Decembr. Ex ApograFügt sich auch ob die von Wirtemberg der vorgenant unser lieben gemahel Süne umb driffig tusent guldin Rinisch , darfür ihr Böblingen , Sündelfingen und ander stukh in Widems wil verschriben sint, von ihr ablosung thun wurden, wann das beschicht by unsern Lebetagen, so sin Wir psiichtig dieselben unser lieb gemahel umb dieselben driffig tusent guldin ihr haimstür gnugsamklich zeuerwisen in der maß als vor umb die dry und Fierzig tusent guldin widerlegung begrifen ist, ungenärlich: und darauf sollen und mögen Wir alsdann dieselb driffig tusent guldin zu unsern handen nemmen, dann Uns die drysseben tusent guldin Rinisch, die unser lieb gemahel in ihrem vordern hyrat uf Herremberg verschriben waren ist es also verlassen, siehend und die von Herremberg genommen, und unser lieb gemahel un Haigerlob unsern Sloß und Statt mit ihren zugehörungen uf der von Wirtemberg handen gelöst, insaz weise verschriben sint, darinne dann nentlich begrifen steet, das Wir unser ehegenanten lieben gemahel die lieb und möge , mit mehr worten &c.

So lassen Wir es dabey bliben, wie derselb Saz - brief inhalt, doch Unst und derselben unser lieben gemahel und unser baiden Erben, ob Wir die leiblich mit ainander lassen, und ob Wir die nicht liessen, sunst unser baider nächsten Erben an dem obgedachten XIII. guldin in demselben Saz - brief und auch hierinne vorbehalten alle die recht

und zuuelle ze haben ze gewarten in dem egemelten Saz uf Haigerloch.

Als uns dan von der verschriben gilt wegen uf Herremberg umb dieselben XIII." guldin gebirt hett, ob die uf Herremberg beliben wern, alles nach ufwisung des hyrat briefs trüsch und ane geuerd. Dann umb die X. guldin unser Morgengabe verwisen Wir dieselben Unser lieb gemahel in kraft des briefs uf unsern zway dörfern Hirschause und Wurmlingen mit samt allen ihren lüten, gütern, zechenden an Korn und Wein, stüren, zinsen, und Vellen, und allen andern nuzen, güten, und zugehörungen, nichts usgenommen, noch hindann gesezt, als wir die iezt innhaben, wie obgemelt ist, und das dieselb Unser lieb gemahel, und die, dem Sy solich Morgengab gibt, schaft, oder macht, dieselben dörfer mit allen obgemelten zugehörungen, läten, nuzen und wellen, nichts usgenommen sitt solich Morgengabe innhaben, nütesen und gebrauchen mögen, als lang bis das von ihn mit X. guldin Rinisch von uns oder Unsern Erben gelöst werden, mit denselben X. guldin Morgengab ze thun ze schafen und ze handeln nach derselben unser lieben gemahel, und wem Sy die gibt, schaft oder macht, geuallen, und als mit Mor-

gengaben gewohnlich ift.

Es foll auch die benant unser lieb gemahel mit dehainer unser schulde, die Wir iezund fchuldig find, oder hinnach machen, und nach unfern abgang fchuldig bleiben, und lassen werden, nit ze sciken haben in dehain weiß. Und dist alles ze bester sicherhait haben Wir iez geschaft, und geboten, schasen und gebieten auch also in kraft des briefs allen Unsern obgemelten Stetten, Dörfern, Weilern, und gemainlich allen unsern Lüten und Unterthanen ze der vorgenanten Unser herrschaft gehörende: als Wir die iez inhaben, Erben und menglechs von Unsern wegen irrung und hindernuss an geuerd. Es follen auch unser Hobtman darzu all unser Ambiliti, wie die genant, oder wo die in der genanten unser herrichaft sind, oder werden gesezt, Unser Lieben gemahel, nemlich der Hobtman und Ambilit, die zu diser zit da sind, und die hernach gesezt werden, zu denselben ziten als fy gefezt werden, auch globen, ob es ze fchulden käm, das dieselb Unser lieb gemahel Uns also yberlebte, daf dann Sy alle und ihr ieglicher mit allen Ambten, Stetten, Stoffen, Veften nuzen und gilten, nicht ufgenommen, Ihne empfelchen, nach unferm abgang, ze ftunden an derfelben Unfer lieben gemahel gehorfam fin in allen fachen, vorbegrifen steet: die auch Sy allzeit, so lang Sy die Herrschaft also inhat, seans votoeginen neet. Une actor by autors, states, stat auch hobtlüt, Ambtlüt, Veften Stett, lüt und gut obgen. alle folcher ihrer ayde und gelibte ledig, und des Hyrats und verschribens halben niemant mehr verbunden sin: gelibte ledig, daf solichs alles, das Wir der benenten Unser lieben gemahel für die Mor-Utigefchaiden, daf folichs alles, das Wir der benenten Unfer lieben gemahel für die Morgengabe die Wir Ihr gegeben, verwifet und verschriben haben, di, dem Sy die gibt, sichait, oder macht, innhaben, besizen, nuzen und niessen mögen für Km guldin derselben Morgengabe, bis das solichs durch Uns oder unfer Erben von ihn gelöset wird, wie das auch da oben unterschaiden ist; auch heisen und gebieten Wir allen Unfern Lehen Mannen, ob das ze schulden kämet, das die vorgemelt unser lieb gemahel Uns yberlebt, daf alfdann diefelben Unfer Manne folich ihr Lehen, die fy von Uns von der herrschaft Hochemberg.

Hochemberg wegen ze Lehen haben von derfelben Unfer lieben genahel empfahen , tragen, und Ihr ihr lebtag ganz auf damit gewarten , und als Lehens recht ift , verbunden fin follen : und durfen diefelben Unfer Manne diefelben Lehen diefelben zit von unfern Erben nit empfahen, noch Ihn dauon verbunden fin , def Wir fy mit disem Unferm brief also diefelben zit ledig sagen. Wir follen auch nu sirbasser von der ab Unsternerfichast nichts versezen, verkimern, noch verkausen, und unser Stette, Döster, Weiler, Ambtlüt, und Unterthanen obgerirt sollen auch nit verbunden sin , noch werden, ihren willen darinn ze geben by dem gelibten und ayden , damit sy unser obgemelten lieben gemahel verbunden sin , als vorberit it itt, alle geuerd usgeschlossen, bed en obgenanten artikelen und stukhen allen wie unser lebtag, und nach unsern abgangk Unser Erben die obgemelt unser lieb gemahel psiichtig und schuldig sin vesticlich beliben ze lassen, ab en der die bestellt unser liebe gemahel unser Stett, Sloss, Vesten, sit und gut unser obgenanten herrschaft by allen ihren tryhaiten, rechten, guten gewohnhaiten, und herkommen beleiben lasse soll unser liebe gemahel unser Stett, Sloss, Vesten, sit und gut unser obgenanten herrschaft by allen ihren tryhaiten, rechten, guten gewohnhaiten, und herkommen beleiben lassen, und darwider nichts beschweren, auch die unwüstelich , und gutlich halten, darzu und unser rechten , und herrigkaiten noch dem unsern ze der benanten unser herrschaft gehörende nicht verendern, verkümern, entziechen , noch gestaten ze entziechen , sinnet die gestatt unser herrschaft wider unser Erben noch das Hauf Oesterreich oder die Ihren nicht sin, noch yemandt in der massen sich ihrem vermögen ungewerlich. Es soll auch die egenant unser herrschaft wider unser Erben noch das Hauf Oesterreich oder die Ihren nicht sin, noch yemandt in der masse geben ze Rotenburg am Negker, am Somntag nach dem bestigen Christag, nach seiner gebent vierzechen hundert, und in dem stürf und funszigisten lähren.

a) Conf. Instrumenta pracedd.

#### Als uns befolchen ist uf den hyrat ze fwören.

Wir Albrecht von Gottes gnaden Erzherzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernten, und ze Krain, Graue ze Tyrol &c. Embieten Unsern getrewen lieben unsern hobtman, auch allen unsern Vögten, und Ambtleuten, unser herschaft Hockemberg, darzu unsern Schulthaissen, Burgermeisteren, Räthen, und Burgern gemainlich unser Stette Rotenburg au Negker, Ebingen, dabey Horn, Schönberg, und Binslorf und allen Leüthen und Unterthanen auf de Landte, in dörsern und sust darzu gehörend, Unser gnad und alles gut. Wir lassen Eeste wissen, das wir die hochgebohrn Fürstin unser lieben gemahel Frauen Mechtpulters geborn Pfallemsgreuin by Rine, Erzherzogin ze Oesterreich, umb ihr heyratgut, widerlegung und Morgengabe unsers freüntlichen heyrats auf Unser herrschaft Hockemberg, auch auf den egenanten unsern Stetten und allen zugehörungen derselben unser Herrschaft verschriben und verwist haben, als hayrats und widems, Morgengab und Landts recht ist, nach laut unsers heyrats brief daryber usgangen. Dauon gebieten und empselchen Wir Ew allen und yeden ernstlich, das Ihr der egemelt unser lieben gemahel huldet und Sweret, getrew, geborsam, und gewertig ze fin, wie dann das dieselb unser verschreibung heyrat brief aigentlichen innhaltet, daran thut Ihr unser mainung genzlich. Geben ze Rotemburg am Negker an Sant Erhartz tag. Anno &c. quinquagessimo quinto.

D. ARD: in confilio.

#### Des Kayfers Verwillung.

Wir Friderich von Gotts gnaden Römischer Kayser zu allen zeiten Mehrer des Reichs Herzog zu Oesterreich, zu Steyr, zu Kernten, und zu Krain, Graue zu Tyrol &c. Bekennen osenlich mit disem brief: Als hochgebohrn Albracht Erzherzog zu Oesterreich und zu Steyr &c. Unser lieber bruder und Fürtt die hochgebornen Meehrhlitzen gebohrn Pfalzgreuin by Rin Erzherzogin ze Oesterreich sin gemahel, unser lieb Schwester und Fürttin umb sechs und achtzig tusent gusten Rinischer, ihrer heimstru und widerlegung, und umb X<sup>\overline</sup> derselben guldin zu Morgengabe, und die herrschaft Hochemberg siner Regierung in Oberlanden mit ihrer zugehörungen, mit namen den Burgstall Hochemberg, und dem Sloss Webingen, und Sloss und Bust ob - und in der Statt Rotemburg, mit sambt der Statt Rotemburg daselbs am Negker, und der Statt Ebingen dabey gelegen, Herow Burg und Statt, Schönberg der Statt, und Binstorf der Statt, mit allen ihren nuzen, renten, gilten, herrlikaiten, und gewaltsamen, auch den lehenschaften gastlichen und weltlichen, so darzu gehören, geweiset, vermachet und verschriben hat, auch de egenanten seiner gemahel das Sloss Haigerloch umb XIII.<sup>\overline</sup> gehabt hat an sich zu lösen, und das ihr lebtag ungelöst innzuhaben vergunnet hat: inmassen hat an sich zu lösen, und das ihr lebtag ungelöst innzuhaben vergunnet hat: inmassen als das die briefe daryber lutent, inhalten, und und sich sie sünsch haben, und slössen under willen und gunst darzu gegebn haben, und

und geben auch wissentlich in Kraft dis briefs, was wir darau verwilligen und vergunstigen sollen oder mögen: doch Uns und unsern Erben und Nachkomen an den losungen, rechten und anuellen, so wir darauf haben unuergrifenlich, ohne geuerd. Mit urkund dis briefs, Geben zu der Nuwenstat am Montag Sant Thomas abent des Zwölfbotten usch Christi geburth im vierzechen hundert und im sechs und fünszigisten, unsers Reichs im Sibenzechenden, und unsers Kayserthumbs im fünsten Jahren.

#### Unsers gnedigen herrn Herzog SIGMUNDS verwilligung.

Wir Sigmund von Gotts gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernten, und ze Krain, Graue ze Tyrol &c. "Bekennen als der hochgebohrn Fürst unser lieber Vetter Herzog Albracht Erzherzog ze Oesterreich &c. die hochgebohrn Fürstin frauen Mechtillen gebohrn Pfülsgrauin by Rin, Erzherzogin ze Oesterreich Seiner gemahel Unser lieb Munn, umb ihr haimsteür, Morgengab und widerlegung geweiset, und Ihr die verschriben hat uf die herrschaft Hochemberg mit ihrer zugehörunge, nach int des brieß, Ihr von demselben unserm Vetter daryber gegeben, das wir nach fruntlicher bitte und begehrung des iez genanten unsern Vettern zu solicher Verschreibung und gemächt unsern willen und gunste gegeben haben und geben auch wissenlich in krast dis brieß, also das die vorgenant unser lieb Mun solich ihr heimstür, Morgengab, und Widerlegung und der obgenanten herschaft Hochemberg mit ihren zugehörung ihr lebtag haben sol, nach lat des brieß, so Sy daryber von dem bemelt unserm Vetter hat ane geuerd. Mit Urkund dis brieß, besigelt mit unsern anhangenden Insigel. Geben ze Insprugk an Sant Thomas tag von Kandelberg nach Christi geburt Vierzechen hundert und dem sechs und stunzigisten Jahr.

#### XXXIII.

## ANTIGRAPHUM MECHTILDIS, ALBERTI VI. ARCHID. AUSTR. UXORIS DOTEM EIUS, AC DONATIONEM PROPTER NUPTIAS CONCERNENS.

#455. #8. Dec. Ex Archiv, Archiduc, Oenipons.

ir Mechtild geborn Pfalzgrefin bey Rein von Gotes gnaden Erz Herzogin zu Oesterreich, zu Steyr, zu Kernden, zu Krain Gräfin zu Tyroll &c. Bekennen fir Uns und Unser Erben, als der hochgeborn Firste herr Albrecht Erz-Herzog zu Oesterreich zu Steir &c. Unser lieber herre und gemahel Uns umb unser Heyrat-gut, widerlegung und Morgengab auf die herrschaft Hochemberg frintlich nach unsern benügen bewiset hat nach lut des briefs Uns gegeben der von wort zu wort also lutet.

"Wir Albrecht von Gottes gnaden Erz-Herzog ze Oesterreich, ze Steir, ze Kernden und ze Krain, Graf ze Tyvoll &c. Bekennen offenlich mit disem brief &c. ut num. XXXII. præced. Geben ze Rotemburg am Negker an Suntag nach dem hailigen Christag nach seiner geburt vierzechen hundert und in denn fünf und fünfzigisten Jaren. "

Also versprechen Wit bey unsern Fürstlichen wirden, wissentlich in kraft des briefs, dar Wir alle punct und articel alle gen seiner Lieb, auch seinen Erben, ob das zu schulden kestelben punct und articel alle gen seiner Lieb, auch seinen Erben, ob das zu schulden keme, darzu gegen allen seinen, und des Haus Oesterreieb Landen, Lewten und Undertanen, und sunst, wie sich das gebürt, getrewlich und aussichlich halten, uossuns sienen, und seinen auch innhalt des vorgeschriben briefs, all arglist und geuerde herinn vermitten. Sunder auch nach dem und in dem vorgeschriben brief nemlich ist begrifen, was Uns, und unser beeder Erben umb die dreysechen tausend guldein Reinisch auf Hoygerloeb vorbehalten ist, das die Vögte, Ambtleut, Rät, und Burger zu Hazgerloch und gemainklich alle Leut und Undertanen auf dem Land darzu gehörend, seiner Lieb und Uns ietz gelobt und gesworten haben Uns bedeen samenlich unser lebtag, und ob Wir vor seiner Lieb abgiengen, Im sein lebtag ganz aus, gehorsam, getrew, und gewertig ze sein; in alle weeg nach begrüfens des obgeschriben brieß getrew ind gewertig ze sein; in alle weeg nach begrüfens des obgeschriben brieß getrew und gewertig ze sein; in alle weeg nach begrüfens des obgeschriben brieß getrew und angeuerde. Mit Urkund des brieß mit unsern anhangenden Innsigel. Geben zu Rotemburg am Negker an Suntag nach dem beiligen Christag, nach seiner gepurt vierzechen hundert und in dem stünft und fünstzigiten Jaren.

#### XXXIV.

EXCERPTA EX REGISTRO ACTORUM CAPITULI EC-CLESIÆ COLLEGIATÆ B. M. V. BRUGIS IN FLANDRIA, DEPO-SITIONEM CORDIS PHILIPPI I. CASTELLÆ REGIS,

CONCERNENTIA. 2)

In

n Nomine Sanctæ & Individuæ Trinitatis Patris, & Flii, & Spiritus Sancti. Amen.
Notum fit univerfis præfens Publicum inftrumentum vifuris, lecturis, pariter, & au. 31. Listit,
dituris, quod Anno a Nativitate Domini Millefinno Quingentefinno feptimo, menfis vero Pulii die vigefima octava Vesperi sub Laudibus Divinæ Virginis Maalæ Venerabiles & honorandi Viri Domini Magistri Ioannes Weiters, Ægidius de Haga, Io-ANNES de Valle, Ioannes Mouseron, Vicarius, Ioannes Riquaext, & Antonius de Marcatellis Canonici, Capitulum Collegiatæ Ecclesiæ Beatæ Marie Brugensis, Tornacensis Dioccesis, repræsentantes, & facientes Præposito absente, & in longinquis agente, rece-perunt cum omni honore & reverentia Cor Serenissimi Principis, Pacificique Regis Cafella Philippi Archiducis Auffria, Ducis Burgundia, Brubantia, Comitis Flundria &c. qui in Hifpania partibus diem fium claufit extremum, Cuius Anima Requifcat in fancta Pace, Amen. Inclufum & referatum quodam plumbeo locello quadrato, fuperius conti-Pace, Amet. Inclinin et reletation quodan piunioco loceno quadiato, inperius contente imprefilim: "Cor Serenifimi ac Iovicifilimi Principis Priliperi, Regis Caffella, Legionis, & Granatae, Principis Aragoniae, utriusque Seciliae, & Ierufalem, Comitis "Flandriae &c. Qui obiit Brugis Hifpaniae Δ°. Dni MCCCCCVI. die vigefima quinta Segitamiris. Orate pro eo., "Sibi Dominis de Capitulo præfatis, ponendum, & fepeliendum ad perpetuam rei memoriam in fepultura Duville Marie matris eius conflituta in choro præfatæ Ecclesiæ Beatæ Mariæ Brugensis a Nobilissima Margareta Austria, Burgundia Duxissa Douagiere Sabaudia, sæpe dicti Philippi Principis & Regis sorore per Reverendum in Christo Patrem & Dominum Episcopum Salubriensem transmissum, oblatum, atque traditum, prout & quem ad modum per litteras ipfius Margaret fua propria manu fignatas, & fupra claufuram earundem figillo fuo munitas fatis conflare protuit, atque potest, quarum quidem litterarum Tenor de verbo ad verbum sequitur, "MARGUARITE d' Austricht & de Bourgogne Duchesse Douagiere de "pe &c. Venerables, Tres chiers & bien ames. Nous avons requis Reverend Pere en "Dieu notre trés Chier & bien amé L' Eveque de Sababrye aller par de là & porter avec "Mei lot Cœur de feu Monleigneur mon Frere le Roy de Castille, que Disu absoitte le"quel aucuns de ses & prives Serviteurs ont fait reporte d' Espugne, & la garder pour le mettre & inhumer à memoire perpetuelle en la Sepulture de feue notre trés Chiere "Dame & Mere la Duchesse Marie dont Dieu ait l' Ame, au Chœur de Votre l'eglinfe, & ij faire fe aucuns fervices & fuffrages au falut des Ames dits defuncls ainfi ten-ntendres le lui plus le Veulles fur ce croire lui fé faire ouverture de la ditte fepulture, & " au surplus en cest affé lui demonstrer doute la faveur & adresse que pourres & dont "de par lui Requis seres comme en avons en Veus notre siance. A tant Venerables très "Chiers & bien ames notre Seigneur: foit garde de Vous escript à Malines le jour de "Jullet xve & Sept." Sic subsignatum manu ipsius Margarette: "Marquarite Sic vero scriptum super litteras: A Venerables personnes nous trés Chiers & bien ames les Prevost Chanonies & Chapelains de l'Eglis Notre Dame en la Ville de Bruges." Tandem die subscripta præmemorati Domini Venerandi de Capitulo volentes ut æquum est & omnino desiderandum tam pium opus adimplere & perficere, & huiusmodi locellum cum Corde, ut præfertur Ecclefiafticæ tradere fepulturæ. Primo illud in dictæ Ecclesiæ Sacrario probis & honestis Viris Dominis & Magistris Petro de Pilithere, Ludo-Ambrosio Danins, Aleano de Groote Presbyteris, Ioanne de Henrico de Wydl, Iacobo Vander Lende, Adriano Bave, Arnoldo Civibus Brugen. fibus, ac pluribus aliis ostenderunt eorumdem super hoc testimonium implorantes, & deinde cum ea qua decuit honestate, cumque Orationibus & consuetis suffries in sape dida fe-pultura materna posuerunt, sepelierunt, & Ecclesiastice sepulturæ tradiderunt, ac poni, fepeliri Ecclefiafticæ fepulturæ tradi procuraverunt & mandarunt ad Laudem Omnipotentis Dei, Divæ quoque ejus Genitricis MARIE, Sanctorumque omnium. Coelestium virtutum, Det, Diez douglet für der Argis Philippi, für matris Duxiffre Marir, & onnium Animarum Fidelium falutem & folamen. De & fuper quibus omnibus & fingulis præmiffis præfati Domini Venerandi de Capitulo prætactæ Ecclefæ Beatæ Marir Brugenfis petierunt a me subscripto Notario sibi fieri atque tradi Publicum Instrumentum unum Acta fuerunt hæc in Brugis dictæ Diœcesis in præfata Ecclesia Beatæ Mariæ Virplura. ginis fub prædictarum perfonarum, & aliarum plurium aftantium & præfentium adimplorato testimonio, Anno a Nativitate Domini Millesimo Quingentesimo Septimo, Indictione decima, Mensis vero Iulii die ultima, mane hora septima vel eo circa, Pontificatus Sanchifimi in Christo Patris & Domini nostri, Domini Julii Divina Providenta Papæ se-cundi anno quarto. Sic subscriptum & signatum: Et Ego Adrianus Clayssene Presbyter Tornacensis Diocecsis publicus Apostolica Auctoritate Notarius, quia premissis de premission de pre vidi & audivi, ac in Notam fumpfi, ex qua hoc Publicum Inftrumentum manu propria mea scriptum subscripsi & publicavi, ac nomine & cognomine meis solitis signavi. ftimonium

ftimonium omnium præmifforum Rogatus & Requifitus. Signatum infra: A CLAYSSOENE, cum parapha.

Concordantiam Testor infrascriptus

Præsbyter, præfatæ Ecclefiæ Collegiatæ Beatæ Mariæ Virginis Brugensis Canonicus & Capituli Secre-tarius. Hac die 10. Iulii 1764. C. L. F. M. J. Du Hamer, Canon. & Secret.

a) Vid. dicta P. I. Lib. V. cap. I. S. IV. pag. 198.

#### XXXV.

EXCERPTA EX ANNALIBUS EXEMPTÆ ABBATIÆ S. PE-TRI IN MONTE BLANDINIO, CHRONOLOGIA BLANDINIENSIS INSCRIPTIS, OBITUM ISABELLÆ DANIÆ, ET SUECIÆ REGINÆ CONCERNENTIA. a)

SABELLA anno ætatis fuæ decimo quarto Matrimonialiter conjuncta est Christierno Regi Dania, Suetia, Norvegia &ttc. quæ cum dicto Rege ad has partes fugere coacta, duobus annis & non plus refedit in oppido Linensi in Brabantia, & deinde cum præfato Rege & liberis per oppidum Gandense curru transitum faciens, transtulit se ad & in castrum Abbatis Monasterii Schi Petra juxta Gandavum de Swynarde ubi etiam diem claufit extremum quout ea patent per litteras testimoniales tenoris subsequentis:

Universit & fingulis patentes litteras testimoniales lecturis, & audituris Ego Thomas Blanchert presbyter, juris Licent. Sacris Apostolica & Imperiali auctoritatibus notarius publicus notum facio verum fuisse. Et -- anno Dni millesimo quingentesimo vicesimo quinto mensis Decembris die sexta post meridiem Illustrissimi princeps Dni Criststerenus. Rex & Din Isabella Regina Danie, Suctie, & Norwegie Coninges Caffrum Reverendi in Christo patris Dni Gerardi Abbatis Monasterii sancti Petri juxta dictum oppidum Gandense, situm intra parochiam Ecclesiæ Swynarde una Dnis principibus videlicet Ioanne, DOROTHEA, & CHRISTINA liberis fuis applicuerunt. Quos quidem Regem & Reginam ac liberos una cum tota eorum familia antefatus Dns Gerardus ibidem cum omnibus Reac liberos una cum tota cortum familia antefatus Dus Gerardus du comencia de humilitate fuscepit, tractavit, & tractari fecit. Et qui quidem tractatus duravit ab ante dicta die fexta usque ad festum Circumcissonis Dni nostri proxime sequens. Intermedio e dato tempore acta sunt ea quæ sequuntur: primo videlicet: Octava ejusdem mensis Decembris, die scilicet Conceptionis Divæ Marlæ Virginis præstati Dni Rex & Regina cum liberis suis prænominatis, Missam in facello dicti castri celebratam, devote audierunt, & ex tunc præsta Dna Regina infirmari cœpit, ita quod a Camera amplius minime descenderit. Item die vicessma quinta ejusdem mensis Decembris videlicet propter celebri die natali Dni nostri Iesu Christi dictus Dnus Christiernus Rex cum tribus liberis suis prænominatis ac familia tactam parochialem Ecclesiam de Swinarde Eques applicuit & per me Thomam Manchart Rectorem ejusdem Ecclesiæ Missam celebratam devote audivit tempore Offertorii dictus Das Princeps Joannes prænominatus fuas forores a loco fessionis earundem una cum eo allaturas medius ad altare duxit ubi infimul genua flectientes pate-nam Calicis, quam in meis tenebam manibus ofculati funt. Et poftquam idem Dns Princeps IOANNES easdem fuas forores ad locum priftinum reduxisset ad alteram parties Chori juxta præfatum Dnum Regem patrem fuum: a prælibata autem die Circumcifionis diverfé Missæ interdum per me Curatum prænominatum, interdum per Capellanum meum in supra tacto facello, antea vero interdum coram prælibata Dna Regina in Camera fua, & interdum in eodem facello prædicti Reverendi Patris Dni Gerardi Abbatis Capellanum in præfentia dictorum Dominorum Regis & liberorum illas audientium celebratæ fuere. Deinde autem die octava mensis Ianuarii subsequentis ante sata Dna Isabella Regina Venerabile Eucharistiæ Sacramentum per me Rectorem sive Curatum prænominatum ad instantiam dicit Dni Christierni Regis tempore serotino diei præcedentis ex dicta Ecclesia de Swynarde ad fupra dictum facellum ad finem illud eidem Dnæ Reginæ mirum in modum infirmæ quavis hora administrari valeat reverenter delatum. Eodem die octava de mane omnibus reverentia & humilitate coram prælibato Dno Christierno Rege & in præsentia Ioannis Denys Camerarii ac Ursule Ronneehee, & Rolandina Wiole famulabus fervientibus affidue, dictae Reginæ nec non Margareta Dienia subservitrui etiam ibidem devote sumpsit, post meridiem vero ejusdem diei octavæ ante dicta Dna Regina in mei Notarii publici fupra & infra feripti, nec non prælati Reverendi Patris Dni Gerardi Abbatis antefati Monafterii, & Magistri Ioannis Michaelis, & dicti Ioannis Denyr testium ad hoc rogatorum præsentia suum

condidit testamentum & ultimam voluntatem modo & forma in Instrumento publico per tendinant defuper confecto, contentis. Et ex eo quia infirmitas dictæ Dinæ Etasaeth Reginæ magis ac magis invalescebat, ac de morte illius eo amplius formidaretur decima illius mensis Ianuarii prælibatus Dinas Christiernus Rex me Curatum supra nominatum instanter rogavit, quatenus antesatæ Dnæ Reginæ uxori suæ tam insirmæ more boni Pastoris prout usque tunc assidue seceram, ex tunc in antea continuem & incessante assistence. Et ex tunc Dns Abbas, ego Curatus, & Magister Ioannes Michaelis prænominati ante dictæ Reginæ, ut præsertur infirmæ, & ultra quam dici potest pacienti assidue astitimus, & frequentius passionem Dni nostri Issu Christi sibi ad memoriam reduximus, & cum ipsa passione consolati fuimus, ac alia & alia possetenus fecimus, quæ ad ea pertinere dinoscebantur. Ipía vero Domina Regina interdum verbo, interdum & nutibus figna contritionis & perfeverantiæ in fide Catholica oftendit, ac fe ut filiam fancæ matris Ecclefiæ vivere & mori velle, & alia hijs fimilia profitebatur. Item die Mercurii einsdem menfis *Iannarii* hora de-cima vel circiter ante meridiem ego Curatus prænominatus, coram prælibata Dna Regina mirum in modum infirma, Missam pro agonisantibus legi consuetam, celebravi, præsentibus ibidem dictis Christierno Rege, & Abbate, ac Magistro Ioanne Michaelis nec non Рно (Ригирро) de Sonatre Magistro Domus Illustrissima Dna Margaretha Archiduxisfæ Austriæ cum uxore sua, & Ioanne Denys, una cum pluribus aliis eandem Missam devote audientibus: de fero autem post cœnam ego Curatus antesatus eidem Dnæ Reginæ in extremæ vitæ periculo, uti videbatur, constitutæ; venerabile extremæ unctionis sacra-mentum coram prælibato Dno Christierno Rege solemniter iuxta ritum sandæ Matris Ecclesiæ administravi: Et cum cereum ardentem in manu sua dextra ut moris est tenerem, ipfa cereum ipfum eadem manu fuper manum meam apprehendit, & tenuit quo adufque orationem perlegissem, & postremo eadem Regina Imaginem Crucifixi ex manibus meis in ambabus firis manibus humiliter fufcepit illamque fixis oculis intuebatur, ipfamque fic intuentem alta voce adhortabar quod in paffione Dni nri lesu Christi, quam pro nobis indignis pertulit, meditari & in illa passione confolari vellet ac ulterius ex tunc interrogata per antesatum Dnum Abbatem utrum ut filia sanctæ matris Ecclesiæ vivere & mori vellet, ipsa intelligibili voce respondit, quod sic: præsentibus ibidem hujusmodi sacræ extremæ unctionis administratione antesato Dno Gerardo Abbate, Magistro Adriano Van den Dycke presbytero, dicto (Philippo) de Sonatre cum uxore sua, Magistro Ioanne de Hornes artium & Medicinæ Doctore, Ludovico Van Dych Baillivo de Axella & loanne Denys ac diversis aliis utriusque sexus personis. In nocte autem sequenti prælibati Dni Abbas Magister Ioannes Michaelis & ego curatus, nec non autefatus Adrianus dictam Dominam Reginam patientissimam verbis consolatoriis & adhortatoriis competentibus successive & passionem Dni nostri Jesu Christi sibi frequenter ad memoriam reduallocuti fuimus ximus. Die vero Jovis decima octava menfis Januarii hora decima vel circiter ante meri-diem ego Curatus fupra nominatus coram ante dicta Domina Regina folemnem Miffam fupra dictis Rege & Abbate (Philippo) de Sonatre cum uxore fua & diversis aliis personis præ-fentibus & illam devote audientibus similiter celebravi. Et intermedio tempore nil omissum quod facto opus erat, & demum die Veneris decima nona menfis Januarii inter decimam & 11. horam ante meridiem coram eadem Dna Regina Millam agonulantium folemniter celebravi præsentibus etiam ibidem antesatis Dnis Rege & Abbate, nec non diversis aliis utriusque fexus personis hujusmodi Mıssam devote audientibus. Qua quidem Missa per me sic celebrata, cum idem Dnus Abbas & ego Curatus dictam Dominam Reginam agonifantem cer-neremus in continenti Evangelio D. N. Joannis: In principio erat Verbum primitus per me ibidem lecto idem Dnus Abbas & ego Curatus infimul una cum Egregiis Viris Magittris Coa-NELIO Scepperio Vice Cancellario, & MELCHIORE de Germania, Secretario dicti Dni Christierani Regis genibus flexis ante lectum ejusdem Dnæ Reginæ agonifantis, feptem Pfalmos Pcenitentiales cum Litania verficulatim legimus, quibus perlectis ego Curatus illas devotas orationes, quæ coram inungendis legi consueverunt, cum benedictionibus ibidem legi; quibus quidem orationibus expletis, statim postea eadem serenissima Dna Regina cum lacrymarum emissione unico suavi singultu animam Deo reddidit. Regina cum lacrymarum eminone unico tuavi ingultu animam Deo reddidit. Et ex-tunc in continenti pro anima ejusdem felicis recordationis Serenifilma Dnæ Regiæ Da-ciæ, & omnium fidelium defunctorum legi ibidem De profundis cum collectis confuetis ac afperfione aquæ benedictæ. Qno facto prælibatus Dnus Christiera un collectis confuetis dictorum Dominorum Magistrorum Connelli, & Metchionis testimum ad hoc rogato-rum præsentia notam sive litteras testimoniales omnium actorum in Supprace intra adventum suum ibidem cum antesata Dna Regina & tribus prolibus usque ad illam diem inclusive a me Curato & Notario supra & infra scripto sub signo & subscriptione meis palam petiit & instanter requisivit presentibus ibidem in morte prænarrata prælibatis Dominis, Christierno Rege, Gerardo Abbate, Ioanne Michaelis (Philippo) de Sonatre cum uxore sua, & Magnitris Cornelio & Melchiore, ac Antonio Verhenet Magnitro Domus illustris Comitis de Gauere, Dni de Renner nec non supra dicto Magnitro Joanne MON. AUST. T. IV. P. II. R

de Hornes, & Adriano van den Juchten Licentiato in Medicinis, Joanne Denyr & diverfis aliis utriusque fexus personis. Altera vero die videlicet Sabbati vicesima supradicti mems Januanii celebratæ fuere in Camera antefata, præfente corpore dictæ Serenishmæ Dominæ Isanellæ Reginæ defunctæ decenti habitu induto sex Misse, & postquam idem corpus Duæ Reginæ ea ipla die in fero more confueto aromatifatum & in locello plumbeo repolitum ac ad & in fupradictum Sacellum delatum fuerat, fubfequenti die celebratæ fuere in eodem Sacello præsente sunere ejusdem quondam Dominæ Reginæ cooperto nigro panno de frueto rubea cruce etiam frueto intermedia fex Milie, quinque fine cantu, & ultima de Requiem cum cantu ac w. Libera me Domine, post meridiem vero ejusdem diei decantatæ fuere etiam ibidem Vigiliæ mortuorum cum tribus lectionibus, & ita continuatum fingulis diebus ufque ad diem infra tactam qua funus hujusmodi versus Gandavum veheretur : deinde autem die Dominica, quarta menlis Februarii paulo post meridiem funus hujusmodi vectum fuit in quodam curra cooperto panno nigro, illud comitante Eques prælibato Dno Снязятвано Rege cum diversis suis nobilibus equitibus usque ad certam domum non longe a porta dicti oppidi Gandensis per quam ad supradictum Monasterium S. Petre deferri debebat, distantem, ubi idem Dnus Rex cum fua Comitiva permansit quoad usque omnia rite composita, parata & ordinata effent. Et tandem omnibus paratis funus ipfum coopertum aurea vefte cum delatione aureæ vestis supra ipsum funus more consueto antecedentibus immediate pricum detatione aureæ vetus iupra ipium tunus more coniuero antecedentitius immediate pri-mitus pralibato Dno Gerardo Abbate Sancti Petrai, nec non Dnis Livino Sancti Bavonis juxta Gandavum, ac de Trunchuno, Baudelo atque Dnis Monasteriorum Abbatibus cum Cap-pis aureis, Mitris, Baculis pastoralibus, ac aliis juxta decentiam dignitatis eorumdem, & deinde Heraldo dicti Domini Cristierai Regis deferente Coronam auream circumamicto veste heraldina cum infigniis ante & retro & postea Heraldo Sacræ Cæsareæ Majestatis in simili veste heraldina cum infigniis ejusdem Sacræ Cæsareæ Majestatis & quatuor aliis ut moris est, & postea Dno de Sassengres deserente arma dictæ Serenissimæ Dnæ Isabellæ Reginæ defunctæ prout etiam moris est, & exinde familia dictorum Dnum Regis & quondam Isa-BELLE Regine vestibus lugubribus induta in ordine debito, & subsequentibus processio-BELLA REGIME VEHOUS INJUDITION INJUDITION OF THE REGIME VEHOUS PROCEDURE AND MONASTERIOR SANCH PETRI AC BAYONIS & prædictorum, ac omnium parochialium Ecclefiarum dicti oppicii Gandengis in Cappis, nec non quatuor ordinum Mendicantium, comitanteque funus iplum immediate antefato Dno Christierno Rege & fupradicto Principe JOANNE, & deinde illustribus Dnis de Ravestayn & Fiennes in equis cum vestibus lugubribus centum quoque personis in fimilibus vestibus non tamen longis collateraliter comitantibus cum thedis five cereis ardentibus in manibus a nobilibus dicti Dni Christierni Regis usque ad & in dictum Monasterium S. Petri cum solemni apparatu & pompa delatum fuit, ubi in medio Chori Ecclesiæ ejusdem Monasterii pannis de frueto superius & laneis nigris inferius more solito tensi sub Domo ubi uti etiam moris sabricata cum cereis supra circumquaque positis, idem funus collocatum suit, & ex tunc indilate Vigiliæ desunctorum interessentibus ibidem Dnis Abbatibus & aliis prænominatis & coadstantibus Heraldis & aliis in locis competentibus more in tabulis confueto ante fatoque Dno Gerardo Abbate ejusdem Monafterii Sancti Petri officiante, cum omni solemnitate ibidem decantatæ fuere. Sequenti vero die V. videlicet dicti mensis Februarii hora decima vel circiter idem R. 115 pr. Dnus Ger-ARDUS Abbas cum Cafula aurea & aliis juxta decentiam dignitatis fux Miffam pro anima dictæ Serenissimæ Dnæ Isabellæ Reginæ defunctæ & omnium fidelium defunctorum animabus cum Reverendis patribus & Dnis Perno de Trunchuno Diacono & Joanne de Baudelo Subdiacono Monafteriorum Abbatibus cum omni folemnitate celebravit, & immediate post oblationem ante fatorum Dominorum Regis & Principis Joannis ibidem factam, per quemdam Concionatorem fermo, prout in talibus est fieri consuetum, ibidem factus fuit, qua quidem Mana fic folemniter celebrata & decantata commendationibus hujusmodi funus felicis recordationis Isabelle Reginæ Dacia &c. cum folemnitatibus & ceremoniis debitis in fepulchro ante majus altare ibidem constructo decenter collocatum fuit. propitietur Altissimus.

Revu & collationé, & trouvé confonné le fusdit Extrait avec fon Original vieux manufcript fur Velin fans fignature & fans Paraphe de perfonne repofant en notre Abbaie de S. PIERRE CE 9. 7bre 1700. foixante & quatre etois figné JUDWAL Abbé de S. PIERRE les Gand.

a) Confirmantur dicta P. I. L. V. cap. II. S. VI. pag. 303.

#### XXXVI.

LITTERÆ OBLIGATORIÆ SERENISSIMI REGIS MAXIMI-LIANI II. DE NON INGERENDO SE IN ADMINISTRATIONEM REGNI BOHEMIÆ, CAUSSA TITULI REGIS, SIBI GONCES-

SI, VIVENTE PATRE. a)

MAXIMII

AXIMILIANUS DEI gratia Archidux Aufiria, Dux Burgundia, Styria, Carinthia, Carniola, Wirtenberga &c. Comes Tyrolis, & Goritia &c. recognof. XXV. April.

\*\*Tabella\*\*

\*\*Tabe cimus tenore præsentium & notum facimus universis, quod cum ser mus Prin- Ex Tabul ceps Drus Ferdinandus, Romanorum, Hungaria, Bohemia &c. Rex, Ar-Dux Burgundia &c. Comes Tyrolis &c. Dominus & parens noster cochidux Austria, lendissimus pro ipsius paterna erga nos clementia & benevolentia, ac in gratiam & honorem matrimonii inter nos & fer.mam principem Duam Mariam Infantem Hispaniarum, facratissimæ Cæsareæ, & Catholicæ regiæ Majestatis Domini & patrui nostri clemen.mi filiam mediante sufficienti sedis Apostolicæ dispensatione super consanguinitatis gradu, quo invicem juncti fuimus, obtenta, conventi, conclusi & stabiliti, nos in Regem Regni sui Bohemia coronari, titulumque Regis, qui tanquam futurus hæres, & successor dicti Regni Bohemia etiam præfato feren. mo Dno & patre nostro vivente honoris & dignitatis nostræ illustrandæ gratia tam in scribendo, quam alias uti poslimus, annuerit, & consenserit, nec non dicti regni fui Bohemia, Ordinum & Statuum confensum, & ratificationem obtenturum se clementer & paterne obtulerit, hac tamen lege & conditione, quod quamdiu ipse serenissimus Dominus, & pater noster observandissimus vixerit, nos absque expresso consensu, voluntate, & infto Majeflatis suz in regimen, & administrationem eiusdem Regni Bohemia provinciarum-que eidem incorporatarum nullo prorsus modo, via, & ratione ingerere, ant intromittere possimus, vel debeanus, prout hæc in literis Majeitatis suæ desuper expeditis plenius continentur ideireo nos, ut quibus nil optatius est, quam præsato serenissimo Domino & patri nostro Colendissimo in omnibus, ut obsequentem filium decet, reverenter parere & obedire, nos ex certa nostra scientia, animoque bene deliberato in verbo Principis, & sub amissone non solum dicti tituli nobis concelli & concedendi, sed etiam in since-dendi in dicto regno, omnisque alterius juris & actionis, quod & quam ad prædictum Bohemia Regnum eiusdemque pertinentias habemus, ac habere & sperare possimus, quomodolibet in futurum spondemus, promittimus, & nos efficacissime obligamus, quod nos fine expresso nutu, voluntate, & assensi, & prælibati ferenssimi Domini & parentis nostri Col. mi quamdiu eius Maj. ma vixerit, & administrationem & gubernationem dicti Regni Bohemia, eiusdemque provinciarum incorporatarum, quoquo modo directe vel indirecte non ingeremus nec intromittemus, sed voluntati & iussioni suz regiæ Majestatis cum omni reverentia, & obedientia filiali omnino parebimus & obediemus. Si vero (quod absit) in contrarium fecerimus, in poenam prædictam amissionis tituli ac successionis, & juris prædicti ipfo facto incidamus, omneque jus nostrum in - & ad dictum regnum Bohemia, eiusdemque pertinentias nobis competens & competiturum amittamus, ficque in-cidiffe & amifife ab omnibus reputemur & teneamur, quin etiam recipimus, & promittimus, quod præmilla omnia & fingula ad omnem præfati færnifilmi Domini & patris noftri colen. 

requilitionem etiam, coram præfati Regni Bohemiæ Statibus & Ordinibus profitemur, ac rata & grata habebimus, & approbabimus harum teltimonio literarum, quas manu noftra propria fubficripfimus, & figilli noftri appenfione communiti fæcimus. Datum Augusta Vindelitorum die vigesima quinta mensis Aprilis anno Domini Millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

MAXIMILIANUS.

a) Confirmantur dicta P. I. lib. III. cap. IV. p. 201. feq.

#### XXXVII.

#### CAROLI V. IMPERATORIS CONFIRMATIO PRÆCEDEN-TIS INSTRUMENTI.

Arolus quintus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus, ac Rex Germania; Hispaniarum, utriusque Sicilia, Hyerufalem, Hungaria, Dal. matie, Croatia, Infularum Balearium, Sardinia, Fotunatarum, & Indiarum, & ac terra firma maris Oceani &c. Archidux Austria, Dux Burgundia, Lotbrici, Brabantia, Limburgia, Lucemburgia, Geldria, Wirtenberga, Comes Habspurgi, Flandria, Tyrolis Arthesia & Burgundia, Palatinus, Hannonia, Hollandia, Zeelandia, Ferreti, Kiburg, Namurci, & Zutphania, Landgravius Allatia, Marchio Burgovia, & faci Romani Imperii &c. Princeps Suevia &c. Dominus Frisa, Molina, Salinarum, Tripolis & Mecblinia &c. recognoscimus, & tenore præsentium sgmiscams universi quod cum fermus Princeps Dnus Ferdina Nodes Suevia &c. Comes Tyrolis &c. frater noster charistimus ad contemplationem nostram, ac in gratiam, honorem, & illustrationem matrimonii inter serm. Maria principem Dnam Mariam Infantem Hispaniarum, filam nostram charistimum, ac serenissimum principem Dnam Mariam Infantem Hispaniarum, filam nostram charistimum principem Dnum Mariam Infantem Archiducem Austria, Ducem Burgum-

II. Maii,

dia &c. Comitem Tyrolis &c. eiusdem sererenissimi fratris nostri silium primogenitum, & nepotem nostrum charissimum, accedente ad id utriusque partis consensu, & sufficienti deliper obtenta sedis apostolica dispensatione conventi, conclusi & stabiliti ( quod toti Reipublicæ Christianæ faustum & felix sit ) memorato serenissimo Archiduci Maximiliano dilectionis fine filio primogenito annuerit, & confenierit, quod in regem Bohemiæ coro-nari valeat, & debeat, tituloque regio Bohemiæ tam in fcribendo, quam alias tanquam ratione primogenituræ post mortem dilectionis suæ futurus legitimus hæres & Rex dicti regni Bohemia honoris, majorisque dignitatis gratia etiam vivente præfato feren. me rege fratre noftro uti possit. Hac tamen lege & conditione, quod præfatus feren mus Archidux sine expresso consensu, voluntate, & justu dicti seren.mi regis fratris nostri se in administrationem & gubernationem memorati Regni Bobemia, provinciarumque eidem incorporatarum nullo modo directe vel indirecte intromittere vel ingerere debeat, quamdiu idem fer. mus Rex, noster frater vixerit, sub pæna amissionis tum præsati tituli, tum etiam juris succeedendi in dicto regno, omnisque alterius juris & actionis sibi in - & ad dictum regnum quoquo modo competentis, competiturique, prout super eo se idem ser.mas Archidux erga præfatum fer. mum Regem parentem fuum, & fratrem nostrum fufficienter litteris mediantibus obligavit. Idcirco quamvis non dubitemus, quin ipfe ferenissimus Archidux pro sua erga parentem suum ser. mum Regem fratrem nostrum antedictum pietate & obsequendi studio prænissa omnia inviolabiliter observaturus, & contra ea non venturus sit, nihilominus pro maiori eiusdem serenissimi fratris nostri, qui nobis in eo complacere non dubitavit, satisfactione, eidem tenore præsentium promittimus & pollicemur, in verbo nostro cæfareo, quod nos interpolita ex nunc in præmiffis authoritate & corroboratione nostra omnem operam dabimus, curabimus, & promovebimus fincere & bona fide ut præmiffa omnia per præfatum fer.mum Archiducem Maximilianum filium & nepotem noftrum chariffimum firmiter & inviolabiliter observentur, atque etiam coram dicti Regni Bohemiæ Statibus & Ordinibus approbentur, & ratificentur juxta fupradictas obligationis fuæ literas, harum & figilli nostri appositione munitarum. teltimonio literarum manu noftra fubfcriptarum, & figilli noftri appofitione munitarum. Datum in oppido noftro Braxellis, die altero Menfis Maij A.º Dni millessimo quingentessimo quadragesimo nono, Imperii noftri, vigesimo nono, & regnorum nostrorum trigelimo 4.to

CAROLUS.

Vt. C. A. BERZENOTI.

Ad Mandatum Cafarea & Catholica Majestatis proprium

J. OBERNBURGER.

#### XXXVIII.

IDEM FACIT PHILIPPUS, CAROLI V. FILIUS, EIUS NO-MINIS POSTEA II. HISPANIARUM REX.

1549. II. *Maii*. Ex Apogr. os Philippus Dei benignitate princeps Hispaniarum, Archidux Austria, Dux Burgundia, Comes Habspurgi Flandria &c. recognoscimus, & notum facimus tenore præsentium universis, quod cum serenissimus Princeps Dnus Ferdinams universis, quod cum serenissimus Princeps Dnus Ferdinams pundia, & Comes Habspurgi, patruus noster charissimus pro illustrando & ornando martimonio inter ser, mum Principem Dnum Maximilianum Archiducem Austria, Ducem Burgundia, & Comitem Tyrolis &c. fratem & fororium nostrum charissimum, & ser, mam Principem Dnum Maximilianum fororem nostrum charissimum, & ser, mam Principem Dominam Mariam Insantem Hispaniarum sororem nostram charissimum, & ser, mam Principem Dominam Mariam Insantem Hispaniarum sororem nostram charissimum, & ser, ser seinstem ser ser seinstem regni ratione primogenitura uti possit, hac tamen adjecta & apposita lega & conditione ut prænominatus fer, mum Archidux ser in administrationem & regimen dicti Regni Bohemia, quamdiu præstus seren, mum Dominus Rex dischonis sua pater vixerit, nullatenus directe vel indirecte intromittere, seu ingerere debeat, sine expresso consession, solution, sed citam ius succedendi in dicto regno, omneque alind ius, quod sibi im- & ad dictum Regnum competit, seu quomodolibet competere posset in stuturum, & quod sita teneatur etiam ratione.

ficare coram Statibus & Ordinibus Regni Bohemia, prout hac in literis utrinque desuper expeditis latius continentur, atque etiam per sacratissimam Cæsaream & Catholicam regiam Maiestatem Dominum & patrem nostrum colendissimum specialibus Maiestatis suæ literis interposita Authoritate sua roborantur, & dictus ser. \*\*mus Archidux ad præmissorum inviolabilem obligationem obligatur. Idcirco nos quoque prædista omnia rata & grata habere volentes promittimus in verbo principis, quod contra ea, vel eorum aliquod nullo modo faciemus, sed potius omnibus modis, viis, & rationibus bona side & fincere promovere, ut sæpe dictus ser. \*\*\*mus Archidux prædicta omnia struiter & inviolabiliter observet. Harum testimonio literarum, quas manu nostra propria subscriptas, & sigilli nostri appensione communis facimus. Datum in oppido Bruxellens Ducatus Brabantiæ die altero mensis Maii anno Domini Millessmo quingentessmo, quadragessmo nono.

PHILIPPUS.

Ad Mandatum Suæ Celsitudinis proprium.

GONSALUS PEREZIUS &c.

## XXXIX.

LITTERÆ LAMBERTI, EPISCOPI NEOSTADIENSIS, AD ERNESTUM ARCHID. AUSTRIÆ, DE TRANSLATIONE CADA-VERIS MAXIMILIANI I. IMP. NEOSTADIO AUSTRIÆ IN MAUSOLEUM OENIPONTANUM. 2)

#### Durchleuchtigster Erzherzog

nädigster Fürst und Herr. Der Wohlgebohrn Herr, Christoph von Puch15:
HAIMB, mein besonder lieber Freund und Nachbahr, hat in namen E. F. D. 18. M an vergangenen Sambítag mich berichtet E. F. D. hetten Ihme gnedigist befohlen, wie E. F. D. entschlossen, zur khünstigen translation und wegführung des Kayserlichen alhie bey der Burggkirchen bewarten bishero Cörpers MaximiLiani I. Hochselligster gedechtung, E. F. D. Abavi oder Uranen &c. meine Persohn zu gebrauchen mit genedigster andeütung, hierüber mein gemüth und willen zuvernemen? Nuhn weif Ich gnedigster Fürst und Herr den Hochlöblichen Hauf von Oesterreich nach meinen höchsten vermögen in allwögen gehorsamblich zu dienen, mich fchuldig verpflicht, daf Ich auch difen gottfeeligen letzten dienst, folchen theuren hölden als Ma-XIMILANUS I. mit ainhelligen zeugnus der ganzen Welt gewesen, mit nichten soll noch kan abschlagen, were auch ex privata mea pietate darzu willig und ganz beraith. Es machet mir aber nicht ein schlechtes bedenckhen, wan von E. F. D. zu deroselben fürgenomenen translation Ich auch genugfam und bequemb erkhennt foll werden, daf die schwer zerung mit meiner bewissen armuth dises geringen Stiffts, auf solche stattliche und lange verdriefsliche Raif, durchaus nicht aufzuftehen und - - - vermögte. Bin über das auch einer faft ungewissen gefundhait, also und dermassen, wan mir schon in obbennelter warhaften beschwerung solt etwo gerathen und geholfsen werden, kündte dennoch mich schwerlichen auf bemelte Rays und translation, die souli cæremonias und curas erfordert, wagen oder begeben, In massen solches alles weitleussiger dem herrn von Pugen-HAIMB Ich aufgeführt, daf verdrieslicher kürz halb nicht fich alles lasse schreiben. Wird etwo mit gelegenheit E. F. D. obbemelter herr von Puechhaimb anzuzeigen wissen. Bitt dennach E. F. D. Ich unterthenigist, Sie wollen dise meine warhaftte und billiche bedenchhen gnedigift zu herzen führen, auch difer bürden mein Persohn entheben, an-gesehen, das der Reichen und starckhen Prælaten genug verhandten, die E. F. D. zu disen acht fürhabunder translation wohl auch mit Ehren besser gebrauchen khunden. fonsten modum honorificæ translationis belangt, brüf ich mich auf das gutbedunckhen, welches auf E. F. D. genedigisten befelch, neben herrn Abbten zun Schotten, herrn Hie-Tronymus Beckhen, herrn Sigmund ab Ogo ich anno &c. 77. den 22. Febr. Riellen helfen, und damahls E. F. D. ie uon uns überraichet. Thue darneben E F. D. mich und mein Stifft unterthenigst alzeit besehlen mit stetter bitt zu Gott unseren Herren Er wolle dise E. F. D. mit seinem genedigen Seegen immerdar an leib und Seelen und allen

interruptam fuille, docemus P. I. huius tomi lib. IV. cap. VI. quod amplius firmatur ex nova recognitione fepulcii, nuperime an. 1770. facta, ut ibid. p. 462. desmonfratur.

a) Hoc & fequentia infirumenta fidem quibusdam conciliare poterunt, ut crederent, cadaver Maximiliani I. Imp. Negladio Aufr. Coniponium translatum re ipia fuiffic. Totum vero aegotium, ex cauffis nobis incognitis

Hochwirdigkhait mehren sterkhen und Erhalten. Datum Neisstatt den 18. Nouember &c.

F. D.

Unterthenigister Caplan LAMBERTUS Bischoff zur Neustatt.

## XL.

LITTERÆ EIUSDEM, ET CONCOMISSARII, CHRISTOPH. DE PUCHHAIM, AD EUNDEM DE EADEM TRANSLATIONE, CUM ENUMERATIONE RERUM REQUISITARUM.

## Durchleuchtigister Erzherzog &c.

1580. XIII. *I*as

nedigister Fürst und Herr, Euer Fürstl. Durchl. an uns gethanes schreiben, darinnen der lang berathschlagten und nun einmahl fürgenomenen Traduction und hinweg führung der allhie nun in die 61. Iahr nidergesezten und wohl-Bewahrten Kaylerlichen Leych Maximiliani I. Hochlöblichifter und Seeligifter gedächtnus, von Eur Frl. Durchl. aus sondern zu unsern ieden habenden Vertrauen, in difen Land unter der Emf, wir zu Directorn gnädigist fürgenomen werden, dero ent-lichen zunersicht der Röm. Kays. Maytt. auch E. F. D. unsern genedigisten herrn &c. zu gehorsamen Ehren und gesallen unwaigerlich wir uns sollen brauchen lassen, mit ange-hesten genedigen beselch, das wir uns in beygelegten schriften alles sleist ersehen, und nit allein was zu fortfezung folcher Translation, quo ad Ceremonialia tam in fpirituali-bus, quam in temporalibus, defgleichen mit Schiffung und allem anderem bedürftig, fon-der auch, zu was zeit und gelegenhait folche Translation fürzunemmen, wer auch zu uber alten, 2d was 2dt in die Lant unter der Emg von geiftlichen und weltlichen Landleüthen zugebrauchen feyn möchte, nothwendiglich berathschlagen, alsdann solches alles specifice und ordentlich in schrifften verfassen, volgends E. F. D. neben widers einschliesfung aller hierzu gehörigen schrifften unuerzogen zuefertigen wollen.

Solches uon E. F. D. an uns gethannes schreiben haben, gnedigister Herr, mit gebührlicher Reverenz empfangen, dessen innhald auch verlesen, verstanden, und gehorfamlich erwogen, auch darauf alsbald, ob wir gleichwol gewünschet und gehrn gewolt, sonderlich in ansehung unser bayder in disem fürgenommenen Werckh ungeschicklichkait und villfeltiger großen ungelegenhait es hetten E. F. D. Ihro andere tauglichere, auch mießigere Persohnen darzue gnedigist erwöhlet. Dennoch zu gehorsambisten Ehren gemiestigere Persohnen darzue gnedigist erwöhlet. mieniger Fertomen unzur gewahrt erwonet. Demoer zu genorannen Eiter ge-fallen E. F. D. haben wir uns entfeloloffen, in obbemelter anbefohlener Direction als treue Diener Kayf. Maytt. und E. F. D. auch als rechte liebhaber der Ehren und hochleblichften feeligsten gedächtnus Maximil. I. bestes möglichistes sleiss uns gebrauchen zu lassen.

Sintemahl wir dann zu guter anstellung und glickhlicher verrichtung difes ganzen handels für rathfam erachtet, daf in disen Process durchaus sovil nuzlich der allte wohlhergebrachte brauch des Hochlöbl. Haufes von Oesterreich gehalten, darnah auch aufs zierlichst und ehrlichst alles angestellet wurde, zu dem wir unsern anbesohlenen dienst und ambt desto besser nachkomen mögten. Über das auch E. F. D. die ohne das genug zu thuen, nicht lenger damit seyen behelligt, als haben wir von der Röm. Kayf. Maytt. E. F. D. Hoff Cammer Rath, herrn --- unsern besondern freund, Formam und anordnung belchehener Traduction aus Wienn gegen Prag der Kayferlichen Leych Frantanab hochfeeligster gedächtnus, unf daruach besler zurichten, freundlich begehret, welche Form uns von obbemelten herrn, Guthen, nitt fämte kurzer beschreibung der begräbnus und besingnus des abgeleibten Faidernor Tertii, auch hochlöblichster gedächtnus, die Ihme fein Sohn unser Max. I. auffs allerherlichst nach seinem absterben zu Wienn gehalten, auch mit andern schrifften und rathschlägen so zu disen Werckh düenlich seyn möchten, vertreulich zugesandt und mitgethailt seynd worden.

Da wir nun in disen und andern eingeschlossenen schrifften uns alles fleis ersehen, auch über alle fürgeschlagene punct der nothdurfft nach uns genugsam unterredt, seynd uns Gnedigster Herr zwar allerley difficultates und bedenckhen fürgefallen, und sonderlich mir bischoffen Lamberto in dem ersten puncten, de Ceremonialib. Ecclesiasticis, aus der ursachen, das weder in allen obbemeldten übersandten schrifften und rathschlägen, ia auch in unsern libris Pontificalibus kein gewisse form und fürgeschribene weiß erfunden wird, wie und welcher gestalt in und bey solcher lang iährigen deponirten Kayserlichen

Leych erhebung und Traduction fey ordentlich zu handlen, welches doch leicht und unbedenckhlich, wo die Leych noch frifch, und nicht fouil iahr alhie geftanden oder behalten wäre. Wie dan iezo die leüff, zeit, und leuth befchaffen, bedarffs fürwahr eines guten nachdenckhens, was für Ceremoniæ, befchaidne gefläng und gebett, und andere rechte gottesdient zu gedächtnus, und für die Edle Seele des abgeleibten Kayiers füeglich, befchaidentlich, unergerlich und heylfamlich möchten zugebrauchen feyn, hierüber werden Eur Fürftl. Durchl. fich erklären, und mir Inftruction zu geben wiffen, dazu die Inftruction dem herrn Bischoffen zu Garckb, so der Funeris Fran. I. Director gewesen, wohl dienen kan, so wil Ich auch selbst der sachen weiter nachdenchen und nachlessen.

In genere, das eusseliche gepräng unsern Leych belangen, hilten wir es bayd für guet, und ausselbealisch, man machte alles mehr Herrlich und Prechtig, als traurig oder kleglich, mehr sey diese Action ein Generalis omnium animarum Principum de Domo Austria als singularis vnius commendatio, mehr gratiarum actio pro beneficiis a Deo per nostros orbi datis, als precatio, mehr ein Lob als Seelambt, damit es bey villen kein anschen oder argwohn gewinne ob wir nach so uillen Jahren an unsers Kaysers Seelen Seeligkait noch zweisflen sollten. Doch alles dero gestalt, das allenthalb das decor werde gehalten: als mit schwarzen tüchern und klaydern, in eusserlicher zucht und demuth, in betrachtung der welt glori unbestendigkeit. Damit aber Euer Fürstl. Durchl. wir unsere einfältige mainung von allerley nothdurste zu diere Ehrlichen Kayserl. Traudcition gehörig specifice ordentlich und ausse kürzest anzaigen, achten wir das diss alles betrachtet und bestellet werden müeste. In ipsa Traductione. Res, personzeque, necessarie item tempus, & vordo &c.

#### RES.

Castrum Dolotis. Schwarze tücher zu bezierung der Kürchen und Altär, villeicht auch zu beklaytung ettlich armen. Windliecter und Kerzen Schiff. Insignia Imperatoria, und Wappenbl. Monumentum www.rw.pion. Geld ad Eleemofynam. Weyrauch, Rauchfass. Oratio Encomiassita funebris. Noch wagen und ross uon der Neustat auf Wienn mit der Leych, Priestern, Singern und Prælaten.

Mit dem Caltro Doloris, weil es nur umb ein nacht und tag zuthuen, möchte man zu ersparung größerer umkhöft sich behelsten mit den Paaren, die bey den Kürchen zu sinden seyndt, doch sie zierlich wurden behengt, und zugerichtet, allein wird im Schiff etwas seyn müessen. Schwarz tücher aber zu disen und anderen wöllen durchaus uonnöthen seyn, wie auch die Windliechter, Kerzen, Eleemosynæ.

#### SCHIFF.

Man hat wohl uermaint, es würde mit dreyen Schiffen genug feyn, wir befinden aber, daf ihro nicht weniger als fünff feyn khünden. Dan ains uonnöthen ift zur Kayferlichen Leych, item zu der Prieftern und Singer Knaben, wider muef ains feyn für die herrn, noch ains für Koch und Kuchel, item ains für allerley nothdurfft, als Windlicht, Kerzen, Lichter, Meßgewand, Pontificalia, truchen, für Weinn, auch andere allerley Kuchelnothdurfft. So will auch ains uonnöthen feyn für die diener der Herren. Solche Schiff, damit man wohl und ficher auf der Tbonau möge versehen feyn, werden E. F. D. zeitlich zuuerordnen wissen.

#### INSIGNIA.

Damit alle zierlichs Solenitet und gebührliche herrlichkait bey difen Aftu werd gehalten, welches auch bey dem gemainen Pofel der Traduction ein groffes anfehen machet, wellen alhie (onderlich erforderet werden, die Reichs Kleinodien, als ein Käyft. Cron, Helm, Schild, Schwerd, Scepter und Paludament, beuorab aber das grof guldin Flief, welches difer Kayfer anfenglich in das Hochlöblich haufs von Orsterreich gebracht hat.

## MONUMENTUM.

Weil auch in allen beschehenen rathschlägen für gut angesehen ist, das ex marmore ein Gedächtnus in der Burggkürchen alhier H. G. Maximil. I. werde uerlassen und ausgerichtet, welches wir auch propter certitudinem factæ Translationis, & testimonium ad posteritatem für nothwendig erachten, als müessen auf solches E. F. D. auch bedacht seyn, damits zeitlich gesertigt, und eben zur zeit der Translation gesezt werde, dann es sunsten künstlig wohl in uergessen komen möchte.

## PERSOHN.

Erstlich feyn etlich uonnöthen zur Comitif Geistlichs und Weltlichen stands. item trager zum thail zur Kayf. Paar, zum thail aber zu Windlichtern und Kleinodien. Item etlich hartschier und trabanten, die uon der Neinfaat auf Wienn das Funus beglaitten und bewahren, auch auf der ganzen raif verwachten follen, und kundten unsers erachtens, wie dan zunor auch berathschlaget worden, der härtschier oder Reitter als 12. und der trabanten aber als 6. weniger nicht fein.

So khündten der Priester ad Pfallendum weniger nicht seyn als 2. der Knaben 6.

und folche khund man bey St. Stephan fünden.

Ain Eleemofynarius ist auch uonnöthen, denselben khund geben entweder E. F. D. Hoff Caplan Gerardus Gemerus oder der Herr Brobît zu St. Dorether, quia uterque fidelis eit & intelligens. Auch ift ein Messer unnöthen, der ausdeckh, leichter, und prinende liechter pozen, dan auf Kelch, Altar Klaider, Weyrauch und Gefäs wartte, den khund man bey hiefiger Thumbkurchen funden.

Noch ein Subdirector, als neben mir Magister Ceremoniarum, derselb were guet Herr Georg Brenner Brobît zu Herrzogburg, als der sachen geübt und wohl erfahren.
Den Orator albie will ich Bischoff wohl bestellen, den zu Wienn aber werden E.
F. D. entweder bey herrn Bischoffen schlöft, oder bey deroselben Vniversitet zu uerord-

nen haben.

Verner wird im Schiff uonnöthen feyn ein Cantralor, ein Einkauffer, ein Trumpe-

ter, und ein Forier, darauf will auch gedacht feyn.

Nicht weniger müßte man mit gueten erfahrnen Schiffleuten zeitlich auf die 5. Schiff hen feyn. Das alles werden nun auch E. F. D. befehlen zuuerordnen.

nerfehen feyn.

Was dann für Preläten, so wohl bey Erhebung der Kaysl. gepain, als bey der Traduction weren zugebrauchen, hielten wirs für ein nothdurft daf darzu alle Prelaten des Landts unter der Enns zugebrauchen, die Kaysl. Leych am wenigsten uon hinnen aus der Neiglatt bis auf Wienn und in das Schiff zubeglaiten.

Weil auch bey hiefiger Statt fo fast ein gering und schlecht gaistlichkait, wohl herzue beruffen das ganze Decanat vitra Semerinum, welches ohne das lährlich bey difer Thumb Kirchen schuldig ift begengeus, und ein jeder Pfahrer ein SeelAmbt zuhal-

ten für alle abgestorbene Fürsten des hauses von Oesterreich.

Im schiff dörffet man nicht aller Prelaten, sondern nur etlicher, möchten Euer Fürstl. Durchl. zur Comitif fordern Abten zum H. Greuz, Lilienfeld, Göttweich, Mälich, als denen es wohl gelegen. Item die Bröbst neben Herzogburg, und S. Dorotheren, Closter Neuburg, Zwettl, und S. Pötten, auch die Cartheyser Priores Gamingen, Maurbach, Aspach, doch stehets alles bey E. F. D. wchigestellen.

Mehr beschwerliches bedenckens hats mit den Persohnen der Land Herren und Ritterschaft, weil sich uilleicht nit jedermann zu disen Achu wird gern brauchen lassen. Deshalb unser gutachten were: man brauchet hierzue sovil menschlig und müglich, nur

Catholifch, uerständig, beschaidene Persohnen als unsers erachtens seynd.

## HERREN STANDTS.

Herr Comentur alhier zur Neustatt, Graf Ernfrid zu Orttenburg. Herr Carl von Herberstain, Herr Ludwig und Ferdinand von Hoyes, Herr v. Tobar, Herr v. Moler, Herr Hanns von Schönnkirch. Herr Christoph v. Rappach, Herr Georg Teuffels Sohn der Catolisch, Herr v. Kunburg, Wolff von Kunigsperg.

## RITTER STANDTS.

Hanns GRUBER, Christoph Ursenbeckh und sein Sohn, Hieronimus Beckh, Franz Firin, Ioh. Baptista Prockh, Ferdinand, Philipp und Ioseph v. Taxis, Caspar v. Lindeckh, Christoph sein Sohn, Alphonsus Gamez, der v. Trautmanstorff, die 3. Löbel, Mathias Liechterberger.

Wann aber noch ein abgang feyn wurd zur tragung der schweren Paar, auch der Clenodien, und Windliechter. Item zu ainer zierlichen Comitif, achteten Wirs darfür

die folgende möchten auch erfordert werden.

Herr Pongrez v. Windischgraz, Herr Hanns v. Heissenstain H. Math. v. Zinzendorff mit seinen brüdern, Ihro Maytt. Haubtman in der Ensenstatt, der von Collonitsch, Haubtman Praun zu Hungarijch altenburg, Florian v. Kamps zu Ehenfurth. Hem His-ronnmus Wurmprante Commissarius, und Michael Reitsperger Haubtman über die Säch-fich Custodi, Burgg Haubtmanschaftt alhie Verwalter, Paul Neusea Zeugwart, Pongräss LORBER Kayl. Rentmaister, Hanns Fössl Gögenschreiber, FRIDRICH von Sinzendorff auffn Aych Puchi, Balthafar Tonradt, Christoph und Ulrich von Kunigsberg, Servatius von Negdechb, Stadt Rath und Burgerschafft alhie.

Dife Persohnen, Durchleuchtigister Herr, nach villen hin und wider dencken seynd uns für und eingefallen, die man zu disen Actu khunde brauchen. So ftehts nun zu E. F. D. genedigsten wollgesalten, und erkhentnus was für Persöhnen, und in was an-zahl aus disen und sonst andern E. F. D. thails zu Ehrlicher Comitis und Process, thails auch zu auf und abtragung der Kays. Paar, oder der Windlichter, oder der Clenodien genediglich wohlen aufnemen und verordnen.

Wird auch sonderlich vonnöthen seyn, da fich E. F. D. dessen entschlossen, das solches den fürgenomenen Persohnen per Decreta zeitlich zu wissen gethan werde, damit man von Ihnen schrifftlich oder mündlich wohl versichert sey, ob sie gewist zu rechter zeit erscheinen wollen, und mitten in Process kain spöttlich confusion sich zuetrage.

## ZEIT DER TRADUCTION.

Wir khünen mit nichten die Winter zeit zu disem Achu für gelegen erkhennen, fonderlich zu wasser. Unsers erachtens aber wurd die bequembste, sicherste, und aller gelegniste zeit seyn, von Majo bis auf den Augustum, wan die täg lenger, auch die Thonau stiller ist. Khünde auch meniglich vor der Erndzeit, mit Gottes gnad zu feiner würrthschaft, zehetbestellungen oder traidfechsung wider haib kommen, hette man indesfen auch zimlich gelegenhait und zeit zu allen requisitis nothwendige früschung zu thuen.

## ORDNUNG.

Wan mit obbemelten requifitis, rebus & personis guete und nothwendige bestellung gemacht, wirds kain noth noch difficultet haben mit deroselben Traduction richtiger

Ordnung.

Denn auff bestimbten tag und stund nach E. F. D. denunciation werden sich die hierzue beruffne Geistlich und Weltlich Herrn wohl selbst an ainen gebürlichen orth verfamblen, ein jeder fich bey Uns anmelten, und zu feinen anbefohlenen Ambt einzuftellen wiffen. So wöllen wir alfdann ainen jeden zu feinen dienft bestes fleisf guete anweisung geben, damit sowohl in Gemainer Congregatio, aus und fortgang der Geistliwenung geben, damit lowont in Gemainer Congregato, aus und fortgang der Geftittiechen, Item in gefengen und gebetten, auch andern Ceremonialib. in und aufferhalb der Kürchen, als auch Congregation der Herrn Land Leuth, in erhebung, ab und auftragung der Paar, tragung der Wintliechter, Clenodien, in anstellung der Nachtleger, beitellung der Wacht, durch die darzu deputirte beambten richtige zierliche ordnung möge allenthalben gehalten werden.

Darzue aber will unser jeden nicht allein sein besondere Instruction vonnöthen seyn, fondern mir dem von Puechamb, muf nicht weniger, als dem herrn Bifchofen, ain Subdirector, es fey gleich aus dem Herren oder Ritterstandt, zu mehrerer erhaltung gueter ordnung, zugeben werden. Darumb dan auch aus villen nothwendigen ursachen

wir wollen baid gebetten haben.

So werden auch Euer Fürstl. Durchl. an die Statt - Räth und Obrigkait dero Fleckhen, da das nachtlager feyn wird, nothwendiglich decreta ausgehen, und ihnen durch die Forier überraichen lassen müssen, damit bey jeden Fleckhen des nachtlagers (wan et-wo die Leych nicht über nacht in Schiff verbleiben khündte oder solte) neben denen mitraisenden Persohnen ein besonder Clerus sambt Rath und Burgerschaftt daselbst beym thor oder am wasser in einer zierlichen Procession die Kaysl. Leych andechtiglich mit liechtern und leuttung aller ihrer Glockhen in die Kürch hinein, und gleichfahls am morgen hinaus zum Schiff beglaitteten.

Auch werden fich E. F. D. wissen zu Refolviren, mit was Solenitet Sie dero Kaysl. Leych vorn- oder bey dem Khärner Thor zu Wienn mit Ihren Hoff- Gesindt, Räthen, Regierung, Statt-Rath, Vniversitet, und ganzen Clero ausst zierlichst begegenen, diefelb alda empfahen und in St. Stephans Thumbkürchen belaiten. Und ob Sie auch zur felben Procession, hie und dort, etliche Arme leuth, dem alten bisher gehaltenen brauch nach, beklaidten, und wieuil Sie fonst allenthalb durch den Eleemosinarium unter die

Armen ausspendten lassen wellen.
Solches alles haben E. F. D. wir baid neben widersendtung aller uns hieher geschikhten schriften, auf Ihro au uns gnedigst gethanes schreiben, gedorsamlich berichten sollen. E. F. D. zu genaden uns allzeit Unterthenigist besehlend. Datum Neustatt den 13. Januarii anno 80.

#### XLI.

ERNESTI ARCHIDUCIS AUSTR. AD PRÆCEDENTES LIT-TERAS RESPONSUM.

MON. AUST. T. IV. P. II.

ERNST

## AUCTARIUM DIPLOMATUM.

## ERNST VON GOTTES GENADEN

Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund und Graffe zu Tyroll &c.

Wir haben Euer ausfüerhrwürdiger Andächtiger, auch Edler, liebe getreue. XXVII, Apr. lich bedenken die Translation der gepain weylandt Kaysers Maximiliani des ersten seeligister gedechtnus betreffend nach lengs vernohmen, und daraus das lhr Euch in difen Land unter der Enns zu Directorn gehorsamblich brauchen zu laisen erpiettig, mit gnaden gehrn verstanden: füegen Euch darauf zu fortsezung berürter Traduction verner zu vernemmen.

Sovil erstlich der Geistlichen Ceremonien halb die begehrt Instruction und nachrichtung belangt, mit was gelang, gebett und Solennitet die Kayferlich Leüch erhebt und Transferiert werden foll, da haben Wir gleichwohl auf Euer andeutung des Bischoffs zu Gurechb als zu weyland Kaylers FERDINANDI löblichster gedechtnus Translation gewesten Directors Instruction alles steif nachsuchen lassen, weil aber dissals einige nachrichtung nit befunden worden, so wissen Wir auch für unser Persohn hierin kein mas oder ordnung zu geben, fondern wöllen uns gnediglich versehen, Ihr der Bischoff zu der Neuflatt werdet dissahls, wie auch sonsten in dem apparat, souil die Geistlichen Ceremonien betrifft, die nothdurfft zu bedencken und der gebühr nach anzuordnen wissen. Wie Wir dann hiemit gnediglich vermont haben wollen, diser sach weiter nach zu trachten und Euer verrer bedenckhen mit ehisten an uns zu bringen.

In dem übrigen lassen wir uns Euer mainung, das alles pro decoro zierlich, Ehr-lich und mit einem Ansehen angestelt und verricht werde, mit gnaden gefallen, und wöllen wegen zurichtung eines Castri Doloris bey der Kaysl. Maytt. Contersetter Ioan Abon-DIO die nothdurst verordnen.

Was dann bezierung der Kirchen und Altär, desgleichen auch bekläitung der Armen Leuth deren wir hundert Persohnen, als fünffzig zu Neitstatt, und sünffzig alhir zu Wiem ein genügen achten, als auch windlichter und kerzen belangt, da werdet Ihr ein überschlag zumachen wievil und wasserber forten tuechs darzu vonnöthen, dasselb alsdann aufzunemmen, und der notturfft nach zu zurichten und zu sertigen: des gleichen auch mit windliechteru und kerzen nothwendige fürsehung zu thun, gleichsahls auch die Kaysl. Wappen groß und kleiner fo vil man deren bedürfftig zurichten und mahlen zulassen haben.

Was aber die Kaysl. Clinodia, als Cron, Helm, Schild, Schwerd, Scepter, Reichs-Apfel, Paludament, das groß guldin Fluß, und dergleichen belanget, da werden die Kaysl. Maytt. die nothdurfft zuuerordnen nit unterlassen. Kaysl.

Das Monumentum κενοτάφιον berürent, da sey wir Eueren bericht gewertig, wie groß und wit was inscription dasselbig gemacht sey solle, darüber wir alsdan uns weiter zu erklären gedencken.

Auf Allmofen foll zu feiner zeit auf Euer anmohnen ein erkleckhliche Summa gelds

verordnet und geräicht werden. Wegen Weyrauch und Rauchfaf werdet Ihr nothdürftige fürsehung zu thuen wif-

Der Lench Predig halb nemen wir Euer des Bischoffs erpieten, das Ihr daselbs zu Neußtatt ein Oratorem bestellen wöllet, zu gnaden an, und werdet demselben also nachzukhumen wiffen , wie dan auch alhie disfahls angedeuter maffen bey dem Bifchoff o-der der Vniverfitzet die nothdurfft foll verordnet werden , ob aber die Oration in *La*teinisch oder Teutscher Sprach zu halten, da seyn wir Euers fürderlichen gutachten ge-

wertig.
Zu fortbringung der Kayferlichen Leüch wöllen wir dir von Puchhaims die erkauffung sechs schwarzer zierlicher Ross, dan auch die beraitung des wagens hiemit infonderhait anbesohlen und vertraut haben.

Wegen der fünff Schiff, werdet Ihr bey dem alhiefigen Schiffmaister was auf die zurichtung gehen werde, und wievil Persohnen darauf gehören, Euch zuerkhundigen,

volgends dellelben uns zu verer verordnung zu erinnern wissen. Belangt die Persohnen Geistlichs und Weltlichs Standts, so nit allein zu erhöbung, fonder auch zur beglaittung der Kayferlichen gepain, tragung des Sarchs und windliechter, desgleichen auch der Härtschier und Trabanten, so zu bewahrung der Kayserlichen Leüch vonnöten, da soll Eurem guetachten nach die nothdurste zeitlich bedacht und verordnet werden.

Sonsten lassen wir uns gefallen, das zum Psalliren zwen Priester und sechs Knaben geordnet werden, und wöllet Ihr der zue Neuftatt auf zween taugliche Priester bedacht

feyn. Die Knaben mögen Eurem guetachten nach aus der Canterey zu St. Sterhan alhir genommen werden

Des Eleemosinarii halb wöllen Wir uns zu rechter zeit entschliessen.

Daneben stellen Wir zu Euer des zur Neustatt gelegenhait von der Tumbkirchen Euerer verwaltung ein taugliche Persohn zum Mössner zu bestellen.

Und demnach zween Subdirectores vonnöthen, fo lassen Wir uns zum Geistlichen den Probst zu Herzogburg mit gnaden gefallen , zum Weltlichen aber wollest du der von Puchhaimb uns etlich qualificirte Persohnen des Ritterstands fürschlagen.

Verrer seyn Wir von Euch berichts gewertig, wer auf der rais zu einen Contralor, Einkausser, und Furier zu brauchen, woher auch ein Trompeter zunehmen.

Dieweil auch mehrer zier halb die Kaylerlich Ehren bey erhebung der Leüch billich zu brauchen, so wöllen Wir deshalb bey der Kaysl. Maytt. gebührlich anmelten zu thuen nit unterlaffen.

Zu was zeit dan folche Translation gewislich fürgenomen werden foll, wöllen Wir uns unverlengt entschließen, und unser Resolution Euch zum wissen und verrern nachrichtung zeitlich erinnern, auch Euch mit nothwendiger Instruction versehen. Dane-ben bey den Stätt, und Marckhten, da man am fort raisen über nacht bleiben und et-wo die Kaylerliche Leüch abtragen möcht, wie auch alhie, mit gebürlicher empfahung und einblaitung der Leüch Eurer andeutung nach, gebührlich und nothwendige verordnung thuen,

Belangend den Unkosten so ihr zu allerley braitschaft bedürftig, wöllen wir bey der Kayserlichen Hoff Camer alhie verordnung thuen, damit sie sich mit ehisten damit gesaft,

und ein erklekliche Suma Gelds zu Euren handen auf raittung erlegt werde.

Dieweil aber des Durchleuchtigen Unsers freundlichen lieben Vetters, zogs Ferdinanden Lieb folche Traduction nach eusserister möglichkait befürdert, und in allweg gehrn zu endt gericht sehen, wir dann sein L. dessen vorlengst von Uns gewisse vertröftung empfangen, folches auch die gebühr und billichkait an ihme selbst erfor-Damit nun hierin weit kein zeit verlohrn, fonder alle mügliche befürderung im

werckh erzeigt werde.

Demnach ersuchen Wir Euch gnediglich, das Ihr mit allen und ieden obberürten und andern præparatoriis fo Euch nochmalen einfallen, und, und für nothwendig anfehen werden, Euch unverzogentlich gefalt machen, und wie bald Ihr mit aller nothdurfit, wan es an geld nicht manglet, gewis aufzukummen getrauet, Uns mit ehisten berichten wöllet, damit Wir zu fortfezung dis Christlichen Werckhs der zeit halb, wan dasfelb aigentlich in vollziehung zu richten Uns dethobeffer refoliviern, und die Leuth, fo zu folche beglaittung von Geittlich - und Weltlichen Stand zu behandlen, auf ain gewissen termin betragen. Dessen auch des Erzherzogs Ferdinanden Lieb zu dero nachrichtung zeitlich erinnern khünen, der entlichen zuversicht, Ihr sollet und werdet Euch die sach mit solchem Ernst und Eyser angelegen seyn lassen, wie es dieselbig an Ihr selbes erfordert. und Unser gnedig vertrauen zu Euch steht. Solches raicht Uns zu hoch angenemmen gefallen, und wir seynd Euch mit allen gnaden vorder wohl gewogen. Geben zu Wienn den siben und zwainzigisten tag des Monaths Aprilis. Anno &c. im achtzigisten.

#### **ERNST**

Ad mandatum Ser.mi Dni Archiducis proprium

## A. ALTENSTAIG.

Dem Ehrwirdigen, Andechtigen und Edlen unsern lieben getreuen Lamperto Bischoffen zur Neuslatt, Röm. Kayl. Maytt. &c. &c. Rath und Hoff Predigern, und Christoffen uon Purchaim Freyherrn zu Raabs und Krumpach Erbtruchsessen in Oesterreich, Höchst gedachter Kayf. Maytt. &c. Camerer.

## XLII.

LAMPERTI EPISCOPI NEOSTAD. ET CHRISTOPH. DE BUCHAIM RESPONSUM AD LITTERAS ARCHIDUCIS PRÆCEDEN-TES, INDICATIS CERIMONIIS ET EXPENSIS, AD EAN-DEM TRANSLATIONEM REQUISITIS.

Durch-

## Durchleuchtigister Erzherzog &c.

1580.

Euer Furstliche Durchleucht ans uns gnenedigister Fürst und Herr &c. &c. digitt fchreiben, wögen fürderlicher fortfezung fürgenomener Traduction Kayler Maximil. I. Hochlöblichister gedächtnus, haben Wir bayd mit gebührender reverenz empfangen, und vernomen, darauf uns auch alsobald es beschehen hat mögen, zusamen versügt, und von allen puncten, davon weiter bedencken fürsellt, uns der nothdurste nach siesslig und trewlich unterredet. Was nun in denselben unser einseltig meinung seu, E. F. D. wir hiemit unterthänigst anfügen und erklären

Mit was Ceremonien die Erhöbung beschehen soll.

Es werden anfangs E. F. D. allen Prelaten auch denen von Herrn und Ritterflandt, fo zu disen Actu sollen berufft und gebraucht werden, ernnflich zuschreiben und auserlegen müffen, das sie sambtlich einen tag vor fürgenomener Translation gewislich hieher erscheinen, damit mit und unter Ihnen guete ordnung möge angestelt werden, das auch die Prelaten neben zwen ihren Caplänen ihre Infel uon weissen Samuet oder Damaskh, item schwarz Chor Kappen ohn alle zier und perle, auch ihre Stäb mit sich bringen,

Wann nun die herren Prelaten zur Neuffatt ankumen, müessen sie sich in der Thumb-Kürchen zur ordentlichen Procession und benenter stund versamlen, darzu sich gleichfals die von Herrn und Ritterstand finden werden , und also aus deroselben Thumbkürchen in obbemelter Procession in de Burggkürchen sich verfügen in ordnung wie solgt.

Erstlich gehen voran die 50. Arme Leuth, so beklait werden sollen, mit ihren bri-

nenden windlichtern.

Darnach die Armen aus dem Spital.

Darauf folgen die Pauliner, und aus dem Neüen Closter. Item die Creuz Priester. Darauf die Cantorei bey der Thumb Kürchen.

Auf dieselben der Thumb Kürchen Beneficiaten, und die Pfarrherrn Decanatus vitra montem Semerinum

Volgendts die Herrn Prelaten alle in ihren Infeln und mit ihren Caplanen. Die alle, sambt brinnende wächsene Kerzen in ihren hendten vortragen sollen.

Alfdann volgt die Kayf. Leüch.

Darnach folgen die von Herrn und Ritterstand.

Wann nun die Procession aus der Thumb Kürchen in die Kays. Brugg Kürchen komen ift, wird leh Bischoff mit den Herrn Prelaten zum Altar mich verfiegen, und daselbst knyend in der ftill mein Gebett verrichten, indessen werden sich die von Herrn und Ritterstand in die stiel verordnnen, der Chor aber wird ansangen Media vita zu singen. Darauf Ich Bischoff Versicul und Collect knyend betten, alsdan die Kays. Leüch

Thurificien, und mit Aqua Sacra alpergirn foll. Werden nachmahls die verordneten Herrn Leüchträger herzue tretten, und die Kayf. Leüch aus dem Hohen Altar in das aufgericht Castrum doloris tragen und das nidersezen. Wann nun das beschehen, soll der herr Officians die Vigilias daselbst ansahen Oremus pro omnibus fidelibus &c. darauff der Chor wird zu antworten wissen, werden auch die Lectiones unter die herrn Prelaten ordentlich ausgethalt werden. Und sonderlich ist zu merckhen, das den abend zuuor, ehe die Translation beschehen wird, all glockhen

in allen Kürchen ein ganze ftund, wie auch folgenden Morgen darnach, zu erinderung des Volcks, kläglich geleitet werden follen. Wie dan auch deshalben in der Predig zum Volckh des ganzen fürgenomenen handels, ein kurzer bericht geschehen soll und muef.

Da nuhn die Vigiliæ zum End gebracht, wird 1ch Bifchoff abermahl Thurificiren, und das gewöhnlich gebett über die erhobene Leuch sprechen, darauff die Herrn verordneten Leuchträger das Funus aufnehmen, und aus der Burggkürchen in ordentlicher angestelter Procession in die Thumb Kürchen tragen.

Und werden E. F. D. Persohnen zu verordnen wissen, die nit allein dem Kays. Funeri Ihre Infignia, fondern auch das Funus felbst werden tragen, allermassen wir dann in unsern vorigen bericht weitleüffiger meltung gethan.

Auch werden E. F. D. Trabanten und Härtschiern zu verordnen wissen, welche die Procession auf baiden seitten schüzen und schliessen, nicht allein in der Neusstatt, sondern auch zu Wienn und fonsten allenthalben.

Und weil es an Leuthen alhie zur comitif manglen wird, were unser gutachten, das neben oder nach dem Herrn und Ritterstand, wie es die gelegenheit geben und sich am besten schicken wird, ein Ehrbar Rath und Burgerschafft zur Neussatt, dem Finneri mit ih-

ren brinendten wündtlichtern folgeten. Miessen auch, sonderlich die Zöchen und Zöchmaister, mit einem ernstlichen Decreto, disem Funeri beyzuwohnen, ersordert wer len.
Unsers erachtens were auch nit unrathsamb, Euer Fürtil. Durchl. legten per Decre-

tum einem Ehrbarn Rath alhie auf, zu mehrer zier und beglaitung, die Burgerschast in harnisch zustehen.

Wann nun folches Conduct aus der Burgg- in die Thumbkürchen beschiecht, sollen

abermahl alle glockhen geleittet werden.

Zu mehreren anschen und zierung diser fürgenommenen Translation, khundte als-bald nach beschener erhöbung ein kurze zierliche oration noch vor den Vigiliis gehalten werden, darinnen foll aufgeführt werden, was es um dise Trenslation und erhöbung fir eine mainung habe.

In der Thumb Kürchen foll über nacht das Kayserlich Funus verbleiben, und durch die bestelten Trabanten, oder die Statt wacht alhie neben den Infigniis bewahrt, und darbey auch Psalliret werden.

Am morgen aber um Vier uhr , foll der Trompeter ausblasen , und die Prelaten auch von Herrn und Ritterstand zum Funus aufweckhen , welche sich sambtlich vor fünff uhr gewislich in die Thumb Kürchen versüegen sollen daselbst alsbald durch die Herren

Prelaten das Seel Ambt wird angefangen werden.

Darauff folgen wird eine Teutsche kurze Predig, von den Edlen Tugenden, und groffen Wohlthaten, die Gott durch Seiner Maytt. höchst Seel. gedächtnus der gemeinen Christenhait hat erzaiget, khunde auch darauf das Officium de S. Trinitate pro gratiarum actione gehalten, und von dannen verner mit der Procession aus der Thumb Kürchen und Statt, die Kayl. Leuch auf den bestelten wagen foll getragen werden.

Weil aber alles langlam nacher gehet, und die, Leuth nit fobald zusamen zubringen seynd, die Procession auch zu Wienn mit dem Funere ihr zeit wird haben wöllen. Als hielten wirs für ein hohe nothdurst, das die erste tagrais das Kays. Funus auf Traiskirchen gebracht, und daselbst in der Kürchen deponirt, und mit Trabanten und Prie-

ftern verwahret wurde.

Von dannen den andern morgen dasselbig Funus auf Wienn foll geführt werden. Da werden nun E. F. D. verordnung und anstöllung zu thuen wissen, wan das Kays. Funus zur Statt wird gebracht werden, wie und mit was Ceremonien sie dasselbig excipirn, und in S. Stephans Kürchen Erlich und Herrlich beglaiten, besingen, und bewahren laffen wöllen.

Unsers erachtens möcht mans halt, wie zunor vermeld ist als mans in der Neüstatt

wird anstellen.

Nach verrichtung alles zu abent und morgens angestelten Gottes diensts, wird man mit dem Kays. Funere in der Procession zur Statt hinaus dem Schiff zue, und auf den wagen ziehen miessen, da stets nun bey E. F. D. wie weit Sye dem Kays. Funeri Ihres Abavi comitirn wellen.

## Castrum Doloris belangend &c.

Wollen E. F. D. wir die bestellung heimbgestelt haben, doch zu ersparung großer Unköft, und weil es nur um ein einzige Nacht zu thuen, hielten wiers darfür, man kunte mit allerley Tapezei die fachen dermaffen angreiffen, das der Ehren und Herrlichkaiten Funeris ein zimlichs beniegen möcht beschehen, darbey groff geld, mühe und arbeith ersparet würde.

Was nun bezierung der Kirchen und Altar, auch beglaitung der Armen Leuth, item Allmosen, Weyrauch betrifft, will vor allen dingen Gelt vonnöthen seyn, wie auch zu Windliechtern, Kerzen, und Kays großen und kleinen Wappen.

Versehen uns auch , die Kays. Maytt. unser allergnedigister Herr &c. werden dise fürgenohmene Action mit zeitlicher bestellung der nothwendigen Clenodien nicht auf halten. Von Monumento κενοταφίω hab ich der Bischoff allerley bedencken gehabt, und möchte unsers genauen erachtens auf dise weis ungefährlich gestelt werden.

#### O. M. D.

## Invictiss. Potentiss. &c.

Ut habetur P. I. huius tomi lib. IV. cap. VI. S. V. pag. 267.

Die gröffe und zierlichkait desselben Monumenti wird der Steinmez oder Bildhauer wohl abzumessen und nach E. F. D. gnedigsten wohlgefallen auszusertigen, und gleichfahls

die Letich Pretigen zu Wienn Latenisch und Teutsch zu bestöllen wissen. Weil dann E. F. D. sich gnedigst anerbieten wegen der Schiff, auf der Persohnen Geiftlich und Weltlichs stands, die bey erhöbung und beglaitung; item tragung der Kayferlichen Sarch und Windliechtern, item Trabanten und Härtschiern, zu bewahrung der Kayserlichen Leüch vonnöthen, zeitlich bedacht zu seyn, und nothwendige verordnung zu thuen. Als wöllen E. F. D. wir folches alles unterthänigist heimstellen. auch mit bestellung der 2. Priester und 6. Knaben. Item des Elemosinarii halb, gleichfahls werden E. F. D. zu Linz bey dem VITZTHOMB oder andern, nothwendige verordnung zu thuen wissen, das daselbst am wenigsten 3. Schiff bestelt und bereith seyn, die Persohnen, so bis dahin auf Linz das Kayserlich Funus deducirn und comitirn, ohne all ihr aigenen beschwerung und entgeltnus wider herab zu bringen, wo sonsten die andern Schiff bis an die Tyrolerischen Gränizen das Funus führen sollen.

Sintemahl auch dem Herrn Bischoff &. sein Subdirector schon alberaith zugeordnet, der sich dann auch bey Ihme Herrn Bischoff auf E. F. D. genedigsten befelch Persöhnlichen angemelt und eingestelt, auch difer unser Consulation beygewohnt &c. Demnach bitt Ich der von Puechhaime ganz unterthänigft, E. F. D. geruheten mir Cafparn Linndögger

zu Lyfama, zu einem Subdirectorn zu verordnen zulassen.
Was dan die bestöllung der Schiff belangt, hab Ich gedachter von Puechhaims,
mit den Schiffleüthen auf alle Klag mittl und umständ gehandelt, und möchte, was darzu allerley nothwendig, ungeföhrlich auch zum klugisten angriffen darauff laussen wie

Erstlich für die Kaysl: Leych, Item zu den Priestern und singen Knaben ein Sib-Pr. 16. fl. nerin zilnn Mehr für die Herrn eine neue acht fchüchige Clo zilnn Pr. 55. fl. Pr. 16. fl. ltem für die Köch und Kuchel auch ein Sibnerin zilnn
Item für allerley nothdurfft, als Windlichter, Kerzen, Melsgewant,
Pr. 16. fl.
Truchen, für Wein, auch anderer allerley Kuchel nothdurfft, ein Sibnerin
Pr. 16. fl. Für die Diener der Herrn auch ein Sibnerin Pr. 16. fl. Item auf ein jede Sibnerin zillnn fünff Knecht hinein, zwen zillnn führer, zwen

aufleger, fünff Reiter und siben Ross. Knecht 56. Rofs 28. Mehr zu dem Herrn Schiff, das ist ein achtfüchige Clo zillun, sechs Knecht hinein,

zwen zillnn führer, drey aufleger, acht Reiter, dreyzechen Ross. 19. Knecht, 13. Ross. Summa 75. Knecht 41. Rofs.

Die fünff Schiffung mit Pretern und andern nothdurfften wird man ungefehrlichen

Wan nun ein Schiffman auf feinen aigen unkhosten von Wienn aus bis gehen Innsprugg fahren sollt, für Ross, Sailwerch, Geschier und andern auf zerung, den allergeringsten nach überschlagen, das ein Sibnerin zillnn unter 350. fl. nit wohl hinauf bringen khünden, thuen dise vier Sibnerin zillnn in gelt, des sonsten, da man die Schiffbringen khünden, thuen due ver Sionerin Zillin a. g., leuth felbft verköften wolt, vill mehrers gestehen wird 1400. fl. Und auf die Khlo ziln 600. fl.

Doch mit vorbehalt, da man etwo unter wegens noth halben feyren und warthen muef, auf ein jeden Knecht und jedes Ross den tag 15. kr. Die Schiff aber miessen in allwög herunter verordnet und zugerichtet werden.

Unsers gemainen erachtens were auch gueth, E. F. D. thätten verordnung, das Ihro Kaysl. Maytt. Leib Schiffmann mit hinauf foll, in bedenckhung, daf derfelb den brauch

Mays. Maylin Market waif, und das gefindl gröffer forg auf Ihme haben müefte.

Ueber das fo werden auch E. F. D. derofelben Fuetermaifter, neben Ihrer Kaysl. Maytt. Leib Schiffman, item auch Hoffzimerman, zu zuricht - oder beraithung der Schif-

fungen zu verordnen wissen.

Nicht weniger dem Pau schreiber auserlegen lassen, das Er allerley nothdurfft holzwerch dargeben wolle.

Dan werden sich E. F. D. auch gnedigist zu erklären wissen, wie, und was maffen der Wagen zum Kayferlichen Funus zugerichtet und bedeckht, wie und welcher gestalt auch die Ross gestäphirt sollen werden.

Zum Contralor hielten wir künde aufgenommen werden Cafpar Liechtenberger.

Den Trompeter aber khündt man von St. Stephans thurn nemmen. Es werden auch E. F. D. der Kaysl. Ehrenholden halb, fo bey erhöbung der Kaysl.

Leüch, um mehren zier willen billich zugebrauchen, bey der Kaysl. Maytt. zeitlich an-

meltung zu thun wissen.

Und in allen anderen beruffen wir uns abermahl auf unser vorigs gethanes schreiben, damit E. F. D. wir nicht zu lang aufhalten. Soll auch bey uns zu fortsezung dises fürgenomenen Christlichen werckhs, nicht erwinden (wo man zeitlich mit gelt gefasst seyn) gueter hoffnung, nach von E. F. D. empfangener Resolution mit allerley nothwendigen Præparatoriis, unfers thails innerhalb dreyen Wochen auf zu khumer Wann E. F. D. nur felbft, weil es doch einmahl beschehen mues, mit zeitlicher beruf-fung und beschreibung der Geistlichen, und Weltlichen, so zu disen Actu zugebrauchen. Item mit Decreten an Stött und Märckht, die sachen werden besürdern helffen. wollen auch wir famment mit folchen ernst und eyfer dises ganz Werckh dermassen uns befohlen

folden und angelegen feyn laffen, daf E. F. D. in Ihren gögen uns genedigften vertrauen, nicht follen betrogen werden. E. F. D. uns famment und fonder unterthänigist besehlend.

## Postscripta.

Euer Fürstl. Durchleucht können wir unterthenigist auch nicht bergen , das etlich guetherzige uns die mainung angezeigt , sintemahl dem Kayser Maximir. I. Hochl. gedechtnus in hieher bringung, seine stattliche Kayserlich Exequiæ und Parentalia in Wienn und alhie feyn gehalten worden, kündte man am wenigften obbemelt fürgefchribene Ceremoni zu Wiem wohl unterlassen, und das Funus durch die Statt nur mit aller Glockhen leütung und stattlicher Procession strackhs hindurch in das Schiff deduciren, damit zuvor E. F. D. sambt vieller großen mühe und arbeith, unkhostens und nachredens wurden überhoben seyn. Solches aber stehet auch bey E. F. D. wohlgefallen. wir habens dannoch umb weitern nachdenckhen unterthänigist unangezeigt nicht lassen sollen, uns abermahl befehlend. uns abermahl befehlend.

#### XLIII.

LITTERÆ LEONARDI ABBATIS FURSTENVELDENSIS, AD HIERON. NADLER I. U. D. FERDINANDI BAV. DUCIS CAN-CELLARIUM, SEPULCRUM MECHTILDIS, RUDOLPHI I. R. R. FIL. AC LUDOVICI SEVERI, BAV. DUCIS, VIDUÆ,

CONCERNENTES. a)

hrnvester und Hochgelehrter. Euch fey mein Grues und alles guett zuvor. Es mir auf 13. Ja- XV. Febr. schreibet mein gnädigister Fürst und Herr, Herzog WILHELM nuarii, nemblichen daf ich die abverleibten persohnen so von Pfalz- Chur-und Fürstlichen Stammen des Haus Bayrn alhier zu Fürstenfeldt begraben, mit deren grabsteinen derselben Idæen und wappen auch farben sambt jedes Epitaphij &c. pro illustratione Annalium Joannis Aventini, wolte abschreiben und mahlen lassen, folches auch tratione annalum Journal Verntini, woite authentieur und mainen anten, notates authentieur E. E. zuefchicken, neben angehefften verlaut, wie auch ihr felbs deshalben von höchft wolermelter Fürftl. Gn. albereit befelch follet haben, diefelben abschrifften dero widerum anzemelden, welches ich nun mit kürze auf die mir behändigte 6. fragtluck, fo in folichen ihr Fürftl. Gnaden schreiben mir zukummen, hiemit E. E. schriftlichen übersenden thue. Und bin famt urpitiger beuelchung ganz diemüetigelich irro Fürstl. Gn. zuworderst, wie auch E. E. felbs, guetwillig und zum besten gewogen. Datum Furstenfeld den 15. Februarii Anno &c. 91.

LEONHARDT Abbte daselbs.

#### Postscriptum.

Dif Chur-Pfalz-und Fürstliche grab im Closter Fürstenfeldt ist nach dem Mas Stab, werckschuech und dessen verjungung, aller gestalt, und die beyligenten abris mit verzeichneten zahlen, einem jedem dessen verständig, genugsam anzeigung thuen, gemacht. Als numero I. zu gemelts grabs haupten ist die figur in holz geschnitten, wie Christies von seiner Muetter urlaub nihmt.

Numero II. zu den Füelsen angerögtes grabs ist der Prelat zu Furstenveldt Abbt Jo-HAN Scharb, fo diss grab verordnet zumachen, auch in holz geschnitten.

Nro. III. Als zu der rechten hand des grabs ist die geburt Christi &c. ebenmäßig geschnitten. Nro. IIII. Zuer lincken hand des grabs befindet fich die opferung, oder die heiligen

drei Künig &c.

Dann auch No. V. als oben auf dem grab ist die vermainte bildung des Stiffters zu Fürstenveldt, nemblichen Pfalzgraf Ludwigs des andern &c. und seiner dreier Gemahlen, neben auch seinen Sun Keyser Ludwigen.

Zum Sechsten ist um mehrbemeltes grab ein hilzenes gitter mit 6. von holz geschnittnen Englen und leuchtern, auch 4. löben, deren ein jeder ein banier mit schillt, wie der abrifs aufweiset, halten thuet.

a) Vid. dicta P. I. Lib. II. cap. II. S. XXXI. pag. 115.

#### XLIV.

TESTAMENTUM ELISABETHÆ, MAXIMILIANI II. IMP. FILLE, AC CAROLI IX. FRANCIÆ REGIS VIDUÆ. 2)

n namen Gottes. Wiffent seye Jedermeniglich , die disen brief verheren werden, das ich bey gueten gesund am leyb, und gueten Vernunft wie sie mier Gott geben hat belorgendt vor dem thodt, dem mir alle schuldig seyn, glaubent uestiglich in die heilige Dreifaltikeit, Vatter, Shon, und heiligen Geist, und in alles das was die heilig Muetter die Kirch, und Pontifex Romanus undterweiset, und prediget, in welcher ich allezeit gelebt, und in derselben will, und wintsche zu sterben, habendt und bege-rendt zu ewigen sursprecherin die Heiligste Jungstau Maria muetter unsers Herra Jesu CHRISTI, und alle Heilige Engel, Heiligen, und Heiligin des Himlischen Hofs, gibe und bekhenne, das ich in dilen gegenwertigen brief mache und ordne mein teltament, und lezten willen.

Erstlieh bevilche ich mein seel unserm lieben Herrn, der sy erschafen, und mit seinen costbarlichen bluet erleset hat; den leib schaf ich der erde, daraus er formieret ist, schafe, wan Gottes willen fein wirdt, mich von disen leben zu nemen, das mein leib begraben werde in die Kirch meines Clofters mitten in chor, und daf mir in keinerley weiße ein ge-welb gemacht werde, mich zu begraben, auf die begrebnus ein gelatten stein, darauf difer Respons: PECCANTEM ME QUOTIDIE ET NON POENITENTEM völlig ge-

schriben werde.

Und bitte das man mich begrabe, aufs längste in fünf tagen, und das man mir alle gloggen lätte, und in denfelben tagen fovil Mefs, als man khann, gefagt, und daf fy von meinen geld bezalet werden. Und schafe daf man claid ein hundert Manner, drey, und sechzig Weiber, und 99. arme bueben: und das sy also geclaidet werden, das jedes Claid 10. fl. koste; und so dieselben zur begrebnus nichtkhunden gesertigt werden, das es auss ehist nach der begrebnus geschehe. Zu meiner begrebnus solle man 100, fl. dar es aus enut nach der begreenus getchene. Zu meiner begreenus ione man 100, h. Almufen geben , und schafe daf man also bald andere 500, fl. meynen Closterfrauen gebe, das Sy mir auch ein ganzes lahr täglich ein gesungenes Seel-Ambt halten, und im fall, das Sy es nicht khunden verrichten, das Sy schuldig seyn es durch ettliche Studenten singen zu lassen. Und von meinem Heurar guth habe ich lährlich 7500, sl. welche der schuldig seyn es durch ettliche Studenten singen zu lassen. mir auf Hungerisch Altenburg verwisen seyn, also bitte ich ganz demütiglich die Kaysl. May, meine gebrüder die Ertzherzogen zu Oesterreich, und ihre Erben wollen darob handthaben, das mir dieselbe also bezalet werde, als wie ich im Leben gewesen, weil ich nichts habe mitt denen ich disponiren khann zu dem dienst unsers Herrn, und meiner Seelen Hevl.

Von disem schafe ich meinen Closter frauen lährlichen, und als wann ich sagen wurdt, verstehe ich auf ein jedes lahr 500. fl. damit Sy desto besser khönnen erhalten werden, und lährlichen ein lahrs tag halten; und 200. fl. das Sy täglich ein gesungene Mess halten, und für die gelesene, das Sy es den Ordens Persohnen geben, so in meiner Kirchen zu lesen khomen; schaffe auch das man inen andere 300. fl. gebe, das Sy mir täglich 6. gelefene sagen lassen, für welche Sy monatlich 20. fl. geben, und seynd die, eine unser lieben Frauen Himmelsarth, S. Michaels, und Allerheiligen, die 3. Seclmessen, eine für den König (der in der Glori sey) die andere für mein Seel, die dritte

für alle Seelen; die 60. fl. für wax zu difen messen,

Und ich schafe denen Patribus der Geselschaft IEsu allhie zu Wienn 700. fl. das Sy 10. Alumnos studieren lassen; fo unsern Herrn dienen, in dem Orden den Gott einen Und 300. fl. feyn denen Patribus zu einen Almusen, das Sy für jeden eingeben wirdt. mein Seel bitten. Und ich schafe dem Burger Spittal 400. fl. ghen St. Marx 200. fl. denen unter Siechen 100. fl. und 100. fl. arme zu claiden, und 100. fl. daf mans zu einen Almusen austheile an aller Seellen tag, und hundert wan man meinen Iahr tag

begehet. Und ich schafe disen Kirchen, so ich allhie benennen werd, Jarlichen 200.fl. das Sy mir Järlich auf einen tag der inen am bequemisten ist, eine gesungene Vigilia, und Seel-Ambt halten; zu St. Stepen, St. Michael, im Burger Spittal, bey unfer Frauen auf der Stiegen, bey den Schotten, St. Dorothea, St. Augustin, St. Francisco, Heiligen Creutz, denen Dominicanern, St. Jacob, und Himmel Porten; und verschaf 40. fl. zum Schotten, das Sy mir täglich ein Salve singen, vor unser Frauen Altar, und am Sambstag

mit Mufica.

Und meinen Closter-frauen schafe ich andere 100. fl. damit Sy mir zu denen sesten. die allhie benennen werd, Mess singen lassen durch die Singer bey St. Michael; den erften Sambstag nach Oftern, und das man das Evangelium singe wie unsere Frau bey den Creutz gestanden, an Sambstag nach der geburt unsers Herrn, wie man das Evangelium zu derselben zeit sagt, den tag der erfündung des Heiligen Creützes, und eine andere von der erhehung des Heiligen Creütz, und andere zwo, die zwey feft St. Michaelis, unfer Frauen Haimfuchung, und denfelben tag ein Lethaney von unfer lieben Frauen, und der mach Marterer; von St. Christina, von unfer Frauen Affilmption, und denfelben tag ein in Marterer; von St. Christina, von unfer Frauen Affilmption, und denfelben tag ein andere Lethaney, und ein andere von unser Frauen geburt, und ein andere Lethaney, ein andere an aller Heiligen tag, und an aller Seelentag für Sy alle, so 13. machen. Am tag Præsentationis B. M. ein andere Lethaney. An unser Frauen Conception, ein andere Lethaney, zu unser lieben Frauen Lichtmes, ein andere Lethaney zu unser lieben Frauen Lichtmes, ein andere Lethaney zu unser lethaney. Welche zusammen thuen 7. und das übrig seie, das Sy das Rorate im Advent singen lässen, welche zusammen thuen 7. und das übrig seie, das Sy das Rorate im Advent singen lässen, bei den mes khunden Sy 3.taller und sir ein Lethaney zwen taller geben. Und schase 5.6. d. denen in St. Michaelt se schuel, und andere so vill in die schuel in goldt preg. Denen gefangenen in Ambthaus schase ich 100. sl. denen gesangenen so in eisen bey der statt arbeiten 100. sl. und denen in de Lewe grueben auch 100. sl. 200. sl. solle man under gefangene von türgkhen austeillen &c.

Hierin hab ich geschriben was mein willen ist, das man nach meinem Absterben thuen solle, weil ich aber nitt zeit habe, das ich das übrige jetzo vollenden khan, und entzwischen sterben wurde, so ist dis mein willen, wie ichs geschriben habe; was noch überbleibt daran ist wenig gelegen, und khünden thuen was meine gebrüdere der Ertzherzog Ersst verordnen wird. Von Wienn den 16. Septemb. im lahr 1991.

a) Conf. dicta P. I. Lib. VII. eap. II. pag. 381. feqq.

#### XLV.

# RUDOLPHUS II. IMP. CAROLINAM, FILIAM SUAM NOTHAM NATALIBUS RESTITUIT. 2)

UDOLPHUS Secundus Divina favente Clementia electus Romanorum Imperator 1607. femper Augustus, ac Germania, Hungaria, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Sclavonia &c. Rex, Archidux Aufria, Dux Burgundia, Brabantia, Stiria, Carinthia, Carniola &c. Marchio Moravia &c. Dux Lucemburgia, ac Superioris & Inferioris Silesta, Wirtemberga & Techa, Princeps Suevia, Comes Habsburgi, Tirolis, Ferretis, Kyburgi, & Goritia, Landgravine, 4804: Tivolis, Ferretis, Kyburgi, & Goritia, Landgravius Alfatia. Marchio S. R. J. Burga-via, ac Superioris & Inferioris Lufatia, Dominus Marchia Sclavonica, Portus Naonis & Salinarum &c. Recognoficimus, & notum facimus tenore præfentium universis, 'quod cum Divino munere in supremo Imperatoriæ sublimitatis solio collocati, pro concessa Nobis auctoritate, quemadmodum sol radios suos in hæc inferiora, ita Nos gratiam nostram in quoscunque hominum ordines extendemus, eorumque defectus, si quos in honore aut æstimatione patiuntur, suppleamus, merito Nos benignam - Nostrorum, quos Nobis natura præ cæteris devinxit, quantum possumus, augeamus. Quam ob rem in memoriam Nobis ipsi revocantes superioribus Nos annis in vita cælibe filiam naturalem, cui Donna Carolina ab Austria nomen sit, ex scemina cælibe, honestæ alias samæ, seorsim & extra commercium & confuetudinem hominum conftituta, suscepisse, cuius honori & commodis ita prospectum velimus, ne pietate defuisse videamur, sed & ipsa sibi de affectu nostro paterno & gratia gratulari perpetuo possit, ipsam legitimandam & super natalibus cum ipfa difpenfandum decrevimus, idque eo magis, quod Nobis a fingulari morum in-tegritate ac præclaris animi dotibus majorem in modum commendatur. Itaque tenore prætegritate ac præclaris animi dotibus majorem in modum commendatur. Itaque tenore præ-fentium ex certa Noftra fcientia animoque bene deliberato de Imperialis Noftra; potentatis plenitudime fuper illo Natalium defectu difpenfamus, eamque non tantum legitimamus, habilitamus, & Juri Naturali primævo reflituimus, & integre ad omnia Jura legitima re-flitutam fore & effe decernimus, verum etiam in Sacri Romani Imperii Marchioniffam creamus, facimus & nominamus, augemus & infignimus, omnemque maculam & defe-dum ex tali generatione contractam penitus abftergimus & abolemus, habilitantes & re-ducentes ipfam in prifitimum natures (tatum & ad omnia & fingula jura legitima perinde ac si ex vero & legitimo matrimonio nata & procreata esset, nulla penitus juris & sacti exceptione obstante, volumusque, ut eadem Donna Carolina ab Austria admittatur ad universos Ecclesiasticos, & Seculares, spirituales, & temporales honores, dignitates, munera, fubstitutiones, beneficia, statutorum municipalium Gratias, Electiones ac Postulatio-nes Capitulares, & quascunque alias quarumcunque Dignitatum ac Prælaturarum tam active quam palive, & omnes alios actus legitimos & gratias formineo fexui competentes, etiamfi tales effent, que expressam a individuam mentionem requirant, habilis, idones, & capax existat, atque pro legitima ubique habeatur, agnoscatur & reputetur a quibuscunque personis & comprehendatur sub statuto, Decreto, constitutione, ordinatione, & qualibet alia dispositione, loquente de legitima & naturali seu legitimo matrimonio nata & procreata, objectione prolis illegitimæ penitus cessante, simul & titulum, nomen ac dignitatem Marchionissa Imperii habere, obtinere, & quæ sequuntur Insignia, scutum vide-Mon. Aust. T. IV. P. II.

Dans l'origi-

nal cet

en blanc

fint, media vero major condita fiad collum coronatam contineatcorrespondens, imposita sit: proplomate depicta videre est, gesta-bus & singulis honoribus Ornalibertatibus, Privilegiis, Iuribus, minentiis, Prærogativis libere, &

licet fecundum latitudinem in tres partes ita divifum, ut inferior & fuperior æquales rubræ ve argentea, aquilam Împerialem cui scuto corona Regia latitudini ut hæc omnia in hoc nostro Diest egalement re & ferre, ac denique omni-mentis, Dignitatibus, gratiis, indultis, consuetudinibus, citra cujuslibet impedimentum uti, bus legitimæ & e legitimo matri-

frui, potirí & gaudere valeat, quimonio natæ Sacri Imperii Marchionissæ utuntur, fruuntur, & potiuntur, & ad quæ admittuntur, consuetudine, vel de jure, non obstantibus in præmissis omnibus & singulis quibuscunque legibus, consuetudinibus, ordinationibus, Decretis, Rescriptis, Privilegiis, Statutis muncipalibus quarumcunque terrarum & locorum cæterisque in contrarium facientibus, quibuscunque, quibus omnibus & fingulis in quantum huic nostræ gratiæ legiti-mationi, dispensationi restitutioni concessioni & Decreto obstare possent, ex certa scientia motu proprio , & de potestatis Nostræ plenitudine derogamus , & derogatum esse volumus, etiamsi talia essent, de quibus necesse foret hic seri mentionem specialem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostræ Legitimationis, Dispensationis, habilitationis, abolitionis, restitutionis Decreti, Derogationis, concessionis, voluntatis & gratiæ paginam inaut ei quovis aufu temerario contraire, si quis autem id attentare præsumpserit, Noîtram & Împerii indignationem gravisiimam & pœnam quingentarum Marcharum auri puri pro dimidio Fisco seu Ærario Nostro Imperiali, reliqua vero parte injuriam passi usibus applicandam, etiam toties quoties contra factum fuerit, irremifibiliter perfolvendam, fe incurfurum noverit. Harum teftimonio litterarum manu propria fubfcriptarum, & Bullæ noftræ aureæ appenfione munitarum. Datum in arce Noftra Regia *Pragæ* die prima le noftre aurez appensione munitarum. Datum in arce Nostra Regia Praga die prima mensis Martii Anno Domini Millesimo sexcentesimo sexto, Regnorum nostrorum Romani Trigesimo secundo, Hungarici Trigesimo quinto & Bohemici itidem Trig. mo secundo.

Erat fignatum: RUDOLPHUS. & inferius contra fignatum Leopoldus a Erat lignatim: RUDULITIUS. & Inferius contra lignatim Levelius a Stralendorff mppria. Adbuc inferius babetur: Legitimatio Marchionatus cum Infignium concellione pro Donna Carolina ab Aufiria. In plica babetur: Ad Mandatum Sac. Cæl.\* M.<sup>tis</sup> proprium. & erat fignatum: Jo. Bannitius: & appendebat Bulla aurea ex fune itidem aureo. In dorso habetur: Carolina ab Au-

Collation faite à fon Original figné & feellé comme dessus, repossant au Gresse du Grand Conseil de Sa Mojesse, cette Copie y est trouvée concorder par moi sousses Garde de Saes du dit Grand Conseil. A Malines le 21. Septembre 1675.

(Etoit figné)

G. PICARD.

a) Vid. dicta P. I. Lib. VII. cap. II. S. VI. pag. 349. feq.

#### XLVI.

# LITTERÆ FUNDATIONIS COLLEGII SOC. IESU FRIBUR-

GI IN BRISGOIA.

In Nomine Sanctiffimæ & Individuæ Trinitatis Patris & Filii & Spiritus Sancti Amen.

Ex MSS. eollectancis P. STEVE-

os Leopoldus Dei gratia Archidux Austria, Dux Burgundia, Styria, Carinthia, Carniola, & Wirttemberga, Princeps Suevia, facri Romani Imperii Mar-chio Burgavia, Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi, & Goritia, Landgravius Alfatiæ, Dominus Marchiæ, Portus Naonis & Salinarum, plenissimus Gubernator anteriorum Provinciarum Austria &c. Litteris his publicis nostro & succesforum nostrorum nomine, ad omnem posteritatem datis, & perpetuam auctoritatem habituris, declaramus, fignificamus, teftamur.

Cum ferenisimis Maioribus nostris, atque Austriaca Domui universim nihil unquam

fuerit antiquius, quam Religionem veram pietatemque colere, tueri, propagare, maxime tamen postremis hisce luctuosisque temporibus, quibus per universam Germaniam perniciofissima hareses invaluerunt, omnem cogitationem, consilia, potentiam eo converterunt, ut ab urbibus, provinciis, ac Regionibus suis virus istud, & aperte sæviens, & miris artibus ac calliditate serpens, arcerent, ijs maxime mediis, quæ præ cæteris efficaciora, & ab ipso Deo tanquam antidota venenatæ impietatis excitata, & in rem præfentem milla viderentur, quam in rem, præter cæteros præclare quoque advigilarınt, qui Allatie

Alfatiæ retro vicinarumque regionum Gubernacula tenuerunt landatissimi prædecessorentri, ut storentissimas hasce provincias, & urbes, præsertim autem Friburgum Britgosta provinciæ caput, ac sirmum Religionis Catholicæ adversus hæreticos, quibus undique cingitur, propugnaculum, vetusta insuper celebri, ac multis tam Germania quam vicinarum gentium advenis litterarum cultoribus frequentata Academia, conspicuam civitatem, tanquam omnis diciplinæ, sinarque, doctrinæ sontem, ab Lutheranorum, Zwinglianorum, Calvinissarum, aliorumque circum frementium hæreticorum surore atque insissi uterentur.

Calvinistarum, aliorumque circum frementium hæreticorum surore atque infidiis tuerentur. Er quoniam in aliis iam Academiis, Civitatibus & Locis ditioni sur subjectis, probe experti erant, quanto spiritu hanc Dei causam Societas Iesu ageret, quamque præclare, vel pietatis vel litterarum studia passim promoveret, sive suventure erudiendis sive concionibus habendis, sive Sacramentis administrandis, dubiis in side confirmandis, errantibus reducendis, sissue Catholicis ad-majorem pietatem instammandis: ideo ejusdem operam reducendis, ipsisque Catholicis ad-majorem pietatem instammandis: ideo ejusdem operam reducendis, ipsisque Catholicis ad-majorem pietatem instammandis: ideo ejusdem operam reducendis, ipsisque Catholicis ad-majorem pietatem instambus & Maximilianus, post vero hoc invictissimi Imperatores Maxthias & Ferdinandus strate noster, quorum nos vestigisi institentes, simulque intelligentes, quantopere ad majorem Dei gloriam, animarum salutem, pietatis Catholicæ, liberalium artium, ac disciplinæ collapsæ restaura declaratione, Anno a Chrisso nato Miblessimo sexentessimo vigessimo, die decina quinta Novembris, prædicæ Societatis Iesu Patres, una cum serenissimo carona Carloro, præsentibus etiam Reverendissmorum Episcoporum Lacost Constantis state nostro, præsentibus etiam Reverendissmorum Episcoporum lacost Constantis state nostro presentibus etiam severendissmorum Episcoporum Lacost Constantis state nostro provinciarum Nobilitate in Civitatem, academiamque nostram Friburgensem, non inviem, settiva pompa & societate introduximus, eisque tam publice docendi, quam cætera ex more, institutoque suo Christiane charitatis ossica commendavimus.

Quorum cum labores, afpirante Deo ab aliquot jam annis optato cum frudu, magnoque tum Academiæ incremento, tum Civitatis & viciniæ emolumento fucceffisse gaudentes aspeximus, quippe quorum scientia & præclaris operibus, exemplarique vita in agro Domini frudus sane uberes producti sunt, & magis in dies producantur, ita, ut præter insignem & accuratam luventutis totius in pietate & doctrina institutionem, inque bonis moribus sactam compositionem, Borum insuper opera diligentia, ac studio, a modico hoc tempore, maxima in omnibus ordinibus mutatio consecuta sit, & appareat admiratione bonorum omnium atque applausiu.

Sequuntur assignatio Collegii Bursa, & alia qua adisicia exemptiones, & iura, ac mutuam cum Universitate & urbe concordiam speciant.

Huic Collegio adjungimus alterum, quod hactenus a S. Hieronymo nomen habet, legitime a Patribus Carthujianis pecunia noftra coemptum, idque non folum quoad ufum, fedetiam proprietatem, Societati in perpetuum attribuimus, donamus, ac tradimus, ut fimi-

liter eo uti, ac frui pro placito ac commoditate fua possit. Vicissim autem, quod hac nostra fundatione speciamus Nos, quodque a veneranda Societate exspechamus, est, ut in omnibus quiedem functionibus & auxiliis proximorum spiritualibus strenue se exerceat, acque secundum Leges & obligationes proprias (quibus aliis nostras superaddere minime intendimus, neque in universa hac nostra fundatione omnibus ejus claussus quiequam præjudicatum esse volumns) sanctum sum institutum salvum & inviolatum teneat & profequatur, quandoquidem Societatis ipsius instituto probe considerato in eam venimus sententiam: tanto hanc sundationem nostram stabiliorem & sirmiorem societatis ipsius instituto magis Societatis ipsius instituto (judicio fapientum perfecto & absoluto) ejusque optimis, sanctissimisque constitutionibus conformetur.

In specie vero desideramus ac volumus, ut (sicut cum Universitate Friburgensi ipsaque Societate conventum jam est) Patres ejusdem Societatis, disciplinas omnes humaniores & Philosophiam publice doceant, & Theologiam insuper tam scholasticam quam Moralem & aliam quamvis ejus facultatis lectionem, prout necessarium videbitur, hac tamen conditione, ut binæ semper Lectiones Theologicæ, binis Professorium sæcularibus relinquantur.

Porro Professores omnes Societatis, tam Philosophiæ & artium, quam Theologiæ, ilsdem omnino gaudere ac frui volumus privilegiis ac Juribus, quibus gaudent & fruuntur reliqui Universitatis ac facultatis ejusdem Professores, nullumque quoad hoc inter illos efce discipiene.

Deinde vero desideramus, ut iidem Patres in æde primaria, "quæ est Divæ Virginis urbis Friburgensis, omnibůs diebus Dominicis (prout cum Academicis jam ante per Nostros símul & utriusque Episcopi Constantiensis & Basileensis Legatos & Commissarios conventum, & ab Ordinariis loci Jacono piæ memoriæ & Joanne moderno Constantiensis Episcopo, etiam litteris binis datis est construatum) concionentur.

Т 2

Denique

Denique studio eisdem præcipuo commendamus scholas in civitate Triviales tam latinas quam germaniças feu puerorum feu puellarum, carceres item, Nofocomia, imprimis vero atque omnia pueritiæ per catechifmum inftitutionem, quotquot in urbe locis neceffarium, aut utile esse judicaverint, quod hæc omnia placuisse hactenus ipsimet civitati Friburgensi, & profuisse cum gaudio intellexerimus.

Quando autem inter multos operarios, viribus, alii morbis, alii laboribus, alii æta te demum franguntur, ut fint, qui aut fessis, aut mortuis in perpetuum in vinea Domini fuccedant, volumus ac inftituimus, ut quoniam huic tanto agro colendo aliunde subsidia necellaria & fufficientia sperari nequeunt, ipsum hoc Collegium habeat idoneorum ad Mini-steria Societatis hominum seminarium, ad sui perpetuitatem sibi sufficiens: quemadmodum ipsius etiam Societatis decreta cognovimus statuisse ad persectam istiusmodi perpetuo duraturi Collegii rationem pertinere, aut Seminarium aliquod fui Ordinis personarum studentium, quotquot præter necessarios Collegii officiales & operarios assignatis redditibus commode ali poterunt, in eodem Collegio inftituatur. Qui tamen omnes non aliter atque ipfi Professores, & alii de Societate a Juramento studiosis reliquis usitato, & omni omnino Ju-

risdictione ac potestate Rectoris, & Senatus Academici in personalibus erunt exempti.

Et si vero scimus Societati graviter interdictum esse, ne pro præstandis suis Minister riis spiritualibus aliisque quibusvis piis operibus, seu officiis, sicut neque pro Theologicis ullis prælectionibus ullam temporalem obligationem, vel compensationem, ac ne Elecmofynæ quidem nomine, atque adeo ne a fundatoribus quidem fuis petere vel admit-tere poffit, fed hæc omnia pro viribus atque ex propria confcientia obire teneatur, falvis charitatis, suique Instituti lege, & obligatione, quæ maxima est, & quidem gratis, atque ad folius Dei honorem, & obsequium, falutemque animarum, denique grato erga fundatores animo, ficut bique gentium, apud quas refidet, hactenus experientia & abundanti fructu tefte, magna fide, & conftanti conatu præfititi. Nihilominus ad Nos tanquam ad Clementem benignumque fundatorem, ac communem velut parentem pertinere putamus, in Vinea Domini strenue laborantibus de necessariis ad sustentationem omnibus, li-

beralissime providere.

1

Quam ob rem effectum egimus, inprimis cum fanctissimo Domino Nostro Urbano octavo, ut præpofituram ac Monasterium Oellenberg sive B.me MARIÆ Virginis in monte olivarum fitum in Suntgoia, ordinis quondam Canonicorum Regularium S. Augu-STINI ( quod a multis jam annis a Religiofis desertum, & fæcularibus Clericis in commendam datum, ita reddibus est imminutum, ut justis de causis aut mutandum aut alicui alteri monasterio vel ordini incorporandum esse jam pridem virorum bonorum & pru-dentum constans judicium esset) huic Friburgensi Collegio, ex quo tanti in Ecclesiam, atque universas ditiones nostras fructus redundarent, authoritate apostolica concederet, & uniret : Cui petitioni nostræ fanctissimus benigne ac liberaliter assensit, edicto brevi Apostolico huius incorporationis, sub Dato Roma apud Sanctum Petrum septimo Augusti, Anni Millesimi, sexcentesimi, vigesimi sexti.

Et quoniam futurum est progressu temporis, ut personarum, quæ in hoc Collegio Seminarioque alentur, numerus valde excreícat, ad eosque fuftentandos, necefitatibusque eorum providendum majori fubfidio fit opus, ideo fanctifimus Dominus noster Urbanus octavus precibus nostris inclinatus, eidem Collegio in dotis augmentum atque subsidium pari benignitate, liberalitateque concessit, univit, incorporavit, & appropriavit binos Prioratus feu Præposituras, alterum S. Udalrici, Ordinis olim S. Augustini, alterum S. Mo-RANDI ordinis Cluniacensis, qui ambo olim Conventuales; nunc autem a pluribus annis cura & Conventu carentes, & Clericis fæcularibus ad eorum vitam commendari foliti, post obitum denique ultimorum Commendatariorum prorsus vacabant: cuius concessionis

& incorporationis Breve quoque apostolicum extat, sub dato  $Rom\alpha$ , itidem die septima Augusti, Anno Millesimo sexcentesso vigesimo sexto.

Hæc igitur Monasteria, Præposituras & Prioratus videlicet B.mz Marie Virginis in Oellenberg, S. quoque Udalrici, & S. Morano, una cum illorum Ecclesiis, structuris, ædificiis, annexis membris, parochiis, Capellaniis, proprietatibus, prædiis, possessionibus Cenfibus, Decimis etiam Novalium, Iuribus, privilegiis, Immunitatibus, Iurisdictionibus, patronatibus, aliisque rebus ac bonis, nec non fructibus, ac redditibus, proventibus, juribus, obventionibus, emolumentis, pertinentiis & dependentiis suis universis, cujuscunque generis, speciei & qualitatis illa existant, & ubicunque consistant, ac quibuscunque nominibus nuncupentur, quemadmodum fanctissimus Pontifex Societatis Collegio univit, incorporavit, & in perpetuum appropriavit, & tradidit, ita etiam & Nos, ejusdem Sanctif. fimi Domini nostri auctoritate, atque etiam pro parte nostra consentimus, & ad tutelam & confervationem factæ Unionis Nofmetiplos, & fuccessore nostros vigore præsentium obligamus: & volumus, decernimus, statuimus, ut hac unione Patres Societatis in perpetnum gaudeant, sic ut ex eis bonis, ac redditibus persectam talem Friburgi Brisgoiæ fecundum Instituti sui præscriptum ad fines supra dictos Collegii rationem pro bono publico huius primariæ Urbis ac Patriæ instituant, & secundum laudabilem sui Instituti moderationem horum Monasteriorum bonis omnibus quiete ac pacifice perfruantur.

Quodsi forte quidpiam de prædictorum Monasteriorum Bonis aut juribus, vel etiam privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, vel per negligentiam & indulgentiam veterum incolarum, aut quocunque alio non legitimo, vel titulo, vel contracta quomodocunque violatum, aut alienatum estet, id via Iustitiæ, aut vivi curabimus in integrum restitui, aut si forte vivi non possemus, vel post mortem nostram aliqua eiusmodi causa exituti, aut si forte vivi non possemus, vel post mortem nostram aliqua eiusmodi causa exituti, aut si forte vivi non possemus, vel post mortem nostram aliqua eiusmodi causa exituti. fteret, fuccessores nostros sæpe memoratos, omni, qua possumus, obtestatione monemus ac obligamus, ut Societatis Iesu patribus ad recuperandum omne jus suum savorem,

confilium, auxiliumque pro lumma fua potettate præftent.

Quin etiam de noftrarum provinciarum flatibus ( quibus patres Societatis, five ratione horum Monafteriorum, five aliorum quorumcunque bonorum, quoad omnia privilegia Sta-tibus competentia annumerantur) fiperamus ac monemus, ut tam reliqui provinciarum tibus competentia annumerantur) iperamus ac monemus, ut tam reliqui provinciarum nostrarum Status, quam eorumdem administri Societatem, quemadmodum hactenus, ita semper ament, & savore complectantur, nec dubitamus, quin eosdem sibi Societas omnibus vicissm officiis suo ordini consentaneis, uti hactenus, sit demeritura. Quoniam vero Monasterium S. Moranno eiusdem Divi ac Patroni venerandis reliquiis, ac propterea etiam frequenti peregrinorum concursu est celeberrimum, hortamur hujus Collegii nostri Patres, ut, quod ubique sponte, & cum laude faciunt, hic quoque non negligant, sed pro more suo diligenter curent, ut & templi cultus exterior, & divina secundum Institutura Societatis officia, ac ministria secundum secu tutum Societatis officia, ac ministeria sacra, sive per ipsos, cum illuc habitabunt, patres, five per alios idoneos sacerdotes peragantur: atque adeo optamus, & desideramus, ut celebritas illius loci, patrum industria, manifesta sumat incrementa, dem nomine Caput S. Morandi, cæterasque ejus reliquias, quemadmodum quoque placet ipfis Patribus, nolumus alio transferri.

Supradictis redditibus ac Bonis, tanquam Auctarii vice, adiicimus ad coemendas ædes pro conventione, habitatione, florenos duodecies mille, quos fuccessive, quavis oppor-tuna occasione præstari curabimus, falaria vero annua, hactenus a Senatu Academico percepta, & commoda extraordinaria, five in pecunia, five in frumento, vino, ant aliis rebus, quæ Academicis Senatoribus ex Theologica facultate, quæque Professoribus Philofophiæ & Humaniorum litterarum dari & perfolvi ex Academiæ Friburgensis redditibus sunt solita, quod concernit, liberum erit PP. Soc. cum Senatu Academico agere, ut & eadem in eorundem usum perpetuo cedant, cæterisque Collegii redditibus, fensus de voluntate, incorporentur, cum horum dominium & dispositio a Senatu Academico pendeat, nec in manu seu facultate nostra sint. Circa peculium universium a facultate artistica in communi ærario relicum observabitur punctum Transactionis cum Uni-

versitate conventum, prout habetur §. Die Unterhaltung der PP. betresent &c.

Quibus proinde ita constitutis, ut tandem has fundationis litteras concludamus, primum Patres Societatis hortamur & monemus, ut quod alias íponte & paratifiimi præftant, hanc fundationem nostram, ac voluntatem superius suse explicatam, eadem side, & diligentia, qua hactenus, in perpetuum quoad omnia exequantur : potifiimum autem (qui finis totius hujus fundationis nostræ est) in Catholica religione hac in Civitate, ac tota Brisgoia & Suntgoia amplificanda, in Iuventute litteris, bonisque moribus imbuenda in docendo Dei Verbo, erudiendis parvulis ac rudibus, convertendis hæreticis, confirmandis dubiis, peccatoribus ad poenitentiam permovendis, cæterisque Instituti sui officiis, ubicunque & quibuscunque occasionibus, verbo, atque exemplo exercendis, præsertim autem (quod facere eos non ambigimus) pro nostra & nostrorum successorum felici gubernatione, totiusque familiæ Austriacæ prosperitate, Deum Votis, meritis, sacrificiisque asfidue deprecando, atque etiam omnibus provinciis nostris placatum reddendo, quæ quidem omnia tanto ardentius Patres Societ. facturos speramus, quanto nostram in se majorem agnofcunt benevolentiam, qua non folum commodis ac bonis externis, fed etiam quieti, ac peculiari ejus Instituti rationi, ac libertati consultum unice cupimus, & conati semper fumus. Ad quam etiam pertinere arbitramur, ut fi qui forte reperti fuerint, qui a Socie-tate sponte, absque superiorum legitima facultate discesserint, nullis in locis ditionis nofitre tolerentur, sed potius, si id a nobis, successoribus, hæredibus, aut ordinariis sudi-cibus nostris, Societas juxta privilegia sua petiverit, severa animadversione puniantur, ne impunitatis exempla Societati aliquod detrimentum adserant.

Deinde quod ad hanc fundationem attinet, id quod vitandi fastidii & prolixitatis cau-fa repetere in fingulis capitibus non libuit, hic universim etiam de fingulis, quæ in his iltteris comprehenduntur, & polliceri potuimus, auctoritate nostra, & fide summa, tan-quam in conspectu Der, protestamur, Nos omnia & singula hujus sindationis capita ad Ecclefiæ augmentum, nostram consolationem, Provinciarum nostrarum utilitatem fic constituisse, & quidem maturo, non nostro folum, sed & aliorum prudentum, & Patriæ ac Catholicæ Religionis amantium confilio & certa ac diuturna deliberatione. Qua T 3 confeientia

conscientia & mente frett, liberius ac fidentius hanc omnem nostram fundationem, Donationem, & quicquid denum his litteris expressione et , salvis tamen & refervatis Contributionibus ratione præsatorum monasteriorum Collegio PP unitorum, Nobis vel statibus Provincialibus nostro nomine, vel permisso, præstitis vel præstandis, secimus & stabilivimus non solum nostro, sed etiam omnium Posterorum ac successorum nomine.

Quos eosdem Liberos atque Successores nostros, atque etiam eos cujuscunque status, ad quos hujus nostræ sundationis quocunque modo pertinebit executio, per amorem, exempla & merita Majorum nostrorum, per honorem & gloriam totius samiliæ ac Domus Austracæ, per charitatem totius patriæ ac Provinciarum nostrarum, per quicquid cuique potette selfe charissimum, per misericordiam omnipotentis Dei, per illud extremum ac terribile Iudicium, aut si quæ alia potest esse major, & essencior obtestatio, hortamur, monemus, obsecramus, obtestamur, adjuramus, ut hanc nostram fundationem, Donationem, assignationem, applicationem, Concessionem, Exemptionem, quæque in his litteris continentur, universa & singula, minima, atque maxima inviolata manere, per se suosque ea side & conscientia curent, tanquam de qua coram æterno Iudicis Tribunali, nobis severe poscen-

tibus, fint rationem reddituri.

Prætera obligatos volumus eosdem posteros nostros, ut Patribus ad jus suum retimendum requisiti, omni ope, atque auxilio assistant, quo absque cujusquam, quacunque dignitate fulgeat, interpellatione aut impedimento, libere secundum soum Institutum primum omnibus sui Ordinis privilegiis, tum ijs, quæ vi unionis Pontisciæ, Iuris Canonici & Civilis ad Societatem pertinent. Deinde omnibus, quæ Majornm nostrorum largitas illis attribuit, sive onis, sive privilegiis: præterea cunstis, quæ in hac fundatione aut alis peculiaribus literai nostris posita, atque Societati largissimæ concessa, attributa, dicata, donata sunt, donis, bonis, sacris, non facris, privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, demum etiam omnibus, quæ imposterum quoque aut nostra, aut Domus nostræceterorum Principum largitate & beneficentia, aut quorumcunque aliorum liberalitate, Collegio huic Societatis dicari, aut donari contingit, libere ac quiete ad propagandum Der cultum uti, ac frui positint, idque in omni cassi ita, uti cuncha & singula iuxta institutum Patrum Societatis intelligantur, atque accipiantur. Neque vel Advocatiæ vel cuiuscunque alterius prætenti juris respectu vel contemplatione hæc fundatio nostra instringatur, vel etiam Institutum venerandæ Societatis ullo pæto minuatur, neque Posteros no stros ac heredes, neque cæteros quoscunque, si quid adversus hanc nostram sundationem & efficacissimam voluntatem ullo modo molirentur, nec oculta, nec aperta (quam Deus avertat) violentia excusare possint, nulla etiam præterita jura, vel Canonica, vel Civilia, Pontificia decreta, dispensationes, indulta, absolutiones, Regalia, Privilegia, surisdictiones, Superioritates, Immunitates, Inhibitiones, exceptiones, interpretationes, aut quæcunque tandem humanum ingenium contra has nostras litteras ac fundationem excogitare potest.

Imo etiam volumus, mandamus, atque obligamus posteros nostros, ut in omnes qui hanc nostram Constitutionem, Sanctionem, ac fundationem quocunque modo impugnare, immutare, aut corrumpere conati fuerint, feverissime animadvertant, & puniant eos omnes, qui Patribus & Collegio huic nostro molestiam exhibere tentaverint. Ipsam autem Societatem Issu Liberis ac hæredibus nostris commendamus affectu plane paterno, hoc est, quem dignitas & utilitas Instituti huius meretur & merebitur ( uti Dat benignitate, & Societatis disciplina considimus) a tota posteritate Domus nostræ Austriaca.

Atque in horum omnium & fingulorum, quæ his nostris litteris fundavimus, certam & indubitatam fidem, iisdem nostra manu fubscripfimus, ac nostro Archiducali figillo easdem communivimus. Actum in Civitatate nostra Oenipontana, Vigesima die Mensis Iulii Anno ab Incarnatione Domini, Millesimo sexcentesimo trigesimo.

#### LEOPOLDUS.

JOANNES LINTNER &c.

Ad Mandatum Serenissimi Archiducis proprium.

M. SCHMELING.

a) Vid. dicta P. I. L. VIII. cap. IV. p. 503.

XLVII.

## XLVII.

BREVE APOSTOLICUM, CAPELLÆ, IN PALATIO OENI-PONTANO AB AUG. IMPERATRICE VIDUA, MARIA THERESIA, IN IPSO LOCO OBITUS AUG. CONIUGIS FRANCISCI I. IMP. STRUCTÆ, INDULTUM. a)

andissimus attentis expositis, facultatem tribuit Episcopo Loci ordinario ad hoc, ut Cappellam in introscripta aula erectam, five erigendam, per se vel per aliam Example. Personam Ecclesiasticam ad id deputandam benedicere, & publicam declarare postositi, ita ut omnes ibidem sacris interessentes Diebus Festis Ecclesse præcepto de audienda Missa satisfaciant, falvis Iuribus Parochialibus, cæteris vero contrariis non obfantibus. Præterea ut Misæ, quæ ibidem pro Anima claræ mem \* defuncti Imperatoris Francisci I. per quemcumque Sacerdotem ab ordinario approbatum, seu de superiorum fuorum Licentia Regularem celebrabuntur, ipfius Anima fuffragentur periode, ac fi ad altare confueto Aplico Privilegio pro defunctis decoratum celebratæ fuiffent; utque quicumque Chriffi fideles vere penitentes & Confeffi ac Sacra Communione in quacumque Ecclefia refecti prædictam Cappellam die XVIII. cuiuslibet Menfis, nec non fingulis Annis in Commemoratione omnium fidelium defunctorum & per octavam, devote visitaverint, ibique Deum Opt. Max. pro felici statu S. Matris Ecclesiæ, & pro anima præsati defuncti Imperatoris oraverint, ludulgentiam plenariam ad unicum effectum eam in suffragium ejusdem animæ applicandi; quolibet autem anni die vere pænitentes & cum propolito confitendi Cappellam eamdem vifitantes, & ut fupra ornantes, triginta Annorum, & totidem quadragenarum Indulgentiam, ut præfertur, applicandam, de Ecclefiæ Thefauro confequantur benigne concessit, & in perpetuum indulfit.

C. Car. REZZONICO.

Publicetur hoc Rescriptum Apostolicum iuxta suum tenorem deputando ad Benedictionem oratorii iuxta transmissam formulam Confiliarium nostrum Antonium Weieren vel Parochum Oenipontanum Georgium Obinger. Sig. in Residentia nostra Episcopali.

LEOPOLDUS Epifcopus.

Brixina die 25. 7bris Anno 1765.

a) Vid. dicta P. I, Lib. VII. cup. VI. S. XIII. p. 453.

## XLVIII.

LITTERÆ FUNDATIONIS ANNIVERSARII PERPETUI. IN REMEDIUM ANIMÆ IMPERATORIS FRANCISCI I. AB AU-GUSTA VIDUA, MARIA THERESIA IN TEMPLO AULICO PP. FRANCISCAN. OENIPONTI FUNDATI. a)

ir MARIA THERESIA von Gottes Gnaden römische Kaiserinn Wittib , Kö-niginn zu Hungarn , Böbeim , Dahnatien, Croatien , Sclavonien &c. Etzher. XVIII. zoginn zu Oesterreich , Hetzoginn zu Burgund , Ober- und Nieder-Schlessen, Ex eodem. zu Stever , zu Kärnten , zu Krant , Marggrafinn des Heilig römischen Reichs, zu Kieper, zu Kürnten, zu Krain, Marggräfinn des Heilig römischen Reichs, zu Mäbren, zu Burgau, zu Ober-und Nieder-Lausnitz, gefürstete Gräfinn zu Habsburg, zu Flandern, zu Tyvol, und zu Görz, Herzogian zu Lothringen, und Barr, Größherzogian zu Tostama &c. &c. Bekennen hienit für Uns, Unsere Erben, und Nachkommen, wasmassen Wir aus zartester Liebe, und zu einem immerwährenden Andenken vor Unsern Herzinnigst geliebt - nunnehro in Gott ruhenden Herrn Gemahl, und Mit-Regenten dem Durchlauchtigst großmächtigsten Römischen Kaiser FRANCISCO I. König zu Jervssiam Herzogen zu Lothringen, und Barr, Groß-Herzogen zu Toscana &c. &c. Höchstieeligster Gedächtnus in Unsere Landes-fürstlichen Hof kirchen bey denen PP. Frunzischen ad &c. Crucem in Innsbruck am Tag seines Betrübnus-vollesten Ablebens, als dem 18. Maugnit jeden Jahrs einen beständigen Jahrtag, und den 17 ten vorgehende Todten-Vigil, worzu durch die daselbstigen Rathsdiener bey Unsern Kaiserlich- Königlichen Præsidenten, Räthen, Dicasterien, und zu Innsbruck vorsindigen Adel die Erscheinungs-Emladung ordentlich beschehen solle, zu ewigen Zeiten halten zu lassen scheinungs-Emladung ordentlich beschehen solle, zu ewigen Zeiten halten zu lassen aller-

Zu dem Ende dann, und damit dieses Anniversarium Ungnädigst beschlossen haben. ferer nachfolgend- allerhöchsten Intention gemäß perpetnirlich gehalten werden möchte, so haben Wir vermittels Unsers Kaiserlich-Königlichen geheimen Kammer-Zahlamts bey ge-meiner Stadt Wiem Banco-Haupt-Cassa zwey tausend fünf hundert Gulden Rheinisch a vier pro Cento fruchtbringend anlegen, und zu einem ewigen Stift-Capital widmen lassen: Verordnen, gebieten, und wollen demnach hiemit gnädigst, daß Tags vorhero, das ist den 17.8m Augusti von denen PP. Franciscanern gedacht Unterer Hofkirchen zur gewöhnlichen Zeit die Todten-Vigil, oder das groffe Officium defunctorum gehalten, dabey auf dem Altar fechs Wachskerzen, fodann ein schwarzes Tuch mit einem weissen Creutz auf die Erden gelegt, und auf solches ein Crucifix nebst zwey Leuchtern mit brennenden Wachskerzen gefetzt, folgenden Tags darauf aber, nemlich den 18. en Augusti, als an dem Sterbrag Vormittag um 9. Uhr eine Predig, fofort nach geendigter Predig das Seelund Lobamt, welche Verrichtungen von ihren eigenen Geistlichen, oder andern hierzu und Lobamt, weiche verrichtungen von ihren eigenen Geitlichen, oder andern filerzu eingeladenen beschehen können, gehalten, weitershin das Hoch-Altar mit sichwarzen Tuch überzogen, und mit sichs weissen Wachsliechtern bestecket, bey einer hierzu 4. Staffel-hoch errichteten Tumba die Beleuchtung von 36. Wachskerzen besolget, mehr unter beeden Seel- und Lobämtern bey denen zwey mit sichwarzen Tuch überzogenen Seiten-Altären 24. heilige Messen gesche die von das Preibyterium mit schwarzen Tüchern ausgeligten verden sich und den Vereibyterium nit schwarzen Tüchern ausgeligten verden sich weiter der der der den verden sich verd fpallieret werden folle. Zu obig- erforderlichen Auslagen fofort die von gemeldten Stift-Capital per 2500. fl. jährlich à 4. pro Cento abfallende Interesse mit betragenden Ein bun-Gulden auf nach berührte Art repartiret werden follen. 1) Denen 12. Priestern, so der Todten-Vigil, oder dem großen Officio defuntforum beywohnen, jedem 30. xr. in allem 6. fl. 2) Vor die zwey Priester, welche das Seel- und Lobanit halten, jedem 1. fl. vor beede aber 2. fl. 3) Denen 9. Assistenten bey diesen zwey Aemtern, jedem 30. xr. sammentbeede aoer 2. h. 3) Denen y. Ammenten bey die Predig 2. fl. 5) Zur Beleuchtung des Altars, Tumba, und bey der Vigil vor 18. lb. Wachs 18. fl. 6) Vor Celebrierung 24, heiliger Meffen bey denen Seiten-Altären 12. fl. 7) Vor die Music bey denen zwey Aemtern 30. fl. 8) Vor Erricht- und Abbrechung des Caftri, zu Remuneration welche hiezu gebraucht werden 6. fl. Dann 9) und letztlichen, denen Rathsdieneren vor das Anfagen dieses Anniversarii 3. fl. zusammen also in toto 83. fl. 30. xr. Da aber der absallende Interesse-Genuss alljährlich 100. fl. betraget, fo äussert fich, das von obigen Ausgaaben alljährlich 16. fl. 30. xr. übrig verbleiben, welches denen PP. Franciscanern gegen deme verbleiben folle, das nachdeme Wir von Unseren daselbigen Hof-Bauamt in Immsbruck zu Auszierung der Altär, und Kirchen die dermahlig verhandene Tücher, gemahlne Wappen und Infignia auf die Tumba zwar abzugeben allergnädigst gestatten, weilen es sich aber stigen könnte, dass solche dermaleinstens zu grund geheten, und neue Erfordernissen beygescha-fet werden müssen, dass von obig alljährlich in Erspahrnus gefallenen 16. fl. 30. xr. solcher Abgang beygeschaft, und in ewige Zeiten diese Unsere gemachte Disposition gehal-ten, und erfüllet werde. Verordnen gebieten, und wollen demnach mehrmahlen Gnenachdeme, wie vorgemelt, dieses Anniversarium worzu allstäts Eingangs vorgeschribene Einladung durch die Rathsdiener befolgt werden solle, in unserer Hofkirchen ad Sanstam Crucem bey denen PP. Franciscanern zu Innsbruck allschon auf ewig stabiliret ift, daß von disen Stift-Capital pr. 2500. fl. in einer Stadt-Banco-Obligation de dato sten Septembris 1765, welche zu Handen der Hofkirchen ad Sanstam Crucem bey denen PP. Franciscanern zu Innsbruck gegen Quittung übergeben worden, von disem Interesse-Genuss deren Ein bundert Gulden jährlich ein jeweiliger zeitlicher Kirchen-Vorsteher erwehnten Klosters ad Sanctam Crucem bey denen PP. Franciscaneren alda (welchen Wir zu ewigen Zeiten dises Stiftungs - Beneficium immerwährend gnädigst conferiret haben wolund besagter Kirchen-Vorsteher vor dises Interesse allstätts zu quittieren hat) dieses Anniversarium nach obgedachter Intention zu halten perpetuirlich schuldig, und verbun-Damit nun jedoch dises von Uns zu ewigen Zeiten gestiftete Anniversaden sevn solle. rium dem weesentlichen Stifts-Briefs-Buchstaben nach, auf das genaueste, und sicherste erfüllet werde; Diesem zu Folge, verbinden, und verpflichten Wir Unser Kaiserlich- Köningliches Landes-Gubernium, damit felbes zu ewigen Zeiten auf die Fefthaltung difes gefülteten lahrtags die wachbareite Obforg der gewissen Erfüllung auf das accurateste tragen
wolle, und solle. Zu destomehrerer Bekrättigung alles dessen Wir über gegenwolle, und folle. wärtige Fundation zwey gleichlautende Stift-Briefe mit Unserer höchsten Signatur und Anhängung Unfers Kaiferlich- Königlich- und Erzherzoglichen gröffern Infigls ausfertigen, davon einen in Unfer Kaiferlich Königliches Gubernial-Archiv Unferer gefürsteten Graffichaft Tyrol wohlverwahrlich auf behalten, den andern aber der Kirchen Unferer Landes-fürstlichen Hofkirchen ad Santtam Crucem, in dessen Händen dieser Stift-Brief zu verbleiben haben wird, zustellen lassen. Geben in Unserer Haupt - und Residenz-Stadt Wienn den acht und zwanzigsten Monatstag Septembris nach Christi Unsers Lieben Herrn und Seeligmachers Gnadenreichen Geburt im Siebenzehen-hundert Fünf und Sechzigsten, Unserer Reiche im Fünf und Zwanzigsten Iahre.

## MARIA THERESIA.

RUDOLPHUS Comes CHOTEK, Rnæ B.\* Sup.<sup>ns</sup> & Arch.<sup>is</sup> Auft.<sup>is</sup> p. Cancellarius.

J. Chr. Fhr. BARTENSTEIN.

Ad Mandatum Sacra Caf. Regia Majestatis proprium. Lorenz Joseph v. CARQUI.

Ab extra. Regist. Mariophilus LEISNER.

Daß gegenwärtige zusammen gehestete Abschriften , nähmlich des Original - Stist-Briefs , der Satzungen des K. Stists , des Brevis Apostolici für die Stist-Cappelle , und des Original-Stistbriefs des ewigen Jahrtags , aus den in den K. K. O. und V. Oe. Archiv hinterlegten Original-Urkunden getreu entnommen seyn , und mit denselben von Wort zu Wort übereinstimmen , wird hiemit ex Officio bezeuget. Innsbruck den 22. sen Jenner 1771.

Cassian v. Roschmann mppr.

K. K. O. und V. Oe. Archivarius, und des K. Stifts Secretarius.

## XLIX.

LITTERÆ FUNDATIONIS COLLEGII NOBILIUM DOMI-CELLARUM CAPELLÆ, IN PALATIO OENIPONTANO AB EA-DEM AUG. CONSTRUCTÆ, ADIUNCTI. 2)

IR MARIA THERESIA von Gottes Gnaden Römische Kaiserinn, Wittib, Konigion zu Hungarn, Böbeim, Dalmatien, Croatien, und Sclavonien &c. &c. Erzherzoginn zu Oesterreich; Herzoginn zu Burgund, zu Steir, zu Kärnten, und zu Krain, Großsfürstinn zu Siebenbürgen, Markgräfinn zu Mibren, Herzoginn zu Braband, zu Limburg, zu Lusenburg, und zu Gelderen, zu Würtemberg, zu Ober- und Nieder - &chelsen, zu Mulland, zu Mantua, zu Param, zr Placenz, und Guastala, Fürstinn zu Schwaben, gefürstete Gräfinn zu Habsburg, zu Flandern, zu Tyrol, zu Hennegau, zu Küburg, zu Görz, und zu Gradisea, Markgräfinn des heiligen Römischen Reichs, zu Burgau, zu Ober- und Nieder - Lausnitz, Gräfinn zu Namur, Frau auf der Windischen Mark, und zu Mecheln &c. &c. Verwittibte Herzoginn zu Lothringen, und Baar, Großherzoginn zu Toschan &c. &c. bekennen für Uns und Unsere Erben und Nachkommen am Unseren Königlich- und Erzherzoglichen Haus Oesterreich östentlich mit diesem Bries, und thun kund jedermänniglich: wasgestalten Wir während Unserem Ausenthalt in Unserer geliebten Grasschaft Tyrol den Schluss gesäßet, allda zur ewigen Gedächniss des Uns zu Imsbrugg entrißenen innigst- geliebten, nunmehro in Gott ruhenden Gemahls, Weyland Kaisers Franz des Ersten Majestät, und Liebden, als des theüresten Monarchen, wehrtesten Gemahls, siebreichen, und vorsichtigen Stamm - Vaters seiner zahleichen Familie und gnädigsten Regenten seiner Unterthanen, und Leüten, eine solche Stiftung zu machen, worinnen für desse Seele, so wie nach Unserem dermaleinst erstellen Erstellichen Hintritt, auch für Uns alltäglich gebetet, und die göttliche Barmherzigkeit angerussen werden. Ein größeres Kennzeichen Unserer Gnade hätten Wir Unserem getreuen Erbland Tyrol, und insonderheit aldortigem Adel nicht geben können, zumalen hierbey unsere allermildeste Absicht auf die Errichtung eines weltlichen adelichen Damen-stitts gehet. um mit voerewehnter ewiger Gedächtniss-Feyer untereinst die Versorung der bedürftigen adelichen Jugend, weiblichen Geschlechts, bis zu Tressung einer Heyrath, od

Danit nun ein und anderer Endzweck um fo gewiffer erreichet, und dies Unser neu errichtendes adeliches weltliches Fräulein-Stift in vollkommenen Stand gesetzet, und darinnen immersort erhalten werde; ordnen, setzen, und wollen Wir hiemit gnädigst, das

Exflens: dasselbe zu allen Zeiten den Namen eines Königlichen Stifts führen, und unter Unserem, und Unserer Nachfolgere unmittelbaren Schutz, Obsorg, und Gewalt Mon. Aust. T. IV. P. II.

1769. XXI. *Od*i. stehen, auch der eigenen Jurisdiction, unter welche Unsere Hosburg zu Innsprugg, in welcher es seinen Sitz haben wird, unterliegen solle, immassen Wir solches als en Appertinens gedachter Unsere Residenz geachtet, anbey auch hiemit ausdrücklich zur haben wollen, daß dassselbe jemahlen in ein gestelliches Stift oder Kloster verändert wer-

de. Es fevnd aber

Zweytens in dieses Unser adeliches weltliches Stift keine andere, als solche Fräulein aufzunehmen, welche vor der Aufnahm ihre Ahnen, sowehl väterliche als mütterlicher seits, nach Art, und Beyspiel des Maltheser Ordens erwiesen, und wird dahero der allheire in Wiem besindliche Commendeur diese Ordens allzeit ihre Proben mitunterzeichnen, auch davor zu stehen haben. Wogegen Wir aber auch ihnen die Vorzüglichkeit verleihen, dass eine jeweilige Ober-Dechantinn den Rang einer würklichen geheimen Raths-Frau, due Unter-Dechantinn aber den Rang nach der jüngsten geheimen Decretisten. Räths-Frau haben, auch die Ober-Dechantinn von dem Adel sowohl als übrigen Publico, den Excellens.—Titul empfangen, dann die übrigen Stift-Damen, welche der Ober-Dechantinn, und Unter-Dechantinn die Gnade zu geben schuldig sind, mit denen Kammer-Herrn-Frauen eingestheilt ihren Rang nehmen sollen.

Drittens: Die Anzahl der Stift-Fraülen haben Wir, mit Inbegrif der Ober-und Unter-Dechantinn, auf zwölf gesetzet, iedoch ohne Einrechnung der künftig etwa von Uns ernen-

nenden Abbtiffinn, oder Oberinn, an welche

Viertens feiner Zeit fämtliche Stift-Fräulein angewiefen, und ihr als Oberhaupt allgehörigen Respect und Gehorsam unverweigerlich zu leisten gehalten seyn sollen. Wo

immittelst, und bis eine Oberinn von Uns ernennet werden wird, Wir

Fünftens jezo der Ober-Dechantinn, und Unter-Dechantinn die innerliche Verwaltung des Stifts, und Vesthaltung auf denen von Uns gemachten Stift-Satzungen hiemit gnädigst anvertrauet, und Sie als zeitliche Vorsteherinnen des Stifts auf oberwehnte Weise benennet haben wollen. Wie aber Sie Dechantinn, und Unter-Dechantinn sich in disem ihrem Amt zu betragen haben, ist in denen Satzungen, wovon der Abbissinn Meldung geschiehet, des mehreren enthalten; Wohingegen, was Sechstens das Occonomieum des Stifts betrift, Wir in eben gedachten Satzungen so-

Sechsfiens das Occonomicum des Stifts betrift, Wir in eben gedachten Satzungen fowohl Art. XV.10 als Art. XXII.40 daffelbe Unfern beständigen Stifts-Commissierin gnädigst committieret haben. Zu beständigen Commissierin dieses adelichen weltlichen Fraülein-

Stifts aber wollen Wir hiemit

Sülesters, wie es zwar auch in oberwehnten Satzungen schon enthalten ist, einen jeweiligen Præsidenten Unseres Ober-Oesterreichischen Landes-Gubernis hiemit ernennen, und solchem jederzeit einen zu Innstruck wohnhaften geheimen Rath zugeben, der nicht bey den
Gubernio sitzet, von einer untadelhaften Aussührung, und anbey ein guter Wirth ist,
auch hierzu Zeit hat. Dise beyde sollen die Oeconomie des Stiß beforgen, und demselben in
allen Stücken an Hand gehen. Wie dann auch bey densieben die Stifts-Fräulein ihre wider die Vorsteherinnen zu haben glaubende Beschwerden, jedoch mit geziemender Art, anbringen, und um die Untersuch - und Abstellung derenselben anhalten mögen, und sollen.

Achtens: Wollen Wir denen Stifts-Fraulein die völlige Freyheit laffen, fich Ordensgeiftliche, oder auch weltliche Priefter zu Beichtvätern zu erwählen, jedoch feynd fel-

bige verbunden, die Predig in der Franciscaner-Kirche, als der Hofkirche anzuhören.

Nöuntens: Die Erfetzung der sich erledigenden Stellen in diesem Stift, wie auch die Benennung einer allensalligen Abbtission, so wie dermalen der Dechantinn, und Unter-De-

chantinn, behalten Wir Uns, und Unseren Nachfolgern bevor.

Zebentens: Zum Unterhalt der Zwölf Stift-Fräulein, wie auch der künftigen Abbtissin, dann zu denen übrigen erforderlichen Stifts-Ausgaben wollen Wir hiemit einsweilen aus Unseren Tyrolischen Salz-oder anderen bereitesten Cameral-Gefällen alljährlich die Summa von zehen tausend Gulden in Quartaligen Ratis zahlbar anweisen, jedoch den Bedacht dahin nehmen, ehebaldigst so vile Güter, Gülten, oder andere beständige Einkünsten in Tyrol für dieses adeliche Stift, mit Dispensierung von der Amortifations-Pragmatica erkaussen zu lassen, als nicht allein zu Bedeckung der würklich dem Stift ausgemessenen 10000. fl. sondern auch noch zu einem jährlichen Ueberschuss von wenigstens zwey taufend Gulden stir ohnverschene Unglüks-Fälle, für den Unterhalt der Stifts-Gebäude, sür die Anschaffung der usch und nach abgängigen Geräthschaften, Kirchen-Paramenten, und andere Erfordernissen nöthig seyn wird.

Eilftens: Werfen Wir für die Ober-Dechantinn taufend Gulden, für die Unter Dechantinn achthundert Gulden, und für jede der übrigen Stifts-Fräulein jährlich fünfundert Gulden aus. Von diesen 500. fl. behält die Dechantinn 200. fl. für die an einer gemeinschaftlichen Tafel zunehmende Kott in Handen, die übrige 300. fl. werden den Stifts-Fräulein in Quartaligen Ratis vorhinein verabfolget, wormt sie alle andere vorfallende Ausgaben bestreiten müssen. Jedoch wollen Wir ihnen aus dem Stiftungs-Fundo für eine Bedientinn das Kottgeld passieren, auch dem Stift alljährlich hundert Klaster Brennholz

abreı-

abreichen lassen. Für den Beichtvater, welcher ihnen zugleich die Exercitien des Iahrs zweymal zu geben hat, und den sie nach Belieben erwählen, und abändern können, passieren Wir zweyhundert Gulden, für den Medicum zweyhundert Gulden, und für den Chyrurgum hundert Gulden, die Medicin aber muß jede selbst bezahlen. Zwölftens: Sind gesamte Stift-Fränlein gehalten, ihre Kleidung, und Leibwäsche.

nebst einem filbernen Besteck, wie auch zweyhundert Gulden zum Eintritt in das Stift zu bringen. Die übrige Einrichtung foll von dem Stift aus angeschaffet werden, jedoch auch nach einer Fräule Austritt, oder Tod dem Stift verbleiben.

Dreyscheutens: alle andere gemeinfame Ausgaben des Stifts, als die Unterhaltung der Kapelle, der Stifts-Zimmer, Herbeyschaffung der Tafel - Kuchel- und Bett-Geräthschaften, und Wäsche, und so ferner, sind aus den Fundo der 10000, fl. zu bestreiten. Es sollen auch zwey Equipagen, und sür zwey Stist-Fräulein ein Livrée-Bedienter, mithin sechs Livrée - Bediente, ingleichen eine Köchinn, und die übrige zur Haus - und Kuchel - Arbeit erforderliche Dienstmägde gehalten werden. meldet, jede Fraulin selbst bestreiten. Alle andere Ausgaben muss, wie schon ge-

Pierzehentens: follen täglich zwey heilige Mellen in der Stift-Kapelle für die Stift-Fräulin gelesen werden, welche Wir bey denen P. P. Franciscanern gestistet haben.

Fünfzehentens: Was von denen 10000. fl. übrig bleibet, foll von Jahr zu Jahr zuruckgeleget, an einem sicheren Ort auf Interesse ausgeliehen, das Interesse jederzeit wiederum zu dem Kapital geschlagen , und für eine künftige Abbtissinn gewiedmet werden.

der um zu dem Kapital getenlagen, und für eine künftige Abbitühm gewiedmet werden. Seebzebenten: Die Schuldigkeiten einer jeden Stift-Fräule, fowohl in denen vorgefehriebenen Andachten, als auch übriger Aufführung, und Betrag anbelangend, wollen Wir, dals auf denen von Uns gemachten Satzungen vestgehalten, und von denen Vorsteherinnen hierauf genaue Oblicht getragen, auch jene Stift-Fräulin, welche fich etwa hierinnfalls suumfelig aufführen solten, auf Art, und Weise, wie es in Unstern Satzungen vorgeschrieben stehet, angesehen, in Nichtverfangungs- oder Besferungs-Fall aber jenes stürgekehret werden solle, was von Uns auf solchen Fall verordnet worden ist; Inmassen, und in solang, bis nicht eine eigene Abbitsinn für diese Unser Stift benennet werden wird, Wir der Dechantinn, und Unter-Dechantinn jene Obforg, wie auch Macht

weiter wit der Detantant, und verbereiten den Geber der Geber wird auch Macht hiermit eingeraumet haben wollen , welche einer zeitlichen Oberinn ansonsten zuftfünde. Alles diese shun, tilsten, und verordnen Wir mit wohlbedachten Muth, und ans Kaiser - Königlich - Landesfürstlicher Machts - Vollkommenheit, nicht zweistend, daß, gleichwie Wir gegenwärtige Stiftung zum Besten des gemeinen Wesens geordnet haben, und in seine gänzliche Erfüllung zu bringen bemühet gewesen, also auch unsere Nachsolgere in der Regierung nicht minder beeiferet feyn werden, über diese Unsere löbliche Stifts-Verfassung zu allen Zeiten vestiglich zu halten, selbe mit Nachdruck zu beschützen, und mithin jenes, was Wir vorstehender Massen darzu gewidmet, und bestimmet, als ein befländig vinculirets Stiftungs- Gut ganz ungefehnältert darbey zu belaffen, ja auch alle übrige diesem Unserem adelichen weltlichen Fräulein-Stift zugedachte Wohlthaten, Ehren, und Freyheiten zu ihren eigenen Ruhm dergestalten zu vermehren und zu verbesferen, wie Sie es zur Ehre Gottes, zum Besten des Adels, und zu Unseres Durchleuch-Königlich- und Erzherzoglichen Hauses, auch des gemeinen Wefens, am vor-

träglichften zu seyn erachten werden.
Solchemnach gebieten, und besehlen Wir allen Unseren, und jeden nachgesetzten
Politischen, Cameral- und Justiz-Stellen, dass sie dieser Unserer Stiftungs- Ordnung in
allen vorsallenden Begebenheiten buchstäblich nachsolgen, darwider, bey Vermeidung Unferer schweren Ungnade in keinerley Weise handlen, noch es anderen zu thun gestatten, fondern diesem Unserem weltlichen adelichen Stift, als oft es einiger Hülfe, und Beystandes bedarf, folche schleunig wiederfahren lassen, selbes bey seinen Freyheiten, Handes bedart, botche kuneung wiederlanden auch, reibes bey teinen Freyneiten, immu-nitäten, und Gerechtelanen kräftigit handhaben, auch in allen Fällen Unferm Kammer-Procuratori die Vertrettung dieses Unsers Stifts ernstlich einbinden, und in Summa alles beytragen follen, was immer dessen Aufnahm, und Wohlstand befördern kann, folgbar

Unsern hieroben ausgedruckten Willen , und Meinung gemäß ist.

Mit Urkund dies Briefs besiegelt mit Unferem Kaiserlich-Königlich- und Erzherzoglich- anhangenden gröfferen Insiegel, der geben ist in Unserer Haupt - und Residenz-Stadt Wieun den 27. ten Monatstag Ochobris, nach Christi unsers lieben Herrn und Seligmachers gnadenreichen Geburt, im Siebenzehen hundert fünf und sechzigsten, Unserer Reiche im Sechs und zwanzigsten Jahre.

## MARIA THERESIA.

RUDOLPHUS Comes CHOTEK . Ruæ B.= Sup.us & Archid.is Aust.ria p. Cancellarius.

V a

Ad Mandatum Sac. Caf. Reg. Majest. proprium. Johann Bernhard v. ZENCHER.

Mariophilus LEISNER.

2) Conf. dicha lec. cit. S. XIV. p. 54-

## L STATUTA, ET EMOLUMENTA COLLEGIO SUPRA NOMINATO ANNEXA. a)

#### ARTICULUS I.

lle in dieses Stift aufgenommen zu werden verlangende Fräulein sollen arm, und eines tugendlichen Lebenswandels feyn, auch das 24. ight Jahr ihres Alters erreichet haben, wogegen aber Ihro Kaiferl. Königliche Majeftät mit jenen, welche keinen Vater noch Mutter haben, aus allerhöchster Clemenz auch bis auf das 18. g Jahr zu dispensiven sich vorbehalten. Ausser der Kleidung, und Leibwäsche, wie auch einem filbernen Besteck, ist keine schuldig etwas weiters in das Stift jedoch müssen dem Stift zum Eintritt zwey hundert Gulden erlegt werden. zu bringen

II. Jede Candidatinn foll, vor der Aufnahm, ihre Ahnen, fowohl väterlich- als mütterlicher Seits, in der Zahl nach Art, und Beyspiel des Maltheser-Ordens zu probiren, und hierüber ihren ordentlichen attestirten Stammbaum aufzuweisen verbunden seyn.

III. Alle Täge, das ganze Jahr hindurch, follen alle Stifts-Fräulein um 9. Uhr einer heiligen Mess, und wieder einer um 11. Uhr in der Stiftskapellen andächtig beywohnen. Das Brevier foll von allen miteinander laut, und Chorweis, in den Stunden, da es die Oberinnen am beften finden werden, täglich gebetet, jedoch fo lang der Stifts-Fräulen nur wenige find, nicht gefungen, wie auch alle übrige vorgeschriebene Andachtsübungen, vor- und nachmittag in den bestimmten Stunden, sleislig und täglich, nach der von denen Oberinnen machenden Einrichtung, gehalten, besonders abends um 9. Uhr, und auf das allerfpätefte halb zehen Uhr, das Todten-Officium für weyl. Se. Kaiferl. Majeftät Höchit-feeliger Gedächtnis, so wie seiner Zeit für Ibre Kaiserlich- Königlich-Apostolische Majeftät nach Allerhöchft Dero erfolgenden Ableben, täglich mit einer Nochtra, am Sonntag aber mit dreyen, von allen zusammen laut gebetet, auch der Jahrtag, fowohl für weyl. Se. Kaiserlichen Majestät, als für die Allerdurchleuchtigste Stifterinn, nach Allerhöchst Dero Kaiferlichen Majestät, als für die Allerdurchleuchtigste Stifterinn, Hinscheiden, dann bey Absterben ein- oder anderen aus dem Allerdurchlenchtigsten Erzhaus, wie auch jeder Stifts-Fraule, der gewöhnliche Gottesdienst bey denen Franciscanern gehalten werden, wo alle insgesamt in Corpore zu erscheinen haben. fie wollen, können fie auch täglich den Rosenkranz, nebst der Lauretanischen Litaney, in der Stifts - Kapellen , zu einer von den Oberinnen benennenden Stunde , für das Allerdurchleuchtigfte Erzhaus, fowohl für Lebendige, als Todte, beten, wobey jederzeit eine Stifts-Fräule vorbeten, und felbe hierinnen wochentlich nach dem Alter, wel-ches, wie in allen andern Vorfallenheiten, von der Zeit ihres Eintritts in das Stift zu rech-An Sonn- und Feyertägen follen alle, und jede Stiftsnen ist, abwechslen können. Fräulen bey denen Franciscanern, als in der Hofkirchen, der Predig und dem Gottesdienít beywohnen, wie auch den Grünen Donnerstag, Fronleichnam, ersten Weyhnacht und ersten Pfingstfeyertag alldotten, an sammtlichen Frauen-Tägen aber, und an dem Tag, da die jährliche Gedächtnis der errichteten Stiftung, wozu der 18. <sup>to</sup> August bestimmet ist, begangen wird, in der St. Iacoss-Pfärrkirchen, ihre Andacht offentlich in Mänteln zusammen verrichten, und dem Gottesdienst beywohnen. Beichten können sie, entweder einem von dem Diœcesano hierzu ernannten Beichtvater aus der Gesellschaft su, oder einem andern Ordensgeiftlichen, oder einem weltlichen Priefter, nach Belie-ben. Von diefen, und allen andern Audachtsübungen, und vornehmlich von Betung des Todten-Officii, foll sich keine ohne erheblicher Urfach, und zuvor erhaltener Erlaubniss von Seiten der Oberinn entziehen.

IV. Zumalen der Zeit eine Abbtiffinn noch nicht ernennet worden, als foll die Dechantinn, und wenn folche verhindert ist, die Unter-Dechantinn, dem Stift anstatt der Oberinn vorstehen, auf genaue Beobachtung der Satzungen, und vorgeschriebenen Andachtsübungen, ingleichen auf den Respect in der Kirchen halten, keine Schwäzereyen gestatdann in allem übrigen, besonders, was die anständige Aufführung in der Kirchen, und ausser derselben anbelanget, die behörige Obsorge tragen, keine unanständige, oder gar zu eitle, und noch minder entblößte Kleidungsart, oder Anstrich, weder in dem Stift, gar zu eite, und noch minder entoloste Ateidingsart, oder Amittal, weder in deinstuft, noch aufler demfelben, denen Stiffs-Fräulen gefatten, felbe derowegen, und auch in allen übrigen vorgeschriebenen Punchen, zuerst ermahnen, und falls diese nicht fruchtete, angeordneter massen, oder, wo nichts verordnet sich befindet; nach ihren Guttinden, doch mit aller Anständigkeit, und Bescheidenheit; ansehen, und abtraffen; Inmassen, und obschon diese ein weltlich- adeliches Stift ist, die Stift-Fräulen jedoch sich jederzeit zu erinnern haben werden, das sie, so lang sie Stifts-Fräulen sind, besonders zum Dienst

Gottes gewidmet fich befinden.

V. Vornehmlich haben auch ermelte Vorsteherinnen darauf vest zu halten, was in Verlurst der Præbende bestraffet werden soll; dann dass auch währender Andachts-Zeit keine Fräule, weder in noch ausser der Kirche, mit jemanden andern rede, noch mehr aber, dass aller unerlanbter Umgang vermieden werde. Solte deme ohngeachtet sich eine Fräule hierinnfalls verdächtig machen, oder sich auf erfolgte Ermahnung nicht besseren, ja vielleicht gar in noch größere Fehler verfallen, follen die Vorsteherinnen jenem nachkom-men, was in Articulis XXXIX. und XL. derowegen enthalten ist. Was hingegen weniger erhebliche Fehler betrift, follen sie jenes beobachten, was der Articulus XLI. vorschreibet.

VI. Sämtliche Stifts-Fräulen werden in allem hiemit, nachdem der Zeit keine Abbtif-finn vorhanden ift, an die Dechantinn, und Unter-Dechantinn angewiesen, und ihnen, als ihren Vorsteherinnen, allen gehörigen Respect und Gehorsam unverweigerlich zu leisten

haben, immassen auch beyden eine gleiche Autnornat eingeratuure it.

VII. Wenn mehrere Fränkein aus dem Stift auf einige Zeit sich begeben wollten,

oder krank wären. sollen die zwey und über die Helfte ausser des Stifts sich befänden, oder krank wären, sollen die zwey heiligen Messen dennoch täglich in der Stiftskapelle gelesen werden, die PP. Franciscaner aber in solchen Fall, besonders so lang nur zehen Stifts-Fräulen in allem sind, anstatt derselben, täglich um 7. Uhr Abends das Todten-Officium in der Stifts-Kapelle beten,

die Fräulein hingegen ihnen hievor etwas von ihren Præbenden monatlich geben. VIII. Sammtliche Stifts-Fräulen follen fich bey denen in dem Advent, und Faften zu haltenden geistlichen Betrachtungen einfinden; wie dann das Nöthige vorgekehret werden wird, auf dass in den zwey letzteren Wochen des Advents sowohl, als der Fasten, die gebräuchliche geistliche Exercitien, durch einen besondern hierzu ernennenden Geistli-

chen, in der Haus-Kapelle gehalten werden.

IX. Keiner der Stift-Fräulen ist erlaubet, in dem Advent, oder Fastenzeit, dem Stift zu feyn, oder zum Effen auszugehen, vilmehr follen diefelbe in difer Zeit al-len Gottes-Diensten, und anderen täglichen Andachtsübungen auf das sleisligste beywohnen.

X. Falls eine Stifts-Fräule krank würde, und versehen werden müßte, foll das Hochwürdige von der Dechantinn, und allen Stifts-Fräulen, mit einer brennenden Kerzen in der Hand abgeholet, und auf gleiche Art in die Kirche zuruck begleitet werden.

XI. Bey Zuruckbegleitung des Hochwürdigen follen die Stifts-Fräulen die 7. Bufs-

psalmen zur Intention der kranken Fräule zusammen laut zu beten schuldig seyn, welches auch bey Administrirung der letzten Oelung von denselben zu geschehen hat.

XII. Wenn eine Stift-Fräule in dem Stift mit Tode abgeht, foll die Dechanting mit fämtlichen Stifts-Fräulen in ihren Ceremonien - Kleideren die Leiche zur Beerdigung be-gleiten, auch denen für die Seele der Verstorbenen haltenden Exequien beyzuwohnen verbunden feyn. Und foll die Verstorbene, in der zu Begräbnis der Stifts-Fräulen in der Hof- und Franciscaner-Kirche eigends errichteten Kruft, auf Unkösten des Stifts, zur Erden bestättiget werden.

XIII. Die Oberinn fowohl, als die Stifts-Fräulen, follen allezeit schwarz ohne Sammet, und Atlas, wie auch ohne gefärbten Bändern, und Palatinen gekleidet seyn; jedoch kleine Spitzen, und etwas weniges von Iubelen, oder Perlen können sie an denen Oh-ren, und Hals, wie auch Ringe, nichts aber am Kopf tragen.

XIV. Damit die Oberinnen fowohl, als die Stift-Fraulen ein ewiges Gedächtnis der Urfache ihrer Stiftung haben, follen fie an der linken Seiten, an einem weiß- und schwarzen Band, einen Ordens-Pfenning tragen, worauf einer Seits die Namen beyder Kaiferlichen Majestäten en chiffre, und auf der anderen Seiten das Crucifix, nebst der Jahrzahl

ihrer Stiftung stehen wird.

XV. Zu beständigen Commissarien dieses adelichen Weltlichen Fräuleins - Stifts , haben Ihro Kaiferlich-Königlich- Apostolischen Majestät einen jeweiligen Præsidenten des Gubernii, und noch einen geheimen Rath, der nicht von Gubernio, aber von guten Sit-ten, und ein guter Wirth ist, auch Zeit hierzu hat, zu ernennen geruhet, welche, nebst Beforgung des Oeconomici wie Articulo XXII.do die nähere Ausmessung geschehen wird, dem Stift in erforderlichen Fällen ihre räthliche Affiftenz leiften werden. XVI. Ihro Kaiferlich - Königlich - Apoftolische Majestät haben dem Stift auch diese

Vorzüglichkeit allermildest zu verleihen geruhet, dass die Stifts-Fräulen, in dem Rang mit den Kammer-Herren-Frauen eingetheilet, angesehen werden sollen; und da der Dechantinn, und Unter-Dechantinn, um das Guberno behöriger massen führen zu mögen, der Rang, als letzter würklich geheimen Raths-Frauen gnädigst beygeleget wird, so sollen dieselben keine Schwesterschaft mit denen anderen Stifts-Dames haben, sondern von

diesen Euer Gnaden betitelt werden. XVII. Sämtliche Sifts-Fräulen werden hiemit wiederholt in allen an die von Ihro Kalferlich-Königlich-Apottolischen Majestät indessen allergnädigst ernannte Dechantinn, und Unter-Dechantinn angewiesen, als welchen dieselbe den ihnen als Oberinnen gehörigen Respect, und Gehorsam unverweigerlich, gleich einer Abbtissinn zu leisten haben, welche allenfalls aus dem Durchleuchtigsten Erzhause jederzeit genommen werden könnte.

XVIII. Ihro Kaiferlich-Königlich-Apottolischen Majestät behalten sich, und ihren Nachfolgeren, das Recht bevor, nach Ableben einer zeitlichen Abbtissinn, Dechantinn oder anderen Stifts-Fräule sothane Stelle, selbst eigenem guten Bedünken nach, wieder

zu erfetzen.

XIX. Falls der Platz der Dechantinn, oder einer andern Stifts-Fräule fich erlediget, foll die Abbtiffinn hievon an Ihro Kaiferlich-Königlich-Apoftolischen Majestät also-bald die allerunterthänigste Anzeige machen, auf das Allerhöchst Dieselbe eine andere er-

nennen mögen.

XX. Nicht minder fo es fich ereignet, dass die Abbtissinn, und die Dechantinn, oder dermalen, wo keine Abbtissinn ist, beyde, die Dechantinn, und Unter-Dechantinn, oder dermalen, wo keine Abbtissinn ist, beidere wören, dem Stiff vorzustehen, soll durch Abwesenheit, oder Unpässichkeit verhindert wären, dem Stift vorzustehen, foll das Kapitul davon ungesaumt die allerunterthänigste Nachricht ertheilen, damit Ihro Ma-das Kapitul davon ungesaumt die allerunterthänigste Nachricht ertheilen, damit Ihro Ma-jestät einer anderen Stifts - Fräule die einsweilige Obsicht über das Stift anstragen können.

XXI. Nach beschehener Ernennung der Abbtissinn, foll dieselbe durch die deno-minitte Commissatios dem sämtlichen Kapitul vorgestellet, und demnächst das hierzu ab-

gefaste Jurament von der Abbtissinn offentlich abgeschworen werden.

XXII. Das Oeconomicum des Stifts foll denen Articulo XV. to ernannten zweyen weltderen Obliegenheit seyn wird, des Stifts Bestes lichen Commissariis übergeben werden, nach Möglichkeit zu beförderen, und salches für Schaden zu bewahren, zugleich aber von den Vorkehrungen in Oeconomicis der Abbtissinn zu ihrer Wissenschaft die Communi-Und damit Ihro Kaiserlich-Königlich-Apostolischen Majestät von cation zu machen. dem jeweiligen Statu des Stifts informiret feyn mögen, follen fle Commissarii, unter ihrer und der Abbtiffinn Fertigung, alljährlich den Statum des Stifts zu Handen der Königlich Böhnight- und Oefterreichischen Hofkanzley, als Obriften politischen Hofftelle, einsenden, wobey es sich abermals von selbst verstehet, dass in so lange keine Abbtiffinh dem Stift vorresezt seyn wird, die Dechantinn, und Unter-Dechantinn sothanen Statum, anstatt der Oberinn, mitzufertigen haben, folglich ift auch ihnen von denen Vorkehrungen in Oeconomicis zu ihrer Wiffenschaft Nachricht zu ertheilen. Ferner ist Ihro Kaiferl, Königlich-Apostolischen Majestät allergnädigster Wille, daß, nach Allerhöchst-Dero Ableben, der Status des Stifts zur Wiffenschaft einer jedermaligen regierenden Königinn, als Ober - Protetus ues Stute an Allectus et de Christe et de la Carlon des Stifts , folle eingefchicket werden, in fo lange, als keine Abbtifinn aus dem Klierdurchleuchtigsten Erzhause dem Stifte vorstehet, da alsdann der Status an dieselbe abzugeben feyn wird; wohlverstanden jedoch, dass dennoch gedachter Status von der Abbtislinn, oder Oberinn, und von beeden Commissariis gesertigt, jederzeit der obristen politischen Stelle muss eingesendet werden.

XXIII. In allen Gelegenheiten foll die Abbtissinn, und in derselben Abwesenheit die Dechantinn, fo Wir dermalen in einem gleichen Fall, anstatt der Dechantinn, die Unter-Dechantinn, den ersten Platz, und Sitz haben, falls aber beede, welches jedoch nicht leicht geschehen kann, abwesend, oder verhindert wären, soll provisorie, und bis nach Vorschrift Articuli XX.mi der allerhöchste Besehl eingeholet wird, die älteste Fraule folchen Platz vertretten, fohin die übrigen Fräulen derselben mit gleichem Respect und

Unterthänigkeit zu begegnen wissen.

XXIV. Die Schlüffel des Stifts, das Archiv, und alles übrige, fo das Stift in Corpo angeht, foll der Abbtissinn, oder Dechantinn anvertraut werden, welche über alles die

gehörige Obsorge tragen wird.

XXV. Am ersten jeden Monats foll die Abbtissinn, oder Dechan und darinnen die nöthige Angelegenheiten des Stifts vortragen, oder Dechantinn Kapitel hal-Stifts-Fräulen, so währenden Monats in etwas sich vergangen, ihre Fehler verweisen, wie dann nicht weniger denen Stifts-Fräulen bey fothaner Gelegenheit ihre etwo habende

Klagen vorzutragen unbenommen ist

XXVI. Wenn die Stifts-Fräulen insgesammt, oder besonders, sich über die Abbtisfinn, oder Dechantinn zu beschweren, berechtiget zu seyn glauben, können dieselben vor sich , oder unter Ansührung der Dechantinn, oder respective Unter - Dechantinn, sich verfammlen, ihre Beschwerden aussetzen, und gehörigen Orts, nemlich bey der ihnen vorgesetzten Instanz, um die Untersuch- und Abstellung anhalten.

XXVII. Zu allerhöchsten Handen Ihrer Kaiserlich-Königlich-Apostolischen Majestär, oder der künftig regierenden Königinn, foll die Abbtissinn, oder Dechantinn, allgährlich Tabelle fammtlicher Stifts-Fräulen durch den obriften Hofmeister zugeschlossen einschicken, und in selber genau anmerken, wie eine jede sich aufgeführet, wie sie ihre Schuldigkeiten, befonders in Frequentierung des Chors, verrichtet, auch wie lang, wo und mit wem felbe von dem Stift abwesend gewesen; Immassen auch künstig einer je-desmaligen regierenden Königinn die Ober-Einsicht, und Benennung der Stifts-Damen zustehen wird. In die Oeconomie aber hat selbe sich nicht einzumischen, sondern diefe foll bey der Hofkanzley, als Obriften politischen Stelle, bleiben. Wenn eine Tochter, oder Enkelinn aus dem Allerdurchleuchtigsten Erzhaus, Vorsteherinn felbe, bey jeder Aufnahm einer Candidatinn, der regierenden Königinn drey Subjecta vorschlagen, aus welchen diese eine erwählen, keine aber ausser denen drey vorgeschlagenen annehmen wird. Vorermelte alljährlich den tven Jenner zu Ihro Kaiterlich-Königlich-Apostolischen Majestät, oder einer künstig regierenden Königinn, Handen einzuschlicken kommende Tabelle sämtlicher Stifts-Fräulein, werden dermahlen die Dechantinn, und Unter-Dechantin unterschreiben.

XXVIII. Es foll keiner Stifts-Fräule erlaubet feyn, in eine offentliche Comedie, oder auf einen masquirten Ball zu gehen, dahingegen denenselben gestattet wird, die Woche einmahl in eine Opera, wie auch wochentlich einmahl auf unmafquierte, jedoch nur von der Noblesse gebende Balls, sich zu verfügen, also, und dergestalten jedoch, daß wenigstens drey Stifts-Fräulen zusammen dahin sich begeben, und um 9. Uhr Nachts wie-Falls aber eine Hofftatt zu Innsbruck wäre, ift derum nach Haus zuruck kehren. denenselben erlaubt, bey allen abhaltenden Festins zu erscheinen. Zu offentlichen Promenaden, oder in Gärten, follen sie anders nicht, als drey miteinander gehen, und um

9. Uhr zu Haus feyn. XXIX. Es stehet jeder Stifts-Fräule frey in einen geistlichen Orden zu tretten, oder fich zu verehligen, doch foll fie, bevor ein und das andere zu Stand kommer, hie-von der Abbtissinn, oder dermalen der Dechantinn und Unter-Dechantinn, Nachricht geben, und fich bey derfelben fowohl, als bey den ganzen Kapitul, mittelft eines Schrei-

bens beurlauben.

XXX. Jede Fräule hat die Erlaubniss sich von ihrem Stift jährlich vier Monate lang zu entfernen, also zwar, dass, wenn dieselbe drey Jahr nach einander in dem Stift verbleibet, sie nach diesem auf ein ganzes Jahr Urlaub zu nehmen berechtiget ist. Die Abbtillinn, oder dermahlen die Dechantinn, wird jedoch die Vorsehung thun, auf dass jederzeit zum wenigsten die Helste der Fräulen in dem Stift bleibe, mithin ist, falls schon die Helste ausser dem Stift sich befände, die um Erlaubniss ansuchende Fräule bis auf die Zuruckkunft einer anderen zu vertröften. XXXI. Wenn eine Stift-Fräule nach Haus, oder anderswo zu ihren Anverwand-

ten verreisen will, foll dieselbe solches der Abbtissinn, oder dermahlen der Dechantinn, und Unter-Dechantinn, gebührend anzeigen, und um die Erlaubniss ansuchen. foll derfelben nicht anderst, als in Begleitung der sie abholenden Anverwandtinn, oder fonsten denen Oberinnen wohlbekannten Persohnen (die sie hin - und herführen) zu ver-reisen erlaubet, auch sie verbunden seyn, täglich das Brevier und Todten - Officium zu

beten.

XXXII. Der Abbtissinn foll zwar, gleich denen anderen Stift-Fräulen, eine jährliche Abwesenheit von vier Monaten gestattet seyn, jedoch, dass dieselbe von ihrer Ent-fernung nicht allein dem Kapitul, sonderen auch Ihro Kaiserlich-Königlich-Apostolischen Majestät durch die verorduete weltliche Commissarien zuvor die schuldige allerunterthänig-Nagher der Bernicht ertheile, befonders aber ihre Abreife auf eine folche Zeit zu stellen trachte, wo die Dechantinn des Stifts gegenwärtig ist, damit das Stift nicht ohne Oberhaupt verbleiben möge. Ein gleiches hat auch dermahlen die Dechantinn zu thun, und mit der Unter - Dechantinn nicht zu gleicher Zeit zu verreisen.

XXXIII. Wenn eine Stift-Fräule länger, als die ihr ausgesetzte Zeit von vier Monaten, und 14. Täge darüber, von dem Stift abwesend bleiben sollte, verlieret diefelbe hindurch ohne weiterer Ermahnung, oder Nachficht, ihre Einkünfte für drey Mo-

nate, welche unter die übrigen Stifts - Fraulen ausgetheilet werden.

XXXIV. Solte aber die Abwesenheit der Stifts - Fraule vier Monate über die ihr zukommende vier Monate dauren, foll fie andurch fechs Monate ihrer Einkünfte verloh-

XXXV. Im Fall eine Stifts-Fräule ohne Erlaubniss ein ganzes Jahr aus dem Stift verbleibet, hat dieselbe, ohne zu gewarten habender Citation, ihren Platz verlohren, und wird in das Stift nicht mehr eingenommen.

XXXVI. Die Dechantinn, und Unter-Dechantinn follen auf alles jenes beforgt feyn, was zum Beften und Ansehen des Stifts, dann genauer Beobachtung der Satzungen immer

erforderlich seyn mag; jedoch das Guberno des Stifts nur in so lange führen, bis eine Abbtissinn benennet werden wird, wo sodann ihre Vorstehung aufzuhören hat.

XXXVII. Denen Stifts-Fräulen foll an keinem Hof, oder fonsten wo, fich zu engagiren erlaubet feyn , widrigenfalls mit denenfelben , wie in dem XXXV.ten Articul versehen, zu versahren ist.

XXXVIII. Was in Betreff der, durch eine allzulange Abwesenheit sich zuziehenden Strafe, vorgeschrieben worden, foll auf das genaueste gehalten, und hierinnen weder von der Abbtissin, noch dem Kapitul, einige Gnade oder Dispens ertheilet werden.

Wenn eine Stifts-Fräule fich eines unerlaubten Anhangs, oder Bekanntschaft verdächtig machte, foll diefelbe das erstemal von der Abbtissin ermahnet, das anderemal aber ihr folches in dem Kapitul offentlich verwiesen , und bey nicht erfolgender Besterung ihre Præbende auf eine gewiese Zeit zuruckgehalten, auch einer anderen Stifts-Fräule auf fie die Oblicht aufgetragen werden; und falls dieses nichts würket, foll nach Verlauf drey Monaten davon den Commissarien die Erinnerung gemacht, und von ihnen darüber nacher Hof berichtet werden,

XL. So aber eine einer versänglichen That, oder groffen Fehlers schuldig befunden le; foll derselben das Stift verboten, ihr Platz für erledigt erkläret, und um eine

anderweite Ernennung gehörigen Orts angefucht werden.

XLI. In weniger beträchtlichen Fehlern, als z. E. wenn eine Stifts-Fräule öfters ohne erhebliche Urfach den Gottesdienst verabsaumte, oder ohne Erlaubniss aus dem Stift bliebe, foll dieselbe hierüber nach Besinden mündlich betrast, und wo folches nicht fruchten würde, ihre Einkünste auf drey Monate denen Armen zum Vortheil gesperret werden. Eben dahero ift das, kraft Articuls XXV. gewöhnlich auf jeden ersten Monatstag vestgesetzte Kaganero it das, krait audeus A.V. gewoninen au petent trich inchts vorgefallen wäre, wenig-pitul nicht allzulang zu verschieben, sondern, wenn auch nichts vorgefallen wäre, wenig-stens, und sollte es nur pro forma seyn, von drey zu drey Monat ohnsehlbar zu halten. XLII. Wenn eine Stifts-Fräule einen auswertigen Besuch, von weltlichen, oder

geistlichen Persohnen, bekommet, foll hievon die Abbtissin, oder dermahlen die Dechantinn, und in ihrer Abwesenheit die Unter-Dechantinn, vorhero benachrichtiget werden, welche alsdann entweder selbsten der Unterredung beywohnen, oder aber bey Frauen-Visten eine, und bey Männer-Visten zwey Stifts-Präulen hierzu erwählen foll, abstit hielden selbsten der Visten zwey Stifts-Deusschaften foll, den der begren der Stifts der Stift damit jederzeit im ersten Falle zwey, und im letzteren drey Stifts-Damen beysammen seyn mögen. Es ist jedoch folches nicht von denen Besuchen der Väter oder Brüder zu verstehen, welchen, an dem zur Empfangung der Visiten gewidmeten Orte, erlaubt ist, mit

ihren Töchteren, und Schwesteren allein zu reden.

XIII. Aller fremder Besuch, es sey von Manns-oder Frauen-Personer, lediglich auf das hierzu besonders eingerichtete Tafel-zimmer, oder auf die Wohnungen der Dechantinn, oder Unter-Dechantinn, erstrecken, und niemand, wer er auch sey, ausger Mutter und Schwestern, der Zutritt in das Zimmer einer Stifts-Fräule gestattet werden, es seye dann, dass dieselbe kranck wäre, da dann denen nächsten Anverwandten folches zugelassen werden foll, wohl-verstanden, dass in folchem Fall keiner andern Fräule in dem Zimmer gegenwärtig zu feyn etlaubet werde, fo lange, als dergleichen Anverwandte, jedoch Frauen allein, oder der Vater der Stifts-Fräule, fich darinnen befinden. Anch find nur drey Täge in einer jeglichen Woche auszufetzen, wo die Stifts-Dames von 4. Uhr Nachmittag bis 7. Uhr Abends fremde Leüte in dem Stifte fehen mögen, niemals aber in der Frühe, und sollen sie bey fremden Besuchen allezeit schwarz, Im Advent, und in

und ganz angeleget feyn, eben alfo, als wenn fie ausgehen; der Fasten sollen nur an zwey Tägen fremde Besuche gestattet werden, und wenn die Exercitien feynd, gar keine.

Wenn eine Fräule aus dem Stift in die Stadt ausgehen, oder eine Befreunde heimfuchen will, muß dieselbe hievon die Abbtissinn, und in deren Abwesenheit die Dechantinn, benachrichtigen, da dann ihr eine andere Stifts-Fräule zur Begleitung mitgegeben werden soll, es sey dann, dass sie von einer der Abtissinn bekannten verheyratheten Dame abgeholet werde, welches jedoch die Woche nicht östers, als viermal, und zwar also zu geschehen hat, dass selbe längstens um 9. Uhr Nachts sich widerum zu Haus zwar and zu griefelen fatt, dass leide laughens ihn 9, Ohr Nachts fehr wieden zu fraus einfinden muß. Falls aber eine, oder auch mehrere Fraulen, außterhalb der Stadt in einem Garten, oder anderen Ort, eine Spazierfahrt vornehmen wollten, follen allemal drey beyfammen feyn. In dem Hof-Garten ift ihnen erlaubet, Leüte zu fehen, jedoch müßen jederzeit, wenn die Promenade blos in Gefellschaft von Damen beschiehet, zweey, und jederzeit, wenn die Promenade blos in Gefellschaft von Damen beschiehet, zweey, und wenn Cavaliers dabey find, drey miteinander gehen, und selbige längstens um 9. Uhr wiederum nach Haus kommen. Mit der Dechantinn oder Unter-Dechantinn kann auch eine Stifts-Fräule allein spatzieren fahren, und gehen.

XLV. Niemalen foll eine Fräule fich unterfangen ausser dem Stift zu schlaffen, noch ihr hierzu von der Abbtissinn die Erlaubniss gegeben werden, ausser da sich eine Fräule mit Erlaubnis auf die gestattete Zeit von selben gar entsernete.

XLVI.

XLVI. Die Stifts-Fräulen follen befonders dahin bedacht feyn, daß sie zu ihrer Bedienung ehrliche, und fromme Dienstboten aufnehmen, denenselben alles ohnnöthige Auslaufen ernstlich verbieten, und bey widriger Betretung solche alsogleich aus ihren Diensten thun, wie dann die Abbtission hierauf besonders Acht haben, und ersorderenden Falls die Fräulen dieserhalben ermahnen, auch wann sie mit ein oder andern Dienstboten nicht zu frieden zu seyn billige Ursach sindet, Macht haben soll sie gar abzuschaffen.

XLVII. Denen Stifts-Fräulen ist erlaubet, mit Vorwissen, und Approbation des Hofs, eine Niece, oder andere Befreünde von Stand, um ihr in etwas zu helsen, zu sich zu nehmen; wohl-verstanden jedoch, das eine solche angenommene Befreünde sich dieser Annahm halber keineswegs einigen Rechts zu ersteuen haben soll, ihrer Tante, oder annehmenden Befreündinn, zu succediren, oder durch Resignation der letzteren in das Stift zu gelangen; allermassen diese Concession nur so lang denen angenommenen Befreündinnen zu statten kommt, als die Stifts-Fräule lebet. Uebrigens müssen dergleichen von denen Stifts-Fräulen annehmende Befreündinnen in der Betrachtung, daß selbe in einen solchen sicheren Ort conservieret werden, sich allen Instituten des Stifts unterziehen, jedoch haben sie derowegen weder einigen Genusses, noch einigen Rangs, sich zu ersteuen.

XLVIII. Und damit nicht nur die von denen Stifts-Fräulen gemachte Proben in guter Ordnung aufbehalten, fondern auch alle übrige zu dem Stift gehörige Schriften und Urkunden wohl verwahret, und darüber ordentliche Repertoria geführet werden mögen, haben Ihro Majeftät allergnädigft refolviert, zu diefem Ende einen eigenen Platz für das Stifts-Archiv in dem Landes-Fürftlichen Archiv anzuweißen, und dem Archivario weger fothaner Mitbelorgung des Stifts Archivs, 100. fl. aus dem Stiftungs-Fundo

beyzulegen.

XLIX. Da die Stadt *Innsbruck* klein ift, können die Stifts-Fräulen, wenn fie ausgehen, fich der Tragfestel füglich bedienen, oder ihnen die Wägen von ihren Anverwandten geschickt werden, ohne daß es nöthig ist, wegen Anschaffung eigener Wägen für das Stift eine Vorsehung zu machen. Die Livrée der Stifts-Bedienten soll seyn grau, mit schwarzen Ausschlägen auf den Röcken.

L. Formula Juramenti für eine künftige Abbtissinn des Königlichen adelichen Fräulein-Stifts zu Innsbruck.

ch N. fchwöre zu Gott dem Allmächtigen, der gebenedeyten von der Erbfünde unbefleckten Mutter Gottes, und allen Heiligen, daß ich der Allerdurchleuchtigiten, groß-mächtigiten Fürflinn, und Frauen, Frauen MARLÆ THERESIÆ, Römitchen Kaiferinn, Wittib, Königinn zu Hungarn, und Böbeim &c. &c. Erzherzoginn zu Oelferreich &c. meiner allergnädigten Frauen, unferer Stifterinn, wie auch Dero aus Ihro Königlichen Geblüt, und Stamm, nach der Allerhöchft-stäbilirten Successions-Ordnung, faccedirenden Erben, Königen, und Erzherzogen, in dem mir anvertrauten Amt einer Abbrissin des Königlichen Fräulein-Stifts zu Innsbruck, getreu, gehorsam, und gewärtig seyn, vor allem auf die Besörderung der Ehre Gottes einen besonderen Bedacht nehmen, nicht allein selbsten denen Statutis diese Stifts in allem getreulich nachkommen, und nicht die mindeste Abänderung in selben gestatten, sondern auch die mir untergebene Stifts-Dames zu derselben genauen Beobachtung, und allen Tugenden anhalten, und sonsten alles dasjenige thun wolle, und solle, was einer Abbrissinn, und Oberinn eines solchen adelichen Fräulen-Stifts gebühret, und oblieget; getreulich und ohne Gesährde. So wahr mir Gott helfe, die gebenedeyte von der Erbssinde unbesleckte Mutter Gottes MARIA, und alle Heiligen.

# APPENDIX

# AD AUCTARIUM DIPLOMATUM PRO TAPHOGRAPHIA AUSTRIACA.

T.

# CHRONICON KOENIGSVELDENSE.

### MONITUM.

ta recte inscribimus hoc Chronicon. Sic ipse auctor mox initio de origine Sereniss. Principum Austriæ, deque Monasterio Königsveldensi Fratrum S. FRANCISCI, & Sororum S. GLARÆ MON. Aust. T. IV. P. II.

fe scripturum præfatur. Fuiffe autem eum ex ordine S. FRANCI-SCI, non uno loco manifestat, ut annotavimus. Igitur transscripsisse opus censendus est an. 1442. Magister Waldishutanus, Clevi FRYGER von Waldzhuot Lermeister, qui ad calcem nomen simm apposuit. Coniecturam hoc facit, hunc ea, quæ ad finem de origine urbis Waldshut latina saltem leguntur, addidisse. Nam quz iterum theotisca sequuntur lingua, non ultra annum 1396. pro-Auctor vero Franciscanus mortem AGNETIS, filiz grediuntur. LEOPOLDI Gloriosi referens, dicit eam brevi adhuc tempore, bi kurtzen Ziten, vixisse, obiit autem 1392. Nisi forte locum hunc a Scriptore interpolatum existimes, eoquod cum morte AGNETIS Reginæ Hungariæ, quam recte reponit ad annum 1364. finire videatur. Hoc autem supposito censendus foret HAGENUS hoc chronicon exscripsisse, cum ad verbum sæpe conveniant, ut passim notavimus. Etsi vero fabulis, pro more seculi, perinde ac HAGENUS nonnunquam indulgeat, habet tamen etiam veritati historicæ confentanea, quæ apud alios Scriptores haud funt obvia, ut edere operæ pretium, atque vel ideo etiam oportunum hic fuerit, quod hiftoriam earum omnium personarum Principum, veluti ex condicto, describat, quæ nuper Basilea & Königsvelda an. 1770. ad monasterium S. BLASII in filva nigra fuerunt translata, catholicæ postliminio reddenda sepulturæ in crypta, eam ob rem in novo templo extructa.

Communicavit mecum hoc chronicon Cl. F. Victor Effinger de Wildegg, Bernensis. Quam penes familiam iam aliquot seculis suit hoc manuscriptum. Ad calcem enim hac notantur: Disbuch ist elisabeth peternella effingerin boren von rogwil. Adpicta sunt utriusque familiæ insignia: porro Elisabetham obisse an. 1564. adscribitur manu Hans Fridrich Effinger von Wildegg anno 1596. Sequitur Ludwig Fridrich Effinger von Wildegg 1660. ac

demum J. J. Effinguer de Wildegg 1721.

VON DEM URSPRUNG DER DURLÜCHTIGEN FÜRSTEN VON ÖSTERRICH VAHET DIS AN.

ie hept fich an das buch von dem Urfprung der durchlüchten Fürften von Oefterrich, vnd von der gestifte ze Küngsuelden der bruder fant Franciscus orden, vnd der schweftren sant Clarro orden. Vnd dis buchs sint zwey teil. Der erst teil här drissig cappitel. Der ander teil ist von Frow Ackessen der dursüchten Fürstin wilen Küngin ze Vnger vnd hät eins vnd drissig cappitel. Der erst teil seit von der zit do die nachgeschribnen ding angevangen sint, und vahet an an der zit do man zalt von gottes gepurt zwölff hundert vnd eins vnd stifzig jar bis vff die zit das das goz hus ze Küngsvelde wart angevangen. Das ist von dem ersten Keyser Octaulanus hieß bis an Keyser Fridrich den andern, vnd wiss och das von dem selben Octaulanus bis an Keyser Fridrich warent gewesen sinff und minzig kayser. Dar näch do man zalt von gottes gepurt zwölff hundert und eins vnd sinzig jar do richset Cunkadus der dritt Römsch Kunig des was Keiser Fridrichs sin. Do nu sin vatter gestorben was do zoh er gen Napulz vnd gewan die statt vnd zerstört sy vnd demittiget damit alles bulle der wart in dem nächgenden jare siech. Do wart im geben ein tristir vermischet mit gist des starb er. Ze denselben ziten geschah ein groß wunder in dem riche Castelle, do richste ein Küng der hieß Verkandnus und wart sinden bi Tolet ein stein was gespalten in dem spalt vant man ein buch das waz geschriben mit drygerley geschrift Hebraytch Krigsch und Latine.

Die bletter warent groß und hert als holz das buch waz groß als ein pfalter. Die matery waz von dryley welt von Adam vntz an den endkrift. Der anfang des dritten buchs was also. In der dritten welt wirt geborn gottes fun von der magt Marien der wirt sterben vm heil der menschen. Das buch sach vnd hort lesen ein Jud und er hiesch den heiligen toff mit allem dem so ein christen menschen zugehört.

Dar nach wart lantgräf Heinrich erwelt ein Lantgräf ze türingen. Dar nach graf WILHELM graff von hollande der wart von den frieflagen, die bestunden das entveder Keyfer wart. Do man zalt von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche der wart von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und fünftliche von Christos gepurt zwölff hundert und sechs und zig jar. Do nu das Keyfer ampt alfo lang zit ftund vnbefezt. Do ftund in tütchen landen groß übel uff kryeg und morderyge das nieman sicher war kosman noch buman vntz vff die zit das gott das ort sines heiles wolt ufrichten. Do hatten die fürsten die einen Küng ze wellen hant von nott ze gedenken wie si frid machten dem armen und dem richen. Vnd also vis gäb und hülff vereinten si sich ze betrachtent wie es so sorgliches wunder und ein schutzliches vihe ist gelider an höpt vnd Kerten sich mit sinnen und mit vesten hertzen ze suchen einen vesten herren mit einem vesten ritzelichen genste kleichen gestellt gestellt gestellt genste kleichen gestellt genste kleichen genste kleichen genste kleichen gestellt genste kleichen genste kleichen genste kleichen genste kleichen genste kleichen genste kleichen gestellt genste kleichen genste kleichen genste kleichen genste kleichen geleichen genste kleichen gestellt genste kleichen gestellt genste kleichen genste kleichen genste kleichen genste kleichen gestellt gestellt genste kleichen genste kleichen gestellt genste kleichen gestellt gestellt genste kleichen gestellt gestellt gestellt gestellt genste kleichen gestellt gestellt gestellt genste kleichen gestellt gestellt gestellt genste kleichen gestellt gestellt gestellt genstellt genstellt gestellt gestellt genstellt gestellt genstellt gestellt genstellt gestellt gestellt gestellt genstellt genstellt gestellt gestellt genstellt genst terlichen gemüt de Küng möcht gefin und als einen Küng mit gemütes vestikeit möcht volbringen und tun.

#### EIN BISCHOFF WAS.

Ze denselben ziten was ein bischoff ze Basel der was ein barfüs Sant Franciscen orden hieß bruder Heinrich von Yin 1) vnd waz weltlicher wisheit ein vserwelt man der riet den Kurfürsten vnd andern Herren da es not waz an Gräff Rudolff von Hapfpurg als an einen frommen wisen vesten herren, der vor allen herren und rittern ze fürderen were zu der hohi de eren Römisches riches Küng und herr ze fin. Hie velt aber eins zuo sagent von dem vorgenant bischoff Heinrich das im widersur diewil er ein arm bruder sant Franciscus orden was und lesmeyster zuo Basel was. Ze den zitten hatt er gar ein andächtig bichtochter, die offt vil heimlicher zügen von gott bevand, zuo der kam öch öft de böß geift anders dan in siner eignen gestalt. gott bevand, zuo der kam och on de bons gent anders dan in innet eignen gettalt. Das er nu ein engel lichtes schin, nu sich Christen nampt vnd also mit menigvaltig wi dieselben person wölte andachtz irren. Also gedächte sy ir bruder Heinrichen irrem bichter verkünden. Do daz geschah do heis er sy wenne der betrogen geist me keme, das sy ze stund Ave Maria sprache, vnd im vnder sine ögen spuwte. Do das beschah do entweich der böss mit einem ellenden geschrey Der mit dis slucht hät gemachet den wil ich tue eren erhöhen, das er delt bas gelchickt fy zu dem val. Also was dirre ein bischoff des ersten ze Basel, darnach wart er bischoff ze Menz vnd Cantzierer des heiligen römischen riches.

## HIE SEIT ES WIE EIN KÜNIG ERWELT WART VON DE KURFÜRSTEN.

e den ziten als vorgeseit ist was kein Küng in tütschen Landen der über romsches rich richseit. Darumben warent die Kursürsten einberlich ze rät worden das sy nit me wölten an ein hopt sin vnd meinten einen Küng wellen, das erhort byschoff Heinbich von Basel, von dem vor geseit ist vnd der kert sich zuo Gräff Rudden dur die sin manheit vnd Grosmütigkeit den kursürsten bekant wurde das sy detunde dur die sin manheit vnd Grosmütigkeit den kursürsten bekant wurde das sy dester geneigter wurd in ze wellen. Bald do belag Gräff RUODOLFF Basel die Herren statt, wider die er redlich fach hatt, als man in andern croniken vindet, 2) die von der herschaft von Oesterrich gemachet sint.

Zuo den ziten als man zalt von Christus geburt zwölff hundert vnd dru vnd si-benzig jar kamen die Kursürsten zesamen gen Frankfurt vsf den nechsten teg nach Sant Michels tag, vnd wart Gräff Ruodolff erwelt von allen Kurfürsten än von von Behem der was nit bi der wal. Alfo brächt man das vrkund der wal erlich für Balel in das her, vnd enpfieng es erlich als er folt, vnd gab frid der ftat. Ze vrkund des das kunftig was, das er gemeinen frid der heiligen christenheit vberal kurtzlich geben vnd machen folt. Dirre Herre, e er Küng erwelt ward, do hat er große minne zuoallen gottlichen dingen, vnd zuo den heiligen Sacramenten. Man lift von im das er einsmals mit finem volk dur ein wasser riten wolt, vnd vand da einen priester der truog den fronlichamen vnfers Herren, vnd beforget fer wie er durch das wasser keme wän

<sup>2)</sup> Henricus Isansis Minorita primum an. 1274. in epi-foopum Bestirussem in the lectus. Eius antecessor cognomia-nis Henricus de Neurology, Rudolpest, com in Rom. regem cligectur, erze helis sogitalis. Fallitur igitur

3

es was gar ungestime vnd grofs. Bald als RUDDOLFF das fach, so stund er von sinem ross, vnd hiess es dem priester dar ziehen. Do nu der priester durch das wasser kam, do bot er dem herren fin ross wider, do wolt er sin nit vnd verläch fich vnwirdig sin, das er iemer me das ross überschritte das den schöpster vnd aller herren herre getragen

hatt, und also gab er frilich das dem priester.

Bald darnäch kam Ruodolff der Gräff zuo einem heiligen andächtigen menschen. das mensch seit ihm, das er kurtzlich solt geehret werdem, vm das minne werk, das er gen dem heiligen Sacrament getän hatt. Er hatt och stäts bi im ein bichter in sinem hoff und war für das, was fant Franciscus orden, hiefs bruoder Wernheer von Brugg, ein bewerter man, vnd was bi im bis er gestarb, vnd gab sin kungklich gewand den bruodern gen Constantz, das noch hüt da ist, das haben wir alle gesehen einen mesfachel vnd zwen ewangelier rök.

VON KUNG RUODOLFF.

Rudder der erst nam ein gemahel von dem hus der graffen von Hohenberg, die was ein dursüchtige frow der tugenden, ein besunder minnerin aller guter götlicher dingen, die gebar im dryg fün vnd sechs tochtren. Der erst geborn sin hieß Rudder, dem wart geben des Kungs tochter von Behein, die gebar Herzog Hamsen, von deswegen hernach Kung Albrecht erflagen wart. Der ander fun hieß HARTMAN der ertrank in dem rin ze Kobolz. Der drit hiess Albrecht der wart Römischer Kung.

VON VI. TOCHTERN.

Dis vierde Cappitel seit von VI. tochtern die gebar im fin Gemahel. Die erst hiefs CLEMENT. Die wart einem King von Bebem gemähelt. 3) Die ander zwo wurdent geben den fürsten von peygern, von einer wart geborn Herzog Ludwig, der darnach watt wider Küng FRIDRICH, als hie näch fol geseit werden, wart. Hie sint nu funff, eine ward geben einem fürsten von Sachsen. Item eine wart geben dem Margrauen von Brandenburg, als davor öch ein teil gefeit ift. E Küng Rvodolff Küng wurde, do hat er erstritten Elssas Brisgow Ergow Turgow Burgund vnd streit vnd überwand den Gräffen von Saphöw vnd demütiget den bischoff von Sträsburg vnd von Bafel. Do er aber bestät wart, vnd gekront Künig, do streit er mit dem Lantgräffen von Türingen vnd macht in gehorsam vnd vndertan dem heiligen rich.

## WIE KUNG RUODOLFF ERWELT WART.

Nart er gekrönet von dem bifchoff von Köln ze Aech mit groß herschaft fürsten Gräfen vnd frügen Lantzherren Ritter vnd knechten. Darnach bereit er fich das er gekrönt wurd von dem Babít der bi denselben ziten was, vnd das der heiligen kilchen fchwure als das recht feit.

Do man zalt von Gottes gepurt zwölff hundert vnd fünff vnd fibenzig jar hatt der Babît ein concilium ze Lugg in dem ersten herbstmonat. Do kront Gregorius der nund 4) den Küng vnd frow Annen finem gemahel, vnd zeichet fi beide da mit dem heili-

gen crütz.

In demfelben concilio do der Babít Gregorius der nünd felber in person was, do waren fünft hundert bischoff vnd sechzig äpt , vnd by tusent andere prelaten. Do wart brust bruoder Albrecht pretten orden, 5) ein großer meyster der heiligen geschrift, vnd was och bischoff ze Regenspurg, das er folt ein bredye tuon vor allen prelaten vnd vor aller der pfaffheit von dem gekrönten Keyfer. Do vieng er an mit difem wort: Nement war ich send in ein fürstriter vnd ein behalter, dirre ist gewesen Gregorius der da funderbar eret vnd zuo der heiligen zal tet schriben sanctum Francisde nünde, cum, derfelb GREGORIUS krönt och Küng Ruodolff.

Nu vieng an fanctus Franciscus vnder Inocencio vnd kam bis an Honorium, fo kam der dritt von dem wir hie schriben der hiess Gregorius. Nu ist vor geseit, das von sant Peter bis an disen Gregorium warent hundert und zwen und nünzig Bäbst gewelen, vnd von dem ersten Keyser der Augustus hiess, bis an Keyser Fridrich den

andern warent nünzig vnd fünff Keyfer gewesen.

#### VON ZUGEN VND STRITTEN.

von den herzügen von striten vnd figen die er mit hilff gottes getan hat. Do nu Ruddoeff der erst gekrönt wart mit der hand des heiligen Bäbstz Gregorii

4) Immo GREGORIUS decimus, fub que Concilium Lugal.

2) Confundit hie auftor GUTTAM cum CLEMENTIA. IIIa WENCESLAO Pie, Rademie Regi nuput; hae aliquando ANDRER, fratti LADISLAI, "Ungurie regis ideponfanda, podita CAROLO MARTELIO, "Nicilie regi nuptui data fisit.
4) Immo GREGORIUS decimus, fub quo Concilium Zagd.
kast. e. de spift XX.
1ib. I. Cod. epili, Radabb, p. 27. feq. Is tamen ism anno 1262. epilicopanu Ratificator, fie sponte abdicaverat, qui et an. 1260. collatus fuit.

do hielt er stätes rät mit fürsten viid mit herren, wie er das heilig rich meriti vnd besäß mechteklich bisumtz, vnd bezwangs das sy von not kraft des herren müsten sich an des Kungs guad ergeben. Darnach do man zalt von Christus gepurt zwölff hundert vnd fechs und fechsig iar, 6) zoch er mit fürsten vnd mit grossen her wider Ottakern den Küng von Behem, der hatt das herzigtuom von Oefterich vnd Styr mit vnrecht befellen, vnd beftreit den vif einem veld ze Oefterich Ottakonn und erflug in, vnd macht öch dieselben zwo herschaften vndertän vnd gehorsam dem heiligen rich. Derselb Ottako-Rus was gar ein vernant manlibs vnd genütz für ander lüt grad vnd stark. Derselbe buwet das aller erst sant Claren eloster das disent den bergen gebunen ist 7) nach der wise und form als sant Claren münster ist ze Assis, und darin tet sin lipliche tochter die Aones hies mit sechtzehen megten gott darin zedienen. Vnder denen nam sin tochter iunkfrouw Anenes in allen gotschen gnaden und togenden zuo und beschloß es mit einen guoten seligen end mit gott ruchsent ewenklichen.

Zuo demselben Gotzhus sint vil schön Kleinot von heiltum. Sunder ist da Sant

NICLAUS vinger, der was besloffen in ein väsln als in ein glas der vinger hät so vil öles geben das er ietz schwebt in öl. Nu hat der Küng von Behem einen siechtagen an den beinen, und hieß dartragen das öle das man ihn sölte salben, do verschwande ze stund das öle, nach fürbas gab der vinger nit me öle, das ist öch nit ze verschwigen. Do Ka-ROLUS der ander richfet, der nu Küng ze Behem was gebohrn vnd Keyfer der welt denfelben vinger zersegen vnd wolt in halber legen zuo anderm finem heiltum. Do man den vinger mit dem messer schniden und teilen wolt, do floss er von frischen bluot, als ob er vinger mit dem meiter ichniden und teuen work, do nois er von michen nuot, als ob er ietz ab eins lebenden gesunden menschen lib geschnitten were. Also wurden die gegenwirtig warent von gottes wunder geslagen in ir hertzen, und wart das bluotig messer bit anderm heiltum behalten, von demselben ist öch das guot zehören. Der ertzbyschoff von Bräg wartet mit aller psäffheit, und mit aller geststicher vind heiliger gezierde des selben heiltums das er wölt nach des Keysers meinung zuo anderm sinem heiltum tuon. Do wart ze stund der vinger wider gantz der zerteilt was gesin das man die schidung nit gebriefen kunde denn ein klein schnettli als ein sidin vädemli.

#### VON KÜNG RUDOLFFS TOD.

ung Rudolff der erst starb do man zalt von Christus gepurt zwölff hundert vnd eins vnd nünzig jar Jdus Julii, vnd was drü vnd sibenzig jar alt vnd hat achzehen jar sines riches vnd wart erlichen begraben zuo de tum au Spor bi andern Küngen. Des selben jars Kalendas Martij do erlasch die sunn.

#### VON KÜNG ADOLFF.

A DOLEF der erft was ein gräff von Nassow der wart erwelt do man zalt von Christians genort zwölff hundert und den wat Christians der wart erwelt de man zalt von Chris stus gepurt zwölff hundert vnd dru vnd fibenzig jar, an der statt dan man Kung wellen fol gemeinlich von allen Kurfürsten, ze Römschen Kung tertio Nonas Maij, dirre was ein funder fründ aller geistlicher Lüten, vnd hatt einen liplichen Bruoder einen predyer, hieß meyster Dietrich, ein ersücht meyster der heiligen geschrift, und hatt ein tochter ze clarental Sant Claren ordens und was eptissin, und endet eins reinen heili-

Kung Adolff richfet fiben jar der nam guot von dem Kung von engelland, vnd ward fin földner wider den Kung in frankrich, das nam die Kurfürften für übel, vnd ward in foldner wider den Kung in trankricht, das nam die Kurfuriten im übel, vnd zugen von im mit hilff mit rät vnd thit gunft, vnd fantent ir erlichen bottfchafft zuo Hertzog Albekern von Oefterich, der do zemäl ein vernant herre was von veftigkeit vnd grofmütikeit, vnd aller fromkeit fo einem herren zuogehört. Der hat zusamen geleit einen groffen schatz, vnd brucht den frilich zegeben herren rittern und Knechten, vnd folget der fürsten räten vnd kam mit großem volk durch peygern und durch schwä-ben gen sitz des Rines vnd leit sich mit sinem her ze der statt Spir. Do kam Küng Adolff och mit finem her, vnd da bald ordnet man die spitz wider einander an der statt die man heisset der hasen bühel. Ze stund wart Küng Anolpp siglos mit sinem her und wart erschlagen. Aber Hertzog Albrecht empfieng die wirdikeit des heiligen Römschen richs

#### KÜNG ALBRECHT.

A LBRECHT der erst Küng, Ruddolffs der Römsch Kungs sun, do Küng Adolff er-schlagen wart, do richset er zehen jar. Dirre kam in vngunst des babstz Bonifa-

<sup>6)</sup> Vult dicere stehs und stewnig. Anno quippe 1276. primum Rudolffus ontra Ottocard present Schemies,
qui substrates provincias couppearst, movit, codenque
anno confedum bellum, an. 1278. redintegravit uns decretoria pugna, qua Ottocard se ecubuit, iterum filiciter confummatum.

cu des achteden darum das er Küng Adolffen erschlagen hat, der gödlich ze Küng erwelt was, vnd hielt das Küng Albrecht mit gewalt än recht Römiches rich hette besessen. Es suogte sich bäld; das ein groß stois wart zwischen dem bähß Bontpacio vnd dem Küng von frankrich. Nu fach der bähßt das er nit widerstan macht dem Künig von frankrich, vnd volget gutz ratz und sant zuo Küng Albrecht, vnd halt sich mit dem und getrüwet das er dester bas belibe vnd bestünde vor dem Küng von frankrich. Also wart Küng Albrecht von dem Rähßt bestär. Ze stund wast ein von frankrich. Alfo wart King Albrecht von dem Bählt bestät. Ze stund wart einhelligkeit vnd frid in allen tütschen landen. Das tet des Küngs großmutikeit, macht vnd weitheit, also das kein Krieg noch kein mishellung was, funder alle ding giengen nach des Küngs gebott vad willen.

Dirre Albrecht der nam ein frowen des Hertzogen, tochter, von Karinthia von der man hie nach wirt fagen, die macht eins und zwentig kind bi im, von denen wurdent zwölff fursten vnd furstin. Sin erst geborner sun hiest Ruodolff. Der wart Küng ze behein dem wart gemähelt frow Blanka von dem hus von frankrich, die was zemäl ein demütig gottförchtige frow. Dife frow starb jung vnd lit begraben ze Wien bi den mindern bruodern do man zalt von gottes gepurt drizeben bundert jar. 8) Aber Küng Ruo-DOLFF von Behem starb von Christus gepurt drizehen bundert und dru jar 9) quinto nonas Julii.

#### DER ANDER SUN.

er ander fun was der durchlüchtig fürst Fridrich Küng Römschs Richs, dem wart gemähelt Küng Jacobs tochter von Arragonien genant elsbeth. Dis buwet sant RINEN capell ze Wien vff der minder bruoder hoff statt. In der selben Cappel lit frow Blanka begraben, von der vor geseit ist. Do dise frow Elsbeth vil gnädricher wer-ken durch gottes willen getät, do starb sy do man zalt von Cristus gepurt drizehen hun-KATERINEN capell ze dert vad vier vad driffig jar Jdus Julii, 10) vad wart och in ir Cappelle begraben.

#### VON KÜNIG FRIDRIC ERWELLUNG.

er durchlichtig fürst Küng FRIDRICH wart erwelt under Küng Ludwigen von peygern, des bruoder was der bertzog der pfalantzen, 11) vnd erwelt doch finen bruoder Küng Ludwigen nit. Küng Fridrich war gar ein stoltz schön man senstmütig 11 vnd erfam, fam eins fürsten natur sol sin. Dem wart ein fun von der Katherinen vom 12 13 Arragoni, 12) der lept nit lang vnd lit begraben in fürsten grab ze Küngsneld. Jm wurdent och zwo tochtren, eine hieß Anna die wart geben einem Kung von Kragon, 13) do der starb do wart si geben einem grasen von Görtz, der starb do stor si in sant Claren orden. Die ander hieß Elysabeth, die ward eim Küng von Behem, die starb e das fi zesamen koment. Küng Fridrich zoch mit groffer macht wider herzog Lub-wie von peygern in fin land, vnd käment ze striten. Küng Fridrich wart siglos, vnd wie von peygern in in iana, vna kament ze titten. Kung Fribrich wart igjos, vnd wart gevangen vnd machet das wan Küng Fribrich herschaft Gräffen frygen vnd ander landtzherren täten vntrube, vnd verzugen die stund zekoment vntz das der strit zergieng, vnd das der Küng gevangen ward. Näch vil zites wart es alles gericht, das Küng Ludwig sol über die berg in Lamparten vnd solt da richsen, vnd Küng Fribrich soll über die berg in Lamparten vnd solt da richsen, vnd Küng Fribrich soll über die berg in Lamparten vnd solt da richsen, vnd küng Fribrich soll über die berg in Lamparten vnd solt da richsen. lang, e das dis zuo viipruch keme do was er tod do man zalt von Christus gepurt drizehen hundert vnd driffig jar Jdus Januarii, vnd wart begraben in Oesterich zuo den Kartusern dasselb gotzhus er gestift hät. Aber do Küng Ludwig richset, do studden vil zweyungen vff, also das Johannes der Bäbst XXII. hies denselben Ludwig den Küng in den banne verkünden durch alle criftenheit. In dem banne beleibt er bis in finen tod wän er starb eins gähen behenden todes, vnd ist nit by andern Küngen begraben. Die wil denoch Ludwig lebet vnd richset, do stund wider in vst Karolus der ander 14) der och Keyfer ward. TA

#### VON LÜPOLDEN SEIT ES HIE.

EOPOLDUS WAS KÜNG ALBRECHTZ dritt geborn ein man der eins löwen muot fuort in allen fachen großmutig vnd fürfichtig. Er hat ein weip die hiefs frow Kathe-

B) Iuxta Necrologium Finnenife Frencifonorum obiit BlanCa un. 1305. Vid. Tubbegr. P. I. p. 151.

9) RUDOLERUM defundum effe an. 1307. In Tubbegr. P. I.

p. 133. eff. affertum, cum anno 1306. Wennesland V.

finceffit, qui ipfe etiam armo fuperiote 1305. asertos

WENNESLAO Units. Defensis regaum acceptrat.

10) ELISABETHAM an. 1330. IV. Jaur. id eft 1s. Jaii

obiiffé in Tubbegr. P. I. p. 125. eff. demonfratum.

11) RUDOLERUS almirum, Comes Palatinus, LUDOVIGE

12) RUDOLERUS almirum, Comes Palatinus, LUDOVIGE

14) CAROLUS IV. Imp.

RIN ein Gräffin von Sapfow, die was von ir muoter ein hertzogin von Brabant, Keyfer Heinrich hatt ir Swefter 15) das tätt im Keyfer Hainrich, was landen und lüten hertzog Hanss zuogehoft von des wegen Küng Albrecht erschlagen wart, das eigent er alles herzog Lüpolden und frow Katherinen finem wib. Also bald als Küng Albrecht tod was, so bald wart Keyser Heinrich hert des riches und flor in Lamparten with ressent her with herteng Lübolden und im mit medle herteng Lübolden. mit großem her, vnd hertzog Lüfold mit im mit macht hertzog Lüfolden, vnd der hat zwo tochtren eini hieß Katherina als ir muoter, die töft bischoff Iohans byfchoff ze Strafburg. Derfelb herr vff denfelben tag wicht er kor vnd kilchen ze Küngs-nelden do man zalt von Charstrus gepurt dryzehen hundert vnd zwentzig jar Jdus VII. Rebruarii. Do was groß herschaft gegenwirtig, dieselb tochter wart gemählet einem herr von Gussin, bi dem gewan si einen sun. Die ander tochter wart einem hertzogen von Polanden, die hette bi kurzen ziten noch gelept 16) ein gnadriche frow. Hert-20g Lüvort rach finer vatter erlich vnd ftrenklichen, er vieng in dem Caftell das alt bürren heift fünfzig mau die schuldig warent an sines vatters tod, die hieß er an siner den peügern, er schluog in vor Oegspurg von dem veld, do verlor Küng Ludwig vil Aber schluog er in von dem veld vor Spir vnd jaget in bis in den Kilchhof. Jtem ritter. vor Burgow vertreib er in mit gewalt, vnd mit macht. Er ftarb do man zalt von Car-erus gepurt drizchen hundert Jar vnd fechs vnd zwentzig Jar Pridie Kalendas Martij, ein na flarb do man zalt von Cristus gepurt drizeben bundert Jar 17) tertio Kalendas Octobris, fin tochter frow Catherin von Gussin starb do man zait von Cristus gepurt drizehen hundert vnd nun vnd vierzig jar quarto Kalendas Octobris; vnd ist begraben bi herzog Lüpold irem vatter vnd ir muoter in der fürsten grab ze Küngsuelden.

#### VON HERTZOG HEINRICHEN.

Der vierd geborn fun ift hertzog Heinraich, ein gütig gnädrich herr, dem wart ge-mähelt frow Etsberth von Virnburg. Der flarb do man zalt von Cristus gepurt drizehen hundert vnd fiben vnd zwentzig jar. Frow Elisaberth flarb do man zalt von CRISTUS geburt drizehen hundert vnd drü vnd vierzig Jar XVIII. Kalendas Octobris.

#### VON HERTZOG ALBRECHTEN.

LBERCHTUS Was der fünft sun Küng Ruodolffs des Römschen Kungs, 18) der was sinnrich wis vnd wol gelert, dem wart gemähelt des grafen tochter von Pfitt frow Johanna genant. Graff Volkrich von Pfirt hatt kein ander kint. Darrumb viel die herichaft von der tochter wegen an hertzog Albrechten, der nu herre ze Pfirt was. Derfelb graff Volkrich flift der minder bruoder Clofter ze Tann, vnd lit och da Was. Derried galar Volkerk and the erberlich begäbet mit järlichem guot von frow Johanbegraben. Das clofter wart öch erberlich begäbet mit järlichem guot von frow Johanken vnd hertzog Rudder vnd irem fun, das noch hütt wol zewissen ist. Disem
hertzog Albrecht wurdent by frow Johannen IIII. fün. Hertzog Rudder ser erst geborn fun, der was über
Albrecht vnd Lüpold. Hertzog Rudder serv vnd brochsten die sidenber nie gesche allmäß ein sinnricher herre. Er machet figurn vnd buochstaben die sidenher nie hen wurden, durch die er offnet heimliche ding vnd bekant das verborgen was. Edelgeftein bekant er vsi der mässen wol vnd ander vil guoter vnd grosser natürlicher art hat er an ihm. Dem wart gemähelt Karolus des Kaysers tochter Frow Elizabeth, von der er an ihm. feit man das fy was gottförchtent vnd gütig vnd gnaden vol.

Dirre zöigt fin mayestät vnd herschaft ze Zofingen. Dar zuo wurdent berüft alle herren Gräffen fryen und ander lantz herren vnd was von ihm belehnet was zesehen sin herschaft. Dirre machet vff Sant Stephans Parochy ein Probsty, vnd tet da münch in vnd beschreib den ir gewand vnd ir regel wie sy es halten söltent, vnd buwet das kostlichen vnd erlich, vnd hiefs es wihen in aller heiligen ere.

#### VON

18

16) Unor Henrici VII. force matris Catharina de Su-bandia, unoris Leopoldi.
16) Intellige Agnetina, Leopoldi Glariofi Silam, Not-ckonks, feu Bolestal II. Ducis Suidoricații unorea, Maritus eiux, Dux Concorle ofter dicitur, quisi ducates Siloja, intel quos Shidorioghi communeratur, olim annest crant Polonia. Agneties mottam effe fas. 1838. Topho-groph, Parts I. p. 143. Gelmin eff. Ind. autem, quod anchor huius chronici brevi, dum feribedat, vita fun-cam, feu adhue in vivis Futfie dich; circa confinia fe-culi XIV. & XV. reponendus eff perinde ne Harekuus,

qui omillis a me notatis verbis , mortem AGNETES o

qui coufffis à me motaits verbis, mortem Adnatis mutter to, quem vocant, rotundo da an 1350. refert, spud Hirr, Paz. T.I. Script. Rer. Asiph. col. 1130. b. hifto-rism vero fium usque ad an 1392. deducit, id lagere all al finem p. 1153. 17) Vid. fipra in Lite. fingul. pag. 4: 5. HI. 18) Albaratus II. de quo hie kgitus, Clesdure, feu Sopiena dictus, Ioanna Pherrisans matitus, Rodolffin product Albaratu. Il films. Andorem hie non faisi fibi confure produnt tituli fequentes de Albarato codem, de que hie res ch.

## AUCTARIUM DIPLOMATUM.

#### VON DER ETSCHE.

Och in den ziten viel die etsche von den von peygern an die von Oesterich. Dirte starb ze Meylan, sinen tod begiengen die herren von Meyland gar vis der massen erlich, do man zalt von Christus geputt drizehen hundert vnd sechzig Jar quinto Kalendas Augusti vnd wart begraben ze Oesterich ze sant Stephan.

#### FRIDRICH DER IUNG.

Hertzog Fridrich was öch ein finricher Jüngling, vnd was denocht bi angende ernfthaft. Der flarb do man zalt von Christus gepurt drizehen hundert und dru vnd fechzig Jar quarto nonas nouembris, vnd flarb vor hertzog Ruodolff, vnd wart öch begraben by Sant Stephan ze Wien. Hie fint nu hertzog Albrecht vnd hertzog Lüfold zwen herren zuo den ziten zuo ir herschaft groß zuoversicht vnd öch die iren haltont.

#### LÜPOLD.

Hertzog Lüpold hertzog Albrechtz fin hat ein frowen von dem hus von Meyland der macht übertraff aller herren macht in Lamparten.

#### ALBRECHT.

Hertzog Albrecht hat zwo tochtren 19) die erst was Junkfrow Elisabeth genant, die ander was Cecilia genant ein slissiges beginli in dem dienst gotz in Sant Claren closter ze Wien stätiklich gott dienent. Die ander wart geben hertzog Meinhart von peygern, do der starb do wart si dem margrafen von mehrhern, der was Keyser Karolus bruoder der och Küng ze Behem was gewesen.

## VON HERTZOG ALBRECHT DEN LAMEN.

ALBRECHTUS hertzog was ein vernant fürst der wisheit und aller fromkeit und manliches hertzen, er fuort groß Krieg, dur finen willen zoch Keyfer Karolus mit allem rich für Zürich, vnd belag die statt mit heres kraft vnd mit eren, so vil was volkes da, man nit gedenkt von vil verlöfnen ziten, das fo vil fürsten, gräfen, fryen vnd ander eller herren, ritter und knechten dennocht bis vff disen hüttigen tag ie zesamen ke-men ein statt ze beligen. Dieselben statt Zürich hat er vor ze zwein mälen belegen mit macht vnd mit eren, das da die finen bis an die muren ritten, vnd fchüffen in die hü-fer, vnd in der barfüffen Klofter, vnd bezwungen den few bis gen Räperfwil alles mit heres kraft. Dirre fürst was lam an allen vieren, wan ihm was vergeben. Doch fnort man ihn in die land hin und her, dahin er wolt, vnd was driffig jar also lam das man vngedultig wort von im nie gehort wart, noch gott nie gebatt das er im das we abneme. Er gedacht das er vil guotz von der hant gottes hatt empfangen und dunkt fich denocht vnwürdig, das er icht dur den namen gottes liden folt. Dirre fürst hat in siner statt ze Wienn einen burger, der was gar und gar rich. Dirre burger luod ze einem mäl den fürsten in sin hus ze essende. Der fürste tet es nit gar gern doch verhiefs er im ze komen, vnd kam in des burgers hus mit hertzog Ruddolff finem erst gebornen sun. essen end hat, do sprach der burger zuo dem herren. Herre und stirst Ich hab ein kost-lich kleinet lang zit behalten und hab es nieman lassen sehen, und solt öch nieman sehen den üwer klarheit, das hab ich in miner heimlichen statt bewart und beschlossen kument bitt ich üwer fürstlich gnäd vnd sehent das. Der herre sicherlichen hieß dar tragen vnd beleib allein in der kammer bi dem burger. Do balde zoch der burger ein hutt berment her für, da was eingemält ein bluotige hand, und ein schwert. Der fürst erschrak, vnd wist nit wol was der burger damit gemeint mit der gemälde. Ze ftund sprach der burger: Fürst du häst gesehen die bluotige hand und das schwert, also müssent hutt min hend von dinem bluot vermäsget werden vnd zoch von scheid ein schwert vnd fprach: Jetzent stirbit du fürst von minea henden. In demselben ögenblik klopsfet an die tür hertzog Ruddelfer vnd ander herren, do erschrak der burger vnd barg die hut vnd das schwert. Der dis list der sol billichen an des herren güti gedenken, das er da fafs vnverwandlet der geberden vnd finer varwe, der doch dem tod fo nahe was gefin, vnd nieman von der fach ein wort feit den nach vil jaren kam er nach Küngfveld zuo finer schwester der Küngin von Vogern frow Agnesen, do seit er die getät vor ir vnd vor den heiligen Jungkstöwen die do da warent in Sant Claren orden.

89) ALBERTI H. de quo modo, duz filiz crant MAR-GARRIHA & CATHARINA, de quibus Sodales nostri in Pinacoth, Princ. Austr. P. I. Proleg. III. pag. LXXVII.

& P. H. cap. VIII. S. 18. item Topbogr. P. I. lib. III. cap. V. pag. 202. feq.

20

Item bi deß felben fürsten ziten, do man zalt von Canstus gepurt drizehen hundert van deht van dierzig Jar an fant Paulus bekerde kam ein erbidem van die Villach van diender burg van dürnen van buwes ochavo kalendas sebruarii. Item do man-zalt von gottes gepurt drizehen hundert van fechs van fünstzig jare XVI. kalendas nouembris vif dem Rin kam ein groß erbidem van viel Bafel die fatt van verdarb vil lütes frowen und mann, vil velsen spielten van vielen die burg die darvif lagen, als es sich noch wist an den hüfern die da ligent vif dem blawen ze Bafel.

#### VON DEN IUDEN.

I tem bi des fürften ziten wurdent die Juden vff dem Rin verbrant in vil stetten. Item zuo denselben ziten was der-groff sterbot, und was ein gemein red die Juden hettent die brunnen vergist. Item ze den selben ziten käment die höwstessel von den wuostent lät, lob vnd gras.

Dirre fürst hat allezit lieb sant Franciscum und sinen orden und manot und oft sine kinnt herren und frowen, das si stät beliben an liebi und an minne des selben Heiligen und sines orden. Er starb do man zalt und Caistus geputt drizehen hundert und acht und sünzig jar decimo kalendas augusti.

#### IOHANNA.

Frow JOHANNA fin gemahel flarb do man zalt von Cristus gepurt drizehen hundert vnd eins vnd fünfzig jar XVII. kalendas decembris begraben in Oelterich bi iren herren bi den Kartufern das er öch felbft stift.

#### VON DEM SECHSTEN SUN-

Der fechste sun geborn was hertzog Oft, dem wart gemähelt frow Elisabeth von dem hus von peygern, die gebar im einen fun der hieß Fridrich, dem wart gemähelt des Küngs tochter von Engelland. Do man die brächt mit großer herschaft mit aller küngslicher gezierde bis gen münchen, do wart kunt getan das hertzog Fridrichs gemahel tot was do man zalt von Cristus gepurt dritzehen hundert vierzig vnd vier jar nonas Decembris.

Der ander Hertzog Otten fun was hertzog Lüpold der starb do man zalt von Cristus geputt drizehen hundert fünf vnd vierzig jar quarto nonas Augusti. Item die ander frow die hertzog Otto hat, was des küngs tochter von Behem, vnd was keyser Karlus schwester. Item hertzog Otto besas Kolmar vier monat erlich. Er starb do man zalt von Cristus gepurt drizehen hundert jar XII. kalendas, vnd lit ze Oesterich in dem munster das er stifft. 20)

#### VON KÜNG ALBRECHTS TOCHTREN.

ung Albrecht hat II. tochtren, die erst hiest strow Anna, die wart geben dem margrasen von brandenburg. Die gebar einen Sun, do er acht zehen jar alt wart do wart im vergeben vnd starb der gist. Sy gebar öch ein tochter, die wart einem grasen von Hennenberg, dieselb gebar ein tochter die wart grass Eberhart von Wittenberg. Die selb von Wittenberg gebar die hertzogin von Luttringen, die hatt vor geborn ein sun hies Volkich dem wart hertzog Stephans tochter von peygern. Do aber der margrass von brandenburg starb, do wart Frow Anna geben einem Hertzogen von pressla, bi dem gebar sy V. tochtren, dero kam eine in sant Claren orden. Item die ander tochter was strow Angens, die wart dem Küng von Vngern. Die was under allen frowen gesegnet, von dero wirt man hie nach me sagen.

#### HIE SEIT ES ABER ME VON.

Tem von der hertzogin von Luttringen was frow Elysabetha, vnd was öch die dritt tochter, vnd wart geben einem hertzogen von Luttringen. Die gebar einem fun hieß Ruddelber, der was jung, vnd doch veftes ritterliches gemüttes, vnd ze härnich wol geübt, vnd wart mit dem küng von behem in dem veld ftritt do der küng von Frankrich vnd von Engelland ftrittent. Sy gebar öch bi dem hertzogen von Luttringen ein tochter, hieß Margareta, die wart einem Herren von Calabrie, den erfchluog fin bruoder. Do wart fy geben einem von Rapoliftein. Frow Elyzabet flatb do mau, zalt von Cristus geput drizehen hundert fünftzig vnd zwey jar, vnd erwelt im ze Küngßsvelden zeligen, vnd wart aber begraben ze Sant Deddart im welfchem lande: nach etwa

20) Vid. Tophogr. p. 162. † 1339.

MON. AUST. T. IV. P. II.

21

vil zites hieß man vordren den lip nach dem rechten, vnd wart behebt vnd vsbegraben vnd nach ir schwester der Küngin meinung vnd begird wart si begraben ze Küngsvelde**n** in der fürsten grab XV.º kalendas Junii.

#### VON DER VIERDEN TOCHTER GUOTTA.

tem die vierd tochter kung Albrechtz was frow Guotta, die was einem Graffen von Oetingen, vnd starb do man zalt von Caisrus gepurt dritzehen hundert jar tertio nonas martii vnd begraben ze Küngssuelden in der fürsten grab. 21)

#### DIE FÜNFT TOCHTER.

tem die fünst tochter kung Albrechtz was frow Katherin, die wart Keyser Hein-Richen dem sechsten, der Keyser wart nach Kung Albrechten, der keyser was in Lamparten , vnd was dennocht nit belegen , vnd fuort man frow Katherinen finem ge-vnd fant bald endlich erber vnd edel herren in botschaft gen Oesterich zuo frow KATERINEN bruoder den fürsten, vnd wolten das dieselb edel ihr schwester frow KATHERINA des vorgenanten herren vnd Küng fun gemahelt wurde, der was hetzog ze Calabria. Derfelb Küng Ruoprecent hat als von stät geschriben die drü Küngrich, vnd was Sant Ludwigs bruoder der sant Franciscus orden antruog, vnd byschoff was ze Tholos. Derfelb Küng RUOPRECHT Sant Ludwigs bruoder, der tet machen finem Sun dem hertzogen von labria ein bild von lutrem gold, vnd tet das füren gen Marfilij in fant Ludwios Kilchen das man folt opfren Sant Ludwigen. Das bild hat ein helffenbeini büchfen in der hand, da was inne ein kettenen damit fich Sant Ludwig kestiget. Derselb Küng Rudprecht da was inne ein kettenen damit ich Sant Ludwiß keinget. Derield King kudfricht der ziert Sant Ludwiß höpt mit groffer gezierde und kontberkeit, vind fatzte das viff ein fülbrin tilch. Das alles ze famen tilch vind höpt, als die lüt fprechent, den darvm wol ze gelöbent was koft fiben vind zwentzig tufent guldin. Nu fiarb frow Katherina hertzogin ze Calabria do man zalt von Chistus gepurt drizeben bundert jar vind wart kleidet ein Klärerin und starb in dem vnd wart begraben ze sant Claren. Item dieselb frow gab windesch an der frowen tisch vnd ein guldin Crütz mit ed-

lem gestein dem gotzhus ze Küngfuelden. 22)

#### ABER VON KÜNGIN VND KÜNG ALBRECHT.

Bis har ift geseit von Küng Albrechtz Kinden wie die so erlich berätet vnd gesetzt fint. Nu keren wir wider von Küng Albrecht zefagen wie er erfehligen wart.

Der durchlüchtig Küng hatt mit guoter wirheit überkomen das überall frid was in tütfehen landen. Do ftuond vff ein vnfrid vnd ein zweyung zwischent im vnd herzog Hans ienen ianden. Do tuond vit ein vinnd vid ein zweyung zwitchen in via netzog than fins bruoder fun, der hieß Ruodolff, vid von der muoter ein behem. Dirret hertzog tohans nam einen von Wart, ein von Balm einen von Kjchibach, vnd ander herren die do im schwuoren des Küngs tod. Do nu der meyg kam do luod der Küng alle gräfen, frygen, lantzherren Ritter vnd Knecht, vnd wolt den machen ein funder hochzit tod ligen, vnd wart also funden an der stat da jetzent der fronaltar stet, do man zalt von Cristus gepurt drizchen hundert vnd acht jar Kalendas maij, vnd wart des ersten ze Wettingen begraben. Hertzog Lürold des Küngs sun was ennend der rüse do der vatter hie ietz erslagen wart. Den fuort man mit leid vnd mit forgen in das schloff gen baden, das der herre da dester bas behuot were. Ze stund wart hertzog lohans stücktig vnd alle die bi der getät waren gefin. Der beleib kein in dem land, denn gar wenig zites lib vnd guot was veruallen. Man bruch ir veftine vnd ir hüfern, das man doch hütt dis tags fihet, das ein stein vff den andern nit beliben ift.

#### FROW ELIZABETH WAS KÜNGIN.

Trow Elysabeth Römsche Küngin was do zuo den ziten do ir herr erschlagen wart ze rinuelden, do fy dies leitlichen mer erhort do besatze fy mit guotem rat der herren die fi haben mocht ir vnd ire kind land in schwäben. Aber die herren die da bi der sach warent ge-

21) Vid. Taphogr. p. 138. † 1329.

22) Vid. ibid. p. 127. † 1323.

fin, was einer Walther von Wart, der floch in wälfchi land zuo dem von Yla, des Do nu den herren von der Yla für kam, das der von wip gehort dem von Wart zuo. wip genort dem von wart 200. Do in den nerten von der in al in kan, das der von Wart bi des Küngfs tod was gefin do leit er in in harte band vnd nach etwas zites gab er in den fürften von Oestrich ze köffen. Dirre Walther von Wart wart gesuort mit einer groffen macht dur Bafel, vnd er hat guot getruwen zuo den von Bafel man behübe in da. Do das nit gefchach, vnd durch Bafel kam do fach er finer zuoversicht ein end, vnd finen tott getrenwisser, vnd wert de hall est ein end, vnd finen tod gegenwirtig, vnd wart do bald vff ein rad gefetzt, das doch billich was, wan er alfo tödlich gefreuelt hatt, fin hand zu legen an einen gewichten Küng. Item etlich sagent, das hetzog Hans zuo Parys gevangen wurd, vnd daselbst fturb. 2,3).

#### VON FROW ELISABETHE KÜNGIN VND FÜRSTIN VON DEM HUS VON KERDERN.

u firbas ze fagent von der küngin frow Elizabethen was die groffer werk hett getän, Dise edel fürstin was von dem hus der hertzogen von Kerdern geborn, aber ir muoter von dem hus der Fürstin von peygern, von dem die herren vnd frowen alle geboren fint, als hie vorgeschriben ist. Jtem wan nu kung Albrecht tod was do solt man in ze Spir begraben bi andren Küngen. Das mocht aber nit gesin wän die von Nassow vnd ander herren die zuo in gehorten, vnd die statt von Spir täten das man Küng Albrecht nit wolten lassen begraben. Die fürsten von Oesterich liessent den Küng Adolff och daselbs Dis wort kam an die fürsten von Oesterich, vnd wart übertragen das man begraben. weych ze beyden teilen, da es not was vnd kament über ein, das man Köng Adolff öch folt begraben da, vnd also hiest frow Elizabeth, vnd frow Angnes küngin wilent ze Vngern kung Albrecht wart ze Wettingen visgraben und erlich als zitlich und zimlich was gen Spir ze füren vnd wurdent beyd Herren da begraben. Nu hat dis durchlüchtig fürflin fanchum Franciscum gar lieb, als man vff der hoff flat ze Küngfuelden wol merken mag an dem buwe den fy getän hatt vff der hoff flatt ze Küngfueld, vnd hat ein bewerten bruoder fant Franciscus orden ein bichter fläts bi ir, wa fi fuor als wo fy was.

#### VON DER KÜNGIN.

u gedächt die durchlüchtig fürftin wie fy den eren gotz und der reinen magt vnd muoter Marien, Sant Francisco vnd allen beiligen ein hus buwte. Das gotz hus ift erlich gott ze lob vnd den felen ze heil volbracht, als es hütt den tag nach dem ögen wist, vnd mit kostlichen kleinoten so ze Küngsnelden sint. Des ersten wart ge-buwen ein Cappel an der statt da der Küng tod funden wart, da ietz der fronaltar stät. Dabi wart gebuwen ein hus zuo zwein bruodern. Der ein hieß bruoder Claus won bischoffsell, der was Custer in onsern orden 24) gesin, und ein selig man. Der ander hieß bruoder STROBEL, vnd was geborn von Oftringen ein ley bruoder ein fromer gotz die-Dirre was edel kun vnd manhaft, vnd was kung Ruodolfs diener. Do er lang was bi Losen 25) vnd ietzent folt von bäbst Gregorio dem zehenden gekrönt werden. Do tet dirre STROBEL einritten mit spis vnd mit schild mit dem aller vernantesten man libs sterke vnd gemütes der do was vnder allen herren, vnd gewan den fig erlich. Vnd als er in tiberwand, also gedacht er darnach wie er die welt vnd den tifel überwund, das er doch darnach tet do er zoch in Franciscen orden. Darnach kament vier bruoder zuo den zwein, das ir fechs wurden. Der erst hiess bruoder JACOB Erber, der ander bruoder zwein, das ir techs wurden. Der ein ines brooder Jacob zwei, der viend bruoder Fridrich von Meskilde , der vierd bruoder Mart von Meskilde , der vierd bruoder Mart von Schafbusen. Die sturbent alle hie ze Küngsvelden, vnd sint öch alle hie begraben, mit ende eins erlichen lebens. Also nu das hus den bruodern gebuwen was vnd die bruoder darin gesetzt wurden, die hie vor genennet sint. Dennocht was den sweftren fant CLAREN Orden nit gebuwen ein hus als wohnung da fi beliben möchten. vm do befloss man die selbigen megt in das hus das ietzent den bruodren gebuwen was, bis das man geordnet vnd beforget, das den megten gott ze dienent öch ein hus gebuwen wurde dafelbs, als hie nach flät.

Ze denselben ziten warent ze Seuemgen 26) wär gott dienerin in dem closter Sanct CLAREN orden. Das was öch das sibent closter Sant CLAREN orden, als Sant CLAR hatt

25) Vid. Toplogr. p. 118. feq.
24) Sie etiam nominantur in chron. Auftr. apud B. de Sen-ckennerge T. IV. Sed. Inr. pag. 86. Berebeid Sprener von Offstingen. qui in MS. chron. Inc. Langelle Bereched Stronger. qui in MS. chron. Inc. Langelle Brucker NICLAUS von Bifcheffsch. Hie autem & dein-reps aliquoties autor nother for Franciferame fulle prodit. 25) Br Loenn, i. e. Laufenne an. 1275. ad invifendum

GREGORUM A. P.P. magnino contract vent: at Cas. 19th. Robbib. dicensus.

26) Secongen idem videtur elfe monalerium, quod dictus apud Senexamento III. a. p. 88. Scheighnagen, melius in Mfe. Jan. Landijana (Proposition of the Contract of th

GREGORIUM X. PP. magnifico comitatu venit. In Cod.

angevangen nach dem closter da Sant Clar inne was by lebendem libe. Wan nu dafelbs so gar luter megt vnd gottes dienerin warent, dar vmb nam die Romsche Küngin, stow Elvsabeth pflantzerin die ir kloster mit göttlichen personen zwygete mit göttlich züchten, als Clostren zuogehört. Vnder denen was die erst schwester von Cuontzilow 27) von Franken. Die was die erst eptissin bie ze Kingsveld. Die hatt öch gezwyget, München vürenbetg an göttlichen personen. Darnach kament zwo Schweftren, hieß eini Guota, und ander hieß Begniona von Bachendein, die och beyd hie eptissen wurden. Die beyd ligent in einem grab. Darnach kamen aber zwo liplich schweftren die warent geborn von Costentz vnd hiessent Appenteggerin, och von Seuemengen dem closter, hiefs eine Anna die ander Clara vnd warent wol gelert, nach den kam fichwester Cecilia von Hildesheim. Die heiligen magt kament wider gen Seuemengen nachdem als sy volbrächten darumb in gerüft wart. Wie vnd von wem Seuemengen geftift wart, das seiten die zwo schwestren die appentegerin von Costentz, das sy hetten einen an herren der was ze Vlm gesessen vnd hiest Albrecht Gotzbintz ein götlich from man, der kam in vnsern orden, der buwt Seuemengen siben jar bi Sant Claren leben, ist och das erst in tätichen landen. Do tet er och sin muoter vnd sin tochter in gott ewenklich got ze dienent. Der was also inbrünstiger minne ze sant Claren, das er zuo dem nänden mäle fuor gen Assis vnd alweg kam an sant Claren mund, das er klarlich lerte von ir die regel dar vff er setzte der schwestren leben ze Senemengen des minne vnd ernste sach Sant Claran, vnd sant bi demselben bruoder Albrecht den egenanten schwestren gen Seuemengen iren wil vnd das seil das si dozemal vmb si gurt nach ir hinfart von zit, do man zalt von Caisrus gepurt zwölff hundert vnd dru vnd funfzig jare.

Darnach leit frow ELYSABETH Römschi Küngin den ersten stein mit ir hant an das gotzhus, vnd ordnet mit vnderscheid die wonungen nach iecklichem ampt, ein werkhus vnd ander hüser als einem kloster zugehort. Dabi warent Hertzog Lüpold vnd Hertzog HEINRICH fürsten von Oesterich, frow Agnes Küngin von Vngern, frow Katherin Hertzogin von Calabria, frow Guota von Oetingen ir kint, vnd ander groff herschaft, die

all daby warent.

28

29

Do man wart graben, do vand man wunderlich gestein von varben vnd vo gehöwem estrich von frömdem werk, des man in der Cristenheit nit spulget ze machen, gul-

din vnd filbrin pfening die do höpter hattent mit binden als heyden tragent.

Do man nu buwen folt, do muost man wasser füren von der rüse das was fchwer vnd hindert an dem buw fere. Do wart bruoder Nicolaus von Bischoff zell geoffnet von Gott die statt da man wasser solte vinden. Das vand man, vnd ist das wasser das beyde Clöster noch hüt dis tags hant zuo ir notdurft. Do man nu die frowen inschliessen wolt, do was der Provincial bruoder Heinrich Kugler von Ravenspurg, 28) der sang mess vnd schlos sy in an dem tag des heiligen Babst Lini. Bi denelben ziten was sch Provincial
Peren ein meyster der heiligen geschrift, was von Engellanden geborn. Des selben jars do man zalt von Cristus gepurt Tusent drühundert vnd zwölff jar, hielten wir ein Cappitel ze Lindow. Do wart geordnet von der zal der schwestren die da plantzerin ze Küngsvelden folten fin. Jem frow ELYSABETH hatt funder ernstlich begirde, das dis Closter alle erlichen gebuwen wurde mit aller fürstlicher gezierde vnd fömlicher zuogehorde, das eins iecklichen fürsten tochter mit eren darinne wol möcht fin. Darum, was si fremdes fach in andern landen, des gelich wolt fy och in irem kloster ze kungsuelden haben. des sach in antern andern account of the state of the sta frow Guota von Oetingen mit irn zwein tochtern. vnd irs bruoder tochter Hertzogen ze Kerndern folten in Sant Claren orden, vnd ir wil da sterben. Die erste gab die sy gab dem gotzhus, was Stoffen die kilch- vnd Rin-uelden der hoff. Darnach gaben ire kind, sunder Katherin gab Windesch. 29) Dar-nach etwa vil zites begund die frow von gesücht sere siechen. Do si nu verstunnd ir ende nahen, do befant fy ire kind herren vnd frowen fürsten vnd fürstin von Oesterich vnd von Styr, vnd beualch inen mit allem ernst das gotzhus Küngfueld, das fy das in eren hetten mit schirm vnd mit fryheit. Do nu Herren vnd frowen zuosamen kament vm das die edel erlüchte köngin ir sele sach möchte geschaffen, do hieß si allen iren

Monsflerium zelificatum fuille, dum adhue in vivis erat S. CLARA, fieptem ante mortem annis, politea peria-bet audor noliter, nominatque civem Ulmenfem, AL-RECEUT Geschitze in glottle froms manu, der kans in unfern orden, der kunst Samunagen filen jur ils Saut Ola-ren leben, van dif file de are file in teigfelen luoden. Agunt de ALDER VO hoe monafteril Seffiziegani inflauratore annales

Minoriawas.
27) Primam hare monialium Kanigsveldenfuns abbatifiam vocat P. Hybber is tripl. chron. col. 1976. Elisabeth A. Bernam de Trontales. Hedwigst appellat citam Concon Senckingereit. & Mic. softrum Jac. Language.

as) P. VIGILIUS qui a multie annis hiftoris Ord. S. France, illultranda incumbit, inter alia id mili citam ex chron, Mfc. Pron. Argent. Inggelfit na. 130c. milniti Provincia-lis munus futeprific Hansicum Kogler von Recenfpurg, quen nomina chronicon nofuma, unaque Prracua Argeliam, qui Harracco in eadem dignitate fucceffit.

29) IOANNES XXII. PP. petente CATHERINA, duciffa Ca-labrie an. 1319, die S. Iulii bulla apofiolica fedis indulfit, ut ecclelia parochialis Vindonifinis parthenio Resignat-denfi uniretur. WADING dumal. Franc. T. VI. anna 1329, n. 13, & in Regel. Pentif: p. 532. &c.

schatz dar tragen, vnd gab selber das sy wolt wem sy es gunde, Jren kiaden Herren vnd srowen, vnd leit einen teil zuo ir vnd sprach: Kint dis ist min teil, vnd miner sele, vnd den teil meinde sy, vnd schuoss in öch dem gotzhes Küngsuckl, vnd sprach dar zuo: Herre gott du weist aller menschen herzen vnd weist das ich me beger dins gotzhus ze Küngsuckl straderung nutz vnd er dit ze lob vnd zuo eren, den aller miner Kinden zitkich vnd vesklich wer wad wristliett, vnde erwalte ir begrette ze Küngsuckl

Mich vnd weltlich ere vnd wirdikeit, vnde erwolte ir begrepte ze Küngfueld.

Aber von Kriegs wegen fo do bi den ziten was zwülchent Küng Friderich irem fun, vnd Küng Ludwie von peygern mocht man fi nit gefuoren gen Küngfueld. Aber darnach an dem dritten jar als fi gestorben was suort man fi dur Styr vnd durch Kernden durch das gebirge gen Küngfuelden, vnd wart do erst in gegenwertikeit ir Sünen der fürsten von Oesterich erlich begraben, vnd was sünfzig jar alt, vnd starb do man zalte von gottes gepurt Tusent drühundert vnd XIII. jar quinto kalendas nouembris.

#### VON FROW ANGNES.

Frow Angres Küng Andres von Vngere gemahel, was Küng Albrechtz des Römfchen küngs tochter die ander geborn, vnd was von jugent vff fisfig vff libes vnd hertze reinikeit vnd luterkeit, vnd behnot als ein funder Ichatz mit eralt. Alfo das fi oft do fi dennocht ein kind was die menschen floch vnd einigkeit finochte, vnd begert vfgefuort werden das fi geschikt wurde ze hören was gott in sy spreche, vnd hort gern bredyen vnd och suft von gott reden, die fürstin was kurtz an person, vnd so sich geschogte das man ir schwestren kleider machte sam fürsten zuogehort vnd etwas verschnitten was das man nit zerechte bringen mocht, das snogt man ir. Das vieng die fürstin vnd leit es guotlich zuo irem hertzen, vnd begert mit der gesezte gottes die gesezte der natur brechen die da nach etwas näch guntt als nach übermuot schmakt.

Küng Rudder von behem ir brudder vnd erst geborn sun vnder allen iren brudder allerstepster, die zisten vnd tagten enander in Capellen, vnd an ander heilig stett, vnd leiten do mit enander an gebett vnd was sich trass vst fandächt vnd vst götliche minne, vnd do si etliche übunge angeviengen nit venien als mit andren dingen, die sich näch zartheit der kintheit nit volbringen möchten, so winkt eins dem andern so im

gebrast vnd nit mer mocht ob das ander vt mehr môcht das es fürbas tate.

Jtem dis fürstin die wil si in irs vatters host was, sach si nit stechen Turnieren als täntz, vnd mocht sy es irren das tät sy. Jtem es was och in red das sy soh semähelt sin einem Römischen herren von der Calupin, do vernam sy etwas in der fach das sy zemal vngötlich dunket, vnd verhiess vnser frowen Nünzig tusent Aue maria das die gemehel-

schaft wendig wurde, das och geschach.

Zuo denselben ziten was ein Küng ze Vogern hies Andres der hat dennocht nit frowen, dem folt geben fin ein frow von behem, von der hie vor gesait ist, die hertzog Hans muoter was, dem kam ein stime von gott, das er nit solt nemen ein wib von be-hem, sonder von dem hus von Oesterich. Darum sante er ze stund endlich botschaft Nuch Erschaft gen Oesterich zuo den sürsten, vnd hieß das man im gebe Jungkstow Angnesen des Römschen kungs tochter zuo einem elichem gemähel. Dar über hielt küng Albrecht rät, vnd viel aller rät gemeinlich dar vff fider das gott das alfo geof-net hette dem küng von Vngern, das er fölte öyfchen ein elichen gemahel von dem hus von Oesterich, so wölten sy es vergünsten, vnd schwuoren es ze tuond, vnd gabent ir vierzig tusent mark Silbers ze heimstür. Do man nu frow Anonesen gen Vngern fuort feit man vnder ander herschaft die da geschiech, das man bedakte den weg zweyger mil lang mit fidinen tüchern da die Küngin hin faren folt, vnd alles hoßeren das den küngen, fürsten, herren, gräfen, frügen, rittern vnd knechten maglich ist vnd zimlich Das geschach alles das da me ze gedenkent ist, denn ze schriben. ze tuon. Anenes schatzte das rein keüsch leben, gar ein erlich leben vor gott were vnd vor der welt. Dar vmb hielt si sich gar künschlich mit worten vnd mit geberden, vnd mit der weit. Dar ville lieft in lang gat ichen ein schamig wip, Vnd mit der wife behieft fy den aller der wife so man mag briefen ein schamig wip, Vnd mit der wife behieft fy den bluomen irs libes, davon sy öch ir gemahel Küng Andres sunder lichi gewän, das er ir nichtz verzech, das je fo kostbar mocht gesin, das begert sy och nichtz nit ze muotwillen, den ze gottes dienst. Also was sy nit me denn fünff jar kungin ze Vogern wan Küng Andres gieng ab von totz wegen.

#### VON KÜNG ANDRES.

Do nu Küng Andres sterben solt do besant er from Andresen, vnd rette mit ir also: Wist Andres das wol min will were, das du keinen andren man nemest nach minem tod. Aber ich weis drü ding an dir Andres, die taond dich keren wider zuo der welt. Das erste das du grossen schatz häst. Das ander das du jung bist. Das dritt das du eins Römschen küngs tochter bist, vnd gab ir rät wis vnd weg wie sy iren Y 3

schatz gen Oesterich brechte so er ietz ab wer gangen. Dar nach rette sy mit im von der begrepte. Nu hatt der Küng vil zites einen bichter vff predyer orden gehept. Aber frow Angres Küngin zoch den Küng ze bichten de den bruodern, vnd schuoff öch das der king erwelt sin begrepte ze Ofen bi den bruodern, do wart er öch mit groffen eren begraben, do er die wil er aber an endes not lag, do erfchinen im vil bößer geißen in gestalt vnreiner vogel. Dabi verstünd der küng das die zit hie was, das er mit den bößen geisten stritten solt, vnd hiesch das die küngin käme, vnd ein krütz mit ür brehaten der bette der geisten stritten solt, vnd hiesch das die küngin käme, vnd ein krütz mit ür brehaten der bette der geiste stritten solt. te das fy hatt da gar vil heiltums inne was. Alfo bald die küngin das krütz dar bracht alfo bald verschwinen die bösen geist, vnd kert sich do bald die küngin zuo andacht mit ernft bis ir geantwurt wart, das der küng der behaltenen were. Allo fats küng Andres do man zalt von Caiserus gepurt dritzehen hundert jar XVIII. kalend. februarii. Do nu der Küng gestarb do tet die selige witwe allen iren siis das der sele ge-

holffen wurde, vnd an das verdienen vnsers herres Jhesu Cristi gezogen wurde, davnb gab iy almuosen, vnd frumte andre guot cristen werk vnd übung da mit si getriwet das der fele möcht geholffen werden, das treib fy fo lang bis das ein ftimme kam die fprach: gefegnet fy die ftund do du geborn wurde, wän ich far ze himel diner gnaden die du mir erworben häft.

Jtem über dis alles des ersten tags als der Küng erstorben was , do muost die Küngin etliche kleinot versetzen die zuo ihrem lib gehorent vmb brot vnd vmb win vnd vmb ander ding des fi notdurftig was.

Jtem ir gezugen acht tufent mark gezeltes vnd gewegnes filbers von Küng Andres Do man das guot fuort von Vngern gen Oesterich, do wart es verwarfalot, das es gelich

halb vnderzogen wart. Jtem än das guot hatt fy acht hundert kleinot, das minst vnder den hat zwentzig mark an filber, das gröft hatt aczig mark.

#### JTEM VON HERTIKEIT IRES LEBENS NACH DES KÜNIGS TOD.

row Angnes Küngin ze Vngern vatter köng Albrecht Römicher Küng lebt dennocht do Kung Andres schon tod was. Do nu des Rumschen Kungs tochter ietz witwe was worden, ze ftund vieng fi an by ires vatter leben ein ernstlich witwelich leben füren, vnd zech fy vff vnd ab alle gezierd der welt, vnd leit wiptweblich leben vnd kleider an, das aller der welt kunt vnd bekant wer, das fi nicht gemeines mit dirre welt me begerte ze habent, denn das fy ein einiges fürtzendes tübli fürbas wolt fin berobet ir gemahels, vnd fatzt do in ir hertz wie fi iren lib pingoti vnd koftigoti, das er nit ze geil gemahels, vnd truog nit me lini gewand den ein röklin von ruher wull. Sy verjack öch etlichen die ir funder heimlich warent, das fi keinen luft in keinen weltlichen diigest et herfolge heimlich glas zeihenzte in iran hoff zu twode den 6 hetti , den was fi gezieret als herschaft bewist als verhengte in iren hoff ze tuonde das fich felber darin nichtz meinte denn durch andre menfchen willen ein gelicheit ze hahent, vnd verlach öch da bis das fie nie fo groffen luft gewan gezierde zuo iren libe als ander gezierde ze machen als fy hatt fo fi die ding gebrechen folt vnd an gottesdienste keren folt.

### WIE DIE KÜNGIN GEN KÜNGSVELDEN KAM.

Wie die Küngin von Vngern gen Küngwelden kam. Do nu frow Anones Kungin wilent von Vngern von Oesterrich gen Küngsuelden kam, do fuoren vnd kamen mit ir erber von geschlecht von erberkeit vnd von züchten Junkfrowen vnd dienerin. Vnd vnder den was die eltste frow Adelheit Böhlin, die ander frow Anones von Manschwerd, vnd ir schwester Küngund, die by vierzig jaren der Küngin dienten, vnd sint ze Küngs-

velden begraben. Also bywet die Küngin ein klein demütig hus, das man nach hüt sihet zwisent den schwestren vnd den bruodern gelegen gen dem vifigang der funnen das einer klosnerin wonung me zeschetzen ist denn einer Küngin hoss. Jn das hus kam nieman an heissen als berüft, noch benachtet in dem hus nieman von mansnamen, wie nächer ir doch geschafbernit, noch character in der aber tages da ingieng, das muost sach sin das er etwas machen solte als ze mäl nösliches tuon. Si hatt öch stätes ein bichter von sant Franciscus orden. Der erst mäl nötliches tuon. was bruoder Lamprecht von Oesterrich. Der ander bruoder Nicolaus von Bischoffzell do er ordenet vnser closter. Der tet zeichen bi lebendem lib. Der dritt was bruoder Wernher von dem hus, was lesmeister ze Zürich. Der vierde was bruoder Fridrich von Schwartzach. Der letste was bruoder Ludwig von Oberdorff, ein man götlicher einualtikeit, der starb des selben iars do och die Küngin starb, vnd das seit im die Klingin vor das er nach ihr des felben jares sterben folt: Item

Jtem ir gewand was desselben tuoches so die selben frowen in dem closter tragent, das von wallen ir eignen schäflin gemacht ward. Sy ffuond all nacht ze metti vff, bettet bis das fy ze prime her vs gieng mest hören. Das ampt hort fy mit groffer andacht also das if nieman getorst geirren des amptes vmb kein sach ald das sy ye hiesse dester kürzer mess singen durch keiner zitlicher sach willen. Darnach so kert si sich ze werke vnd alles vff gottes dienst. Es was öch nieman bi ir, sy überträffe in an wirken was man mit gold als mit edlem gestein machen solt. Si hatt öch sonder minne vnd lieb die muoter gotz , vnd enpfieng gotz fronlichamen vff alle ire hoch zit, vnd gab öch denn fonder almuofen. Zuo der liechtmess gieng fy dem crütz näch mit großem andacht vnd mit brinenden kertzen di man da iderman gab von hoff. Sant Johansen den töffer eret fy funderlich, vnd as im ze eren kein höpt, vnd wan er von kemel tieren löken gewand truog, dar vm gåb fy einfideln rök vnd mentel. Zuo dem fchlosse sin fant Johans ewangelisten als bilder der tiessen luterkeit. Marie Magdalenen dur gewarer rü-Sant Anguess durch ires eigen namen willen, vnd wan fy einen gemähelen we willen. JHESUM CRISTUM gemein hatten. Sant ELIZABETHEN mit der fy begert ein rein witweleben ze füren, vnd wo einer mägtin was, vff den tag gab fy frowen vnd den bruodern ein erlich mähl. Zuo diesen hoch ziten empfieng sy öch mit andächt Gotz licham an dem finnen tag vnd mitwochen vnd och etlich ander tag fo fy funder von Gott ermant wart, vnd vff dieselben tag gab man alweg sjunder afmuosen. Sy vastatt öch sunder von Sant Marris tag vntz an den gebürtlichen tag Caisri. Vnd wie groß überhlüssleit waz in dem hus ob andern tischen, vnd dennoch ob der bruoder tisch so was doch groß beinittenheit vnd messikeit ob irem tisch. Vff den fritag äss man nit denn vasten spis weder anken noch eyger. Sy vastet alle mitwuchen zuo semlicher spis. So sy etwan muost der anken noch eyger. Sy vattet auf mitwachen zuo femienter ibis. So ij etwan muott von krankeit ir vaften brechen, fo wolt fi doch nit ze tifch fitzen vnd (uam) ein klein zwehelen, vnd leit es etwa in ein ventter vnd äß ftänd en klein wenig. Sy kam eins mals zuo einer kloslnerin, die was Sant lohans ordens, vnd dero feit fy under ander dingen das fy oft von Gott begert hett, das er ir zögte ein statt da fy in gotz liebi vnd vorcht ir leben schlissen sölt vnd enden , do antwurt die beschlossen Johannerin: wis Küngin das dins vatter bluot vif sinem eigen ertrich vergossen sol werden, an derselben statt wirst du bliben, vnd enden din leben. Do nu nechit die Küngin zu irem vatter kam do feit fy im das fy vernomen hatt von der heiligen personen. Do sprach ir vatter Römscher Küng: wiffs min tochter, das ich nit anders todes beger denn durch der gerechtikeit willen vff dem veld sterben als ein Ritter.

Item sy hatt och so vil gnaden vnd andachtz zuo den heiligen mägten in dem Clofter das fy die Siechen vnd die sterbenden mit andacht besach, vnd sunder bi inen was

fo fi sterben wolten.

#### HOFSTAT.

tem als die hoffitatt angevangen was bis vff die zit das bruoder Lunwig von Oberdorff ir bichter wart worden vff der hoffstatt ze Küngsveld än ein zwentzig bruoder begraben, vnder denen warent etlich Custer, etlich meyster, etlich Gardion, etlich conbegracen, vnder denen waten einen Coller, einen heister, einen Gardion, einen begrept. De hiefs fy das gebein alles rein wäschen, vnd vff ein taselen legen vnd für ir ögen tragen, vnd knüwet do für das gebein der armen bruoder aller, vnd kuste es vnd better devor, vnd gieng do mit dem gebein bis es begraben wart. Sy verseit öch keinem siechen ir hant ze bieten welcherley siechtagen ioch si hattent, dennocht vssetzigen menschen gab fi von hant ze hant almuofen mit guoten füssen hertzen, vnd vermant fi das (fi, die hant gottes gedulteklichen lüten, vnd was man seit von siechen, als wo man si vand, vnd vermant fi das (fi, als wo man fy zögt, der ioch vff den tod fiech was den gefach fy mit ir felbs libe. zögt öch funder minne werk denen frowen die kinden folten, vnd was bi etlichen über nacht vnd dienet inen zuo aller notdurft.

Ze Wien do si dennoch jung was, do gieng sy in den spital, vnd gab allen sie-chen die da warent das almuosen von hand in hand, vnd verschmächt keinen siechen wie wuost es jemer was. Bruoder Franciscus von Walles der Küngin sunder predyer vnd heimlicher, ein besunder bewerter man, der wart vssetzig ze Zürich, den gesach die Küngin oft. Das was der Küngin dienerin gar wider, vnd rieten der Küngin, das fi dem fiechen nit fölt fo heimlichen fin, doch fo lies fi das nit. Nu kam fy eins mals zuo im, vnd verftuond in gar vndeguldig fin, do fprach die Küngin zuo dem bruoder: O bruoder FRANCISCE ir fint etwen ein man gefin der andre menschen gedult gelert hät fo hohes nutzes ein tugent fin, vnd fich nu aber daz üch gebrift gedultikeit. Der bruoder antwurt: frow ich fuort gedult in dem mund vnd mit der zungen, nu ist der last mins

wewes fo grofs vnd fo vil, das ich fulen von we das ich oft gedult verlur.

Dis edel Küngin wider liden, vnd widerwertikeit fo si hatt bi irem elichen leben, och wider merer vnd grösser liden so si hatt in irem witwelichen leben, nam si all ar-

beit und übung unsers herren Juesu Cristi zuo einem schilt, also das Cristus mit siner fruchberen übung alwegen ir gegenwurff was, der ir alles ir leiden, funder des watter tod füß vnd licht machet. Da von , do ihr vatter erfchlagen wart , das was vff ein mitwochen. Dar nach vff den nechsten sunnentag do fridet si ir herz vnd ir gemuot, enpfieng do gottes fronlichamen, das doch nieman tuon fol den der in guotem friden flät mit gott vnd mit allen menschen. Sich da bi wie fritsam si irs hertzen was do si fterben folt, do machte sy etwas sunder selgerätes denen die bi ires varter tod warent gesin. Dar vmb wan sy so gar fritzsam was, do wart sy sunder geeret mit liebi minne vnd zucht von herren von Stetten die do verstuondent, das ir wisheit vom dem geist got-

tes leben, würken vnd üben hatte.

Sy hatt och mit dem minnfamen CRISTO mitliden, mit dem eben menschen, vnd einen begirlichen turst nach heil der selen. Da von ze einem mäl waren ze brug siben edel knecht vmb fach gevangen, das hertzog Albrecht ir bruoder diefelben knecht hat heiffen ertrenken, das vernam die edel felig Küngin, vnd bedächte in irs hertzen güti wie es den selen solte ergån, vnd wie müßlich es wäre vmb die selen, ob si gottes aneblik beröbt wurdin, vnd kam mit sömlichen wisen senstmuotgen worten vmb heil der selen an iren bruoder das er erwekt wart, vnd die felen gab er in iren gewalt, vnd die menschen des grimmen todes überhuob er fy. Jeem waz fi fröiden mit der kintheit vnsers herren Jassu Caisti hette, das kan nieman geworten geschriben noch gesprechen vnd gesagen, denn das ir geberd vnd ir wiss was mit groffen wunder begriffen, wan fi an in dem advent bis vff die wienacht tag funder geistlich geberde vnd wisen haben, vnd vnferm herrn befunder namen geben rechfam ein muoter die ir liebes kint vff ir fchoſs hät, vnd es lieplichen näch irs hertzen luft vnd muotwillen anficht , vnd im nach iren Nu spricht sy du bist min rösli, du bist min Küng, vnd min begirden menigen namen git. Nu fpricht fy du bift min rösli, du bift min Küng, vnd min Keyfer, vnd des gelich. Alfo jubilieret fi mit Cassro vff die zit das dennocht den die bi ir warent niemer die zit ze lang wart. In denselben ziten do sy nu gar alt wart, do veriach si mit großen jubel das fi in iren jungen tagen were Caisto gemähelt. Vff dasselb hochzit macht fi felben vnd hieß öch machen vil hemder kleinen armen kinden in den fy wolt Christum den armen gebornen Küng kleiden. Das ift och fchribens vnd hörens wert, das hertzog Ruodolff, hertzog Albrecht irs bruoders fun, von dem vor geseit ist, ir brächt einen torn der Cronen Christi da man dennocht ansach das bluot. Der felb torn ift einen torn der erbeite erst. da moch hött ze Küngfuelden. Do fy den torn zögt den megten in dem closter, vnd fi der megten andächt fach, do sprach si zu ir selben: O Anonse was grosser wirde hät dich hut betagt, das du in dinen füntlichen henden haltest das kleinet das mit dem bluot dines lieben herren gezeichnet ift. Do hort sy ein stimme von gott sprechen: O Ano-NES du schzest groß den torn vnd das blnot das daran ist, schetz über groß das du mich nach diner fele begirde befessen häft.

KAROLUS.

tem Keyfer Karotus der kam dik zu ir vnd sprach das ir an selikeit vnd an wisheit nit gelich were in der Kriftenheit, vnd wer die ander HESTER, dero gelich nit waz an

finnen vnd an wisheit.

Sy hat och über groß andächt zuo gottes dienste. Dar zuo fuor fy dennocht an verr stett da man kilchen als priester wihet, da sy sehe vnd horte davon ir andächt gemeret wurde; dar vmb was fi gestissen, das ir gestist gewihet wurde, vnd wart gewicht die kilch ze Küngfuelden do man zalt von gottes gepürt drizehen hundert vnd zwent-zig jar VII. Ydus februarij in vnfer frowen ere vnd aller heiligen von Byfchoff Johans von Sträfburg, da waz fy gegenwürtig vnd hertzog Lüpold ir bruder. Des felben tages wurden och gewicht von demselben herren die vier Altar in der kilchen. Darnach do man zalt von Cristus gepurt drizehen hindert vnd driffig jar II.º Ydus Septembris do wart gewicht der kor in vnser frowen ere vnd aller Heiligen, von Bischoff Ruoderfrom Montsort, Bischoff ze Costentz. Der selb herre der wicht die zwen altär vff Sant MICHEL tag.

Jtem fy hatt ein Stieftochter die Küng Andres von Vngern kind waz bi einer an-Die fuort fi mit ir von Vngern har in dise land, vnd macht sy ein clodren frowen. sterfrowen ze Töss, vnd besorget si erlichen ir leben vnd suor offt zuo ir gen Töss.

gab öch ein crütz dar, daz hat hundert mark an filber.

Jtem fy was öch also milt gen gotzhüsern, vnd gen den armen, das fy vnd die armen einen begürtel hattent. Da von sprach fy ost zuo den megten in dem closter so ich en bin noch , dennocht hant ir die armen , durch derwillen sont ir üwerm mund

abbrechen vnd font sy spisen vnd trenken.

Jtem einsmals gab fy almuosen von hand, do kam ein alt wip vnd nahm öch almuofen von ir hand, die küngin fprach: wannen bift du? Sy fprach fy were von Brifach, dis was der bös geift verwandlet in die gestalt, vnd kam bald zuo der klosnerin ze oben brugg mit grimme vnd warff das gelt das er von der küngin empfangen hat in ir gaden vnd sprach: nim das gelt vnd gib es diner küngin wider die mirs geben hät. Do

fprach die Klosnerin: du böser geist die heilig Küngin hät nit gemeines mit dir, damit verschwand der bös geist. Si gab öch almuosen Riffon buoben 30) vnd spilern und varenden frowen, da vmb diewil sy des allmuosens geniessen möchten das öch dazwischent dester münder sündertin.

Jem die fründ gottes bekanten an der küngin die gäb vad die gnäd gottes. Alfo schwe-ster Hele von Wolhusen seit: do si an irem end lag vad den jungsten töst enpfangen hatt, do kam die kungin in gen vnd wolt bi der schwester ende sin, do vieng die siech schwester an süssehlich reden als verr si mocht, vnd sprach knüwent alle die hie sint vnd bettent wän ich sich min herren vnd minen gott in dem menschen, der da herin gät, wonen, vnd mich gnedeklichen besehen. Nu wist nieman der da was, das die Küngin hatt des tags gotz licham empfangen, vnd das ein liecht des heiligen Sacramentz vfs ir lüchte, darin die sterbende schwester bekant, das die küngin zuo dem Sacrament was gangen. Nu begunde si ser alten vnd schwachen vnd beschach des jars do si öch starb vff Sant BARNABAS tag des zwölff botten. Da vor an fant Georgen tag was es, das fi der fiechtag anstiess, des si öch starb mit grossem we. Doch wenn sy all ir tag gedult gelert hat dar vmb hielt sy die tugent so hart, das in allem we kein wort noch so klein ein stimli von ir gehört wart. Do nu die krankheit fo groß was, do rieten alle die bi ir warent, das man ir den lettten töff folt geben. Do das geschach, de veriach sy einer person die ir da allerheimlichest was vnder den andern, das sy von gott durch das heilig Sacrament des lesten tösse gesichert were wer ioch das so klein ein mässin were an ir fele von keinerley schulden, das hett si durch das heilig Sacrament abgeweschen. Darnach kam sy etwas wider, vnd wart do gedenken wie si ir sele geret wol besorgete vnd befatzte. vnd tet si erlich den armen alle vmb und vmb in die welt, vnd anderfwa hin in klofen das man wol weiß, das wer ze lang ze (chriben, wän si belätzte iren edlen Jungkfrowen vnd allem hoff gesint erlich libgeding, vnd irem bichter bruoder Lupwie von Oberndorff, vnd fünff Junkfrowen, die si in klöster tet, die sy alle erlich zuo ende ir will beforget. Also nam der fiachtag zuo, vnd si ab an allen liplichen kräften, das si nu kein übunge me erliden mochte; denn das si stark was des inren menschen der krästen der sele, vnd also bestuond si bis vff ir ende. Also si von den gnaden gotz stark beleib der sinne, do gab man ir noch zuo letzte dirre zit, und ze aneuang ewiger zit beleio der inne, do gao man ir noch zuo letzte dirre zit, und ze ancuang ewiger zit den fronlichame Catstri, vnd gab fich do abet gantz ergebenlichen in die hende gotz, dem fi ietzent achzig vnd vier jahr gedienet hette. Dar nach an Sant Barnabas tag des Zwolff botten ze Tertij zit do vieng fy an ziehen, vnd ze vefper zit was fi verscheiden, do man zatt von Catstrus gepurt dritzchen hundert vnd vier vnd schzig jar, jres alters an dem achzigosten jar vnd vier jar, als abet das closter geltift wart ze Küngsueld zwey vnd sunzig jar. Do truogent fi die bruoder den frowen zuo schent die liebsten muotet, die nit allein inert allein med ets. landes vnd aller armen menschap hefyrgrein war grupe. die nit allein inen allein, me des landes vnd aller armen menschen besorgerin was gewe-Also was si funder bekleidet von den reinen megten die dar zuo geordnet wurdent, vnd wart darnäch an dem achteden tag begraben in der fürsten grab ire vordren, richfent mit gott Vatter fun vnd heiliger geist ewenglichen un ende. Amen. 31)

#### WIE LANG IST DAS WALTZHUOT DIE STATT GE-STIFT VND GEBUWEN WART.

nno Domini M. CC. XLIX. Ruodolffus Comes in Hapfpurg & Kiburg, Alfacie Lantgrauius & Alberthtus frater eius canonicus argenten. - - - datam, huot edificaverunt, & libertaverunt. Jdem Ruodolffus mivicibilis omnes dominos Alfacie, Brifgaudie, Turgaudie & Burgundie, Epifcopos argenten. ac Bailienis, ac Patrum comitem

Z .

30) Ruffian dicitur mulier, que allicit aut adducit ad pec-candum, ut mima, lena, nebula. Buoben ribaldi, le-

candum, ut mima, lena, nebula. Buoben ribidii, lenouer.

31) Verba hæs finen entonici indécant. Quæ etiam mox
infolito latino fermone fequuntur de origine urbis Wedikbut coniecturam prebent, quæ fequuntur u feriba, qui
le sel calcem Wedikinheum megifirem nominar. Clemo
Fayora nou Wedikou lermeyller, fuille adiecta: cui cidem
fi tribusa, qua de AORETS, BOLESALI IL ducis Suidacerafir uvors affertuntur pag. 167, item not. 16. cam demnaga.
1530. sbille mortem, sudorem nofirum cum morte AORETIS, viduæ ANDRER Üngarde regis, † an. 1546. confundere, ne maretionem funa finientem andquirorem effe concubdes, quan ut ea, quæ de LEOYOLDO Probe, & eius
filits adduntur, eidem adiferibas. Quæ vero faccincitus
hic de LEOYOLDO Probe ciusque funefla morte leguntur,
copiolius deducka reperies in frape laudace okranice feu de
origine & hiltoria Archiducum Auftrie toto libro II. apud

B. de Senckenberg Stl. Im. & bilfor. T. 19, pag. 92, feqq. qui in prefatione p. 14. testaur se deprehendisse libelum hunces apud amicum, cuius exemplo eum an. 1615. Königrotlik deleriptum elle, priorum posifictorum-aliquis addiderat. Auctorem huius chronici, quod librum I. at-

MON. AUST. T. IV. P. II.

comitem Sabaudie laudabiliter deuicit, & postea Anno domini M.º CC.º LXXIII. factus est ab omnibus electoribus Rex Romanorum in die Michanelis, coronatus postea Austriam, Stiryam, Karinthiam per militie pugnam acquisivit. Оттаковим regem Boemorum interfecit poftea reuerfus ad renum friburgen – epifcopum Colonienfem , epifcopum Spirenfem, Comites de Würtenberg, & Sabaudie, Lantgrauium Turigie, & Bernenfes ciues omnes rebelles refrenauit, poftquam regnauerat XVIII. Annis, & totam Almaniam fibi fubiungauerat in die MARGARETE obijt in Spiria.

Item in dem Jar do man zalt von gottes gepurt Tufent zwey hundert vnd nûn vnd vierzig jar Graff Ruodolff von Hapfpurg vnd Kiburg lantgraff ze Elffaß, vnd Albrecht fin bruoder Korherr ze Strafburg, die Statt schloß Waltzhuot buwten vnd frygtent, der selb Graff Ruodolff vnsiglos alle herren ze Elfaß, Brisgow, Turgow, vnd Burgundig die Bischoff ze Strafburg vnd Basel, vnd Graff Peter von Savoy lobelich hat überwunden vnd dersch ist dass Lerden vnd der vnd dersch ist dass Lerden vnd der vnd de den, vnd darnach in dem Jar do man zalt von gottes gepurt M.º CC.º LXXIII. ift er ge-machet von allen erwellern vnd Kurfürsten Römscher kung vff Sant Michels tag gekrönet, darnach Oesterich Styr vnd Kerndern dur Ritterlich strit gewunnen vnd Ottakorum ner, datnach Oeiterich Styr von Kerndern dur Kuterich itnit gewinnen von Ottakorum den küng ze Behem ertöt von erfchlagen. Datnach fuor er wider an den Rin gen Friburg den byfchoff ze Kölen den byfchoff ze Spir, die Graffen von Wirtenberg von Sabaudie Safoy, den lantgrafen ze Turigie, von die burger ze Bern, von all widerspenige von vongehorfami zömpt er. Von nach dem als er richfinet XVIII. Jar, von im alle tütsche best under stellt in zusen die für der State Wirtenberg von den kontrolle der den den dem als er richfinet XVIII. Jar, von im alle tütsche land vnderfänig machet, do ftarb er vff Sant MARGARETEN tag ze Spir.

Anno domini M.º CCC.º LXXVIIII. am nechsten funnentag vor Sant Michels tag do geschach ein teillung von hertzog Albrecht vnd hertzog Lüpolder des lamen hertzog Albrechtz Sun, vnd wart das lant Oesterich hertzog Albrecht, vnd hertzog Lüpolder wart Styr Kerndern Krain Tyrol, vnd alles land ze Schwaben vnd hundert tusent guldin deren.

### WIE LANG IST DAS HERTZOG LÜPOLD VERLOR.

Tem der vorgenant hertzog Lüpold wart erschlagen ze Sempach Anno domini M.º CCC.º vnd LXXXVI. jar nono die Julii. Jtem darnach in dem andern jar be-Chach ein groffler ftrit ze Glarus.

Item des vorgenanten hertzog Lüpoldz bruoder hertzog Albrecht der starb ze Wien anno domini M.º CCC.º LXXXXV. im Oegst.

#### VON HERTZOG LÜPOLD SÜNEN WAREN IIII.

tem der vorgenant hertzog Lürold lies vier Sün. Der erste hieß WILHELM, der ander Lüpold, der dritt Ernst, der vierde Fridrich. Hertzog Lüpold hat ein gemähel, was von Burgundie, hiefs KATHERINA, vnd was hie vor in dem land mit finer gemehelin etwa wenig jar, vnd fchuoff zemäl guoten frid in allem finem lande. Jtem er köft Engen vnd Hewen, Er gewan öch Rinegg anno domini M.º CCC.º vnd LXXXXV.

Jtem er gewan och die veste Keppenbach. Jtem er fuor och mit grosser ritterschaft gen Frankfurt. Er zoch och mit grosser ritterschaft in des herren land von Meylan mit Küng RRUOPRECHTEN von peygern, vnd wart Ritter anno domini M.º CCCC.º vor Mrchabelis. Jtem er starb ze Wien in dem ögsten anno domini M.º CCCC.º XI.º

Item anno domini M.º CCCLXXXXVI an dem nechften mendag vor Sant Michels tag do wart gevangen in der heydenfichaft der hertzog von Burgundie aber ander mechtig herren vnd fürsten ane zal wurdent da erschlagen.

Item Anno domini M.º CCCC.º VIII. do was der kalt winter, vnd die kelti huob sich an vff Sant Marris tag vnd am äbend, vnd weret bis an die liechtmess, vnd an Sant Briden äbend anno predicto do wurdent die waffer als groß vnd des ifes vil bruggen hin giengent vff dem Rin vnd vff der Aren.

Jtem in demfelben jar vff Sunnentag vor Sant Michels tag, do befchach ein groffer ftrit vor der Statt Monstrich, vnd an demfelben ftrit wurdent erschlagen der von Luk vnd der iren driffig tusent vnd mer, die an der walitatt tot lagent. Aber der hertzog von Burgundy vnd ander fürsten vnd herren lagent des selben stritz ob. Doch belibent von der ritterschaft an demselben strit bi drin hundert mannen, die och daselbis erschlagen wur-

Item dis buoch von der herschaft von Oesterich Vrsprung wart geschriben an der

nechsten mitwochen vor dem sunnentag in der Vasten als man singt in der heiligen Kristenbeit Oculi, als man zalt von CRISTUS gepurt Mo CCCCo XXXXII. Jar.

#### CLEWI FRYGER VON WALTZHUOT LERMEYSTER. 32)

38) ALBERTUM & LUPOLDUM fratres labente fee, XIV. contbilde monafacio Kenigsfidenfi ius patronatus eccle-fac inferioris in Waldibut, diploma cam in rem, quod fine die & confule in charculario horum duoum refert B.

0

de Senckénbarg T. IV. Stiefl. Iur. & hift. pag. 233. Ceffit id emptione an. 1684. monafterto S. Blasti, in quo nunc etiam eorum corpora quiefcunt, quorum in remedium animarum donatio illa est facta.

#### II.

RUDOLPHUS, EX COMITIB. DE FROBURG, PRÆPOSI-TUS BERONENSIS, ET RUDOLPHUS HABSBURGIC. CANONIC, BASIL. OMNE IUS SUUM, IN PRÆPOSITURAM LUCERNEN-SEM COMPETENS, IN ARNOLDUM, ABB. MAUR-BACENSEM, TRANSFERUNT.

udolphus Præpofitus Beronensis a) & Rudolphus de Habspurg b) Canonicus (c) Omnibus præsentes litteras inspecturis notitiam subscriptorum cum salute. Ex Autogram Notum volumus esse, universis, quod reunciavimus, & præsentibus renum-phoMamber. ciamus omni jurt, quod nobis in Parochiali Ecclesia Lucernensi, d) Constant a b c d tiensis Diocessa ratione provisionis Apostolicæ sedis competebat, vel competere videbatur, promittentes, data fide nomine iuramenti, quod nunquam Venerabiles in Christo Abbatem XX. e) & Conventum Murbacensem f) seu successores, ipsorum, super eadem Eccle-sia inquietabimus, vel etiam impetemus. Ut autem hæc renuntiatio robur obtineat firmitatis, Præfenti Cedulæ figilla noftra dedimus appendenda. Actum anno Domini Millesimo, Ducentesimo, Quinquagesimo in octava B. MARIE semper Virginis assumptæ.

a) Erze natus ex Comitibus de Froberg , prapolituram Beronoglem , leu Mongler in Argevin obtinuit.

b) RUDOLFHUS de Hobbourg Lillia natu minor , RUDOL-1911 Tachani, Comitis de Hobbourg-Langinbourg , qui Rudolf Dolleri Shabourg Lillia natu minor , RUDOL-1911 Tachani, Comitis de Hobbourg-Langinbourg , qui Rudolf Dolleri Shabourg-Langinbourg , qui Rudolf Shabourg-Langinbourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabourg-Shabou

#### III.

#### RUDOLPHUS MONASTERIO CELLÆ B. MARIÆ IN SILVA NIGRA CURIAM IN VILLA TÜNGEN VENDIT. a)

UDDLEUS Dei gratia de Kiburch & de Hapsburch Comes, nec non Alfacie 1271.

Landgranius, universis in Christo fidelibus presentem literam inspecturis, fa- XXVI. Fibr.

Example 1. Example 1 lutem & noticiam subscriptorum. Ne veritas occultetur, ea que fiunt apud Bado-Durlac, homines, feripture confueuerunt teftimonio precaueri. Nouerti tiaque tam presens etas, quam fatura posteritas, quod nos Monasterium Celle Jandle Marie in nigra Silva ordinis fancti Augustini Constantiensis Dyocesis, specialis amplectentes prerogatiua dilectionis, quamuis ab aliis plus forsan potuerimus habuisse, curiam nostram in villa Tungen nobis pro dote Nobilis mulieris Gendrudis uxoris nostre obligatam, viris religiosis Abbati & Connentui Mon. Celle predicte, de bona voluntate & expresso Consensu G. uxoris nostre predicte, & nobilium virorum fratrum suorum, Alberti, Burchardi, & Ul-Rici Comitum de Hobinberg, cum hominibus, vineis, pratis, agris cultis & incultis, pa-feuis, aquis, aquarumve decurfibus, nemoribus, molendinis, districta, lurisdictione, ban-nis, honoribus, juribus, & libertatibus, prediis, feruitutibus, rufticis & urbanis, redditibus, & utilitatibus quibuslibet quocunque nomine cenfeantur, vendidimus pro ducentis marcis, puri & legalis argenti, quas confitemur esse nobis appensas, & plenarie perso-

a) Diploma hee primum in lucem protexxit Low. Erid.
HERSYER, Bate-Durlor, Confil. unl. & Archivarius ex
ipfo autographo Durloure, Coverbuhr matiche Summinogra XI. und XII. Stack Sumfage den 18. Mers 1758.)
dum vero huismodi imperfige bigulus, yau heddomada,
tim fiparçuntur, facile difiparents utl certe post disturniorem tandem disquisitionem hane ipfaur recuperavi, opera pretium omnino duxi, recudere diploma hoc multis
nominibus fumme memorandum, ac quantivis Edimandum, Res quippe extra dublum ponit, de quibus ingens

inter feriptores fult contentio, natales nimirum primaz RUDOLEHI I. R. R. uxoris ex firipe Comitum de Ho-benberg. Dumque puerorum ipfus etaim fit mentio, es-dem mater comprobatur Gertrudis, que in aliis, postdem mater comprobatur Gerfelden, que in alia; poñ coronationem feliteet in Romanevem regianm atait diplomantis conflanter Anna vocatur, ut in Faftis Radoph, cap. II. num. VIII. (eq., pag. XIII, feq., oftendimus, antequam diploma hoe fub obtutum venit. Add. dida volum. práfent. lib, fingular, cap. II. § IV. & V. pag. 5. feq.

lutas , & in usus , & utilitatem G. uxoris nostre predicte & puerorum ipsius esse converfas, predictum Abbatem & Conuentum in predicte curie districtus, bannorum libertatum, & aliorum jurium , possessionem nacuam inducentes & liberam nihil nobis, seu predictis nostre, & fratribus suis in eisdem juris penitus resernato. Quare nos, una cum fepedictis uxore nostra & fratribus suis, pro nobis & nostris successoribus renunciamus exceptioni non numerate pecunie, & de argento nobis non appenso vel tradito, beneficio restitutionis in sategrum, literis impetratis, vel impetrandis, consuetudini, auxilio juris Canonici & Civilis, actioni cuilibet & generaliter omnibus exceptionibus ac fi nominatim & specialiter essent a nobis expresse, per quas quidem predicta venditio posset a nobis vel nostris successoribus in posterum retractarì, Nos quoque una cum AL. & Bu. Comitibus de Hobinberg predictis promifimus & promittimus sepedicto Domino Abbati, no-Comitibus de Hobinoerg predictis prominius ex promitimus repedicto Domino Robal, ilo-mine fui Moa. pro nobis & G. uxore nostra predicta & Vi. fratre ipsus, & aliis quibuslibet de predictis omnibus & fingulis, tam in foro ecclessaftico quam civili nos exhibituros debitam Warandiam. Nos G. Cometissa de Hapsburg predicta per juramentum renun-cianus exceptioni pro dote seu vellejano. Nos quoque At. B. & Vi. Comites de Hobinberg renunciamus omni juri quod nobis in dicta curia competebat, ius proprietatis in predictum Dominum Abbatem & Conuentum transferentes, promittentes eisdem, quod de Advocatia nos nullatenus in dicta curia vel fuis pertinentiis intromittenus, nifi de confenfu Abbatis, & Conventus predictorum. In horum omnium euidenciam, & testimonium indubitatum, presentem confici procuratimus literam sigillis nobilium virorum Avunculorum nostrorum C. de Friburg, & H. de Furssenberg Comitum, nostroum Avastum nostrorum C. de Friburg, & H. de Furssenberg Comitum, nostroque, & uxoris nostre specifie, At. B. & Vt. fratrum de Hobinberg, nec non Uniuerstatis Ciuium in Friburg sideliter communitam, Nos G. Cometissa de Hapsburg, At. Vt. & Bu. fratres predicti prescriptis consensum adhibentes, cum de nostra & cum nostra processerint vo-luntate, sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Nos C. & H. fratres de Friburg & de Furstenberg Comites ad petitionem predictorum nobilium virorum R. de Habsburg Al. Br. & Vl. Comitum de Hobinberg, sigilla nostra duximus presentibus appendenda, Et nos Scultetus & Confules de Friburg nomine Universitatis nostre sigillum Universitatis ad petitionem eorundem duximus etiam appendendum. Datum & Actum anno Domini M. CC. LXX. I. III. Kal. Marcii, jndict XIIII.

## EPISTOLA ANONYMI AD EDUARDUM, ANGLIÆ RE-GEM, QUA CERTIOR FIT DE MORTE HARTMANNI, RUDOLPHI, ROM. REGIS FILII. a)

Son tres cher Seignor, faluz & révérence com à Son Seignor. 1281. Ex Autog SIRE, le dimanche devant Noel esteit ARTHMAN le fiz le Rei de Alemai. SIRE, is dimanche devant Note estell ARTHMAN IS IN Zie Rei de Aleman gne à un chaftel ke a nom Brifac, b) e est sur le Rin, & ileux se miste un batel pur aler ver son Pere, avalant le Rin, une obscurté sorvint si grand de ke les mariners estéent si abay ke il ne se savéent eider. Si hurta lor batel à une souche, e nea ARTEMAN e tout le plus de sa compaigne. Sire, je vous mande c'este novéle pour ce ke vous ne seéz en pensée de envéer

messages au Rei de Alemaigne pur response ke vous éez eu de li par vos messages. Sire, entre le Roy de Alemaigne & le Counte de Savese a grant gerre, & ount la gent le Rei gaste grant partie de la tére le Counte. c)

SIRE, Notre SIRE vous gard.

BERE, INGITE SIRE YOUS GRILL

3) Deferipfic has litteras ex autographo Lendini D. BergouldNYS pertinent antehn ad an. 1881. quo dominica proxima ante natale Dominia neurit in diem ati. Decembris, qua
b) HARYMANUS navem alcendiffe narrat ancor epithola
in castello nominia Bripfic liqura Rhemma al driviendum
partem, obortam antem in defeculti Rhemi oblomitatem
definim untoper entinitors exidalifit natura, ut dum
opem fibi ferendo impares effdit, navi ad truncum compulfa, HARYMANNUS aveis foliciorum pare aquis fubmergretur. Addit fe feribere hoc nuncium, ne rex de
mittendis ad regem Aliessania legatis pro refponfo illius

RUDOLPHUS IMP. DONAT. ECCLESIÆ BASIL. IURA PA-TRONATUS ECCLESIARUM IN AUGST, ET ZEININGEN. 2)

UDOLPHUS, DEI Gratia Romanorum Rex femper augustus, universis Sacri Impe-1284rii Romani fidelibus, præsentes literas inspecturis, gratiam suam, & omne bo-

a) Conf. P. I. Lib. II, cap. II. pag. 99. & P. II. Lib. fingul. cap. II. S. VIII. pag. 10. feq.

Opus pium, & nobile, Daoque placitum, & acceptum, pie perficious, dum his, quos communis fatalitatis lex fegregat ab hac vita, pro fuis abluendis reatibus, & æterna beatitudine obtinenda, eleemofinarum noftrarum largitionibus fubfidium imperur. Hinc est, quod nos hac pia consideratione commoti, pro inclytæ quondam An-, Romanorum Reginæ, consugis nostræ charissimæ, nec non pro libustris quondam timur. HARTMANNI, filii noftri charifilmi, animarum remedio, ac pro faluti noftra memoria fempiterna, de confeniu maioris partis Principum, quorum confenius in hoc fuerat requirendus, b) iura Patronatus ecclefiarum in Augst, & in Zevnigen, Bafiliensii Dioccefis,

b) Ex his apparet, RUDOLPHUM Cafarem de bouls Imperii, fine confendu Principum, ae minimum quidem silonafilo. Hine fubfequantur littera confirmatoria Septemvirorum S. R. Imperii, quas stuptee diversis annis, obfiguatas, ut ne ordinem chronologicum turdems, & ut uno Loco exhibentur; he retificinada atuximus. Confirmfus Elifforum Imperii, fisper prediida denations,

Inguata, it is o'unical inclination discussion in the control of t

noftro julinius roborat. Datum Afreiginswer anno Domini M°OC ° LXXXIII° vertic Kalendas Januarii.

Net Lupwycus, Del gratis Comes Pal. Remi, Dux Beneric, notum fiximas prafindium infredoribus universit, qual come en, que cultum divin Numhis, é divini impliationem fervitit reflexériat, non impediri conveniat, qual come en, que cultum divin Numhis, é divini impliationem fervitit reflexériat, non impediri conveniat, en produce que sita fore jenific eccletaficit dionécuntur, ad hez authoritate prafindium andrum adhibemas conficium voluntarium, és experdium, quod Sermifimus Dominus nofer Rudolvus, in apartomatic Secletarium in Ogestr, & Zeiningen, position, in confortis fum, experimental de la conficient de la confidencia de la confidencia de la companya de la confidencia de la confidencia fum productiva de Dominum Escriturum, perimental profite de la confidencia de la colori productiva del colori productiva de la colori productiva del color

SAXONIS,
Nes Albertus, Dei Gratia Dux Suzonia, Princeps fis
eri Romani Imperii, notum faciants præfentium infpetotibus universis, quod cum ea, que cultum dévini Numi-

ADOST, & in Zeynigen, Bafilienfis Diocectis, & divini amplificationem fervieti refpexerint, aon impediri conveniat, fed potius expediri, & in his precipue, qua dias fore juris Ecclefialited disofeuturi, ad hac anchoriate pratentiem nofewm adhibemme confendum. &c. at in Pala first Baterie. Datum in Nieroster, and no manida in Pala first Baterie. Datum in Nieroster, and no manida No. CC. \*D. EXC. \*\* quidote, tertio Kalendas Aprilis Nos Wangstalata, Burtani In Pinicopa, notum faculta first first

His fequiori tempore accefferunt confirma-

sano Bomani M°CC. TXXX guinte XVI. Kal. Meij tertzi decima indicionis: List fequiorit tempore accefferunt confirmationes Electorum fequentium.

BRANDENBURGICI.

Nos Otto, Dei Gratia Marchio Branchengenfi, Pelaceps Sacr. Remani Impetil, notum facious prafentium infeptiones universis, quod cun olim prachera mentoris Strenfiffunus Dominus Kudolyus, Romanorum Rex, transculerti juan patronasus Keclefiarum in Ouosay, è in Zutannorum et alegiment de la departement de la principa de la deservatione de la principa de la deservatione de la principa de la deservatione de la dela segli Ecclefia duobus presbyteris, in remedium animarum felicis recordations Dominus Ansac, quondam inciptar Remanerum Regia, conthoralis fius, è illutiris quondam Domini Hartmanny, fill ful, de confecta Principum, quorum fuper hoc patentes literas funt conferipar, nos sidéz transistoni, feu doutioni conleminus, è ratam habert volumus, è habemus cañadem prafentium tellimonio literarum. Datum in Cadano anno Domini M. O.C. V.C. feptimo, in obava Sancèl Lavannti matyris, indichione decima.

TREVERENIS.

Bosmundos, Dei Gratia Revervorum Archiepifopph, universis prziedatium indjectorbus notitiam (ubferiptorum. Cum allenationes, see gratia, a quocumque Romanorum Rege facte, nullius finit momenti, alsi autoritate, e confentis principum fuerina framata. Nos igium attendente principum foreita firmata. Nos igium attendente principum foreita firmata. Dominal NAVAR, Remuorum Septim, colhernist prodequente nonitationum, Begiñaen: Calpulum moletimite, éconiemum desponerum, tama expaism, colherniste, éconiemum foreita iltera signification domini del momenti principum congrincipum premise confinenti. In cultu sei tetitionamum prodes iltera significa conficientima, dei damo collationerum, tama expaism, colherniste, éconiemum prafentes literas siguil molari auminiar fociame comanium prafentes l

sis, libenter, & liberaliter ipsi Basiliensi Ecclesia duximus conferenda: Volentes, ordinantes, ac proinde statuentes, quod per venerabilem H.enricum 2dum c) Bafilensem Episcopum, Principem, & Secretarium nostrum charissimum, ut successores suos, due prebende in eadem Ecclesia ordinentur, in quibus duo facerdotes debent institui, qui erunt Præben-darii, & non Canonici, & omnibus horis canonicis debeant interesse, & in duobus altaribus, construendis ibidem, fingulis diebus divinum officium celebrabunt. Et si legitimo, & rationabili impedimento detenti fuerint, tunc procurabunt, ibidem per alios celebrari. Et debent de prædictarum Ecclesiarum fructibus dictis Sacerdotibus præbendæ congruæ affignari. Et quandocunque unus, vel ambo de prædictis facerdotibus morte præventi fuerint, tunc alii in loco ipforum debent per Epifcopum fubrogari, qui refidentiam faciant perfonalem, chorum frequentent, & altaria prædicta officient, ut eft dictum. Si vero alii, quam Sacerdotes, in dictis præbendis, vel altaribus fuerint inftituti, qui præmissa renqe-rent adimplere: vel si præmissa per omnia observata non suerint, sicut superius sunt ex-pressa, volumus, quod jura patronatus dictarum Ecclesiarum ipso facto ad Romanum Imperium revertantur, & quod prædicta collatio nullum robur habeat firmitatis. In cuius rei reftimonium præfens foriptum exinde confcribi, & Majestatis nostræ sigillo secimus communisti. Datum Lucerna XV. Kal. Nov. Indictione XIV. anno Domini M° CC° LXXX quinto, Regni vero nostri anno tertio decimo.

ochavo, XX. die Novembrii, reguante Serenifilmo Domino ALERETO, Rommoroum Rege, nano primo.

Tribus huius diplomatia ufi fumus exemplis: primum acceptmus ex tabulariis Epifenop Bejitențiii, quod hie fecuti futimus: fecundum ex Archivio urbis Bafa. Tertumu eff Vitimus, quod voent, per Officialem Curiz Bafa.

1897. exaratum în pergameno huius temoris:
Nos Officialis Curie Bafițiinglii. Notum facimus prefectimu infectoribus, feu anditoribus universis quod not fina nom. M. Co. Conangelimo Epiptimo în vigilia bestorum Payrat & PAUL Apothorum fax literas fubfictibendas returus in Iteras antelițiis non cancellatus non abolites neque în fui patre aluqua vitiatus vidamus & tegimus neque în fui patre aluqua vitiatus vidamus & tegimus neque în fui patre aluqua vitiatus vidamus & tegimus ce per particulum patre aluqua vitiatus vidamus & tegimus ce per particulum patre aluqua vitiatus vidamus & tegimus ce per particulum patre aluqua vitiatus vidamus & tegimus ce per patre per patre patre

Nos Albertus Dei gratia Dun Saxonie &c. Datum in Nurnburg anno Domini M.CC.LXXX, quinto, III. Kat. April.

April.

Nos Wangslaus Dei graeia Rex Boemit Marchio
Morovio &c. Datum Prigor pet manus Magittri Waliata
Progen. Olomocans. & Wilfimprotein. Canon. prothonatatium Regis nofiti anno Domini MCCLXXXV, XVI. Kal.
Nos. XIII. Indichonis.

tium Kegis noisti anno Domini MCLEANAV, AVI. Kal. New. XIII. Indichonis, Confirmationes, quae prioribus adhue inferte funt. TREVIBRISIS nempe dichetpicopi, El Elelinii Brandenschiller and Confirmationes desibleramine, quièpe quod ferius, accifferin prior die 17. Aug. 1297, alera vicifima Neva anni fiq. siltimo loco bite profettur diploma Kuddulthi, Rudodum alisi premiffim di. Rudodum alisi premiffim di. Rudodum alisi premiffim di. Rudodum anno Domini M. CC. LXXX. quinto Regni vero noltri anno tertio deciden prefess Manufcriptum de mandato nestro speciali per Notarium juratum dide Curie Bestienstructure de la conferencia figili Curie Especiali per Notarium juratum dide Curie Bestienstructure figili Curie fepedide charecter fecimus conferencia figili Curie fepedide charecter fecimus conferencia cenarctii. ratur in literis antesitetts non cancettans non abolitus une que in fui parte aliqua vitatas vidanus & legimus in hee verba:

Squamtar Littera confirmatoria quarum initium & f.
sus intitum excurse vijams ql, hee ordine.

SIVATIODS Del gratu fame Coloninglis Ecclefle Archiepifeopus &c. Datum Colonis anno Domini M. CC. LXXX.,

fecundo XII. Jon.

Wannitaus Dei gratu famée Meguntinengh fedis Archiepifopus &c. Datum Litera fedis fame in M. CC.

Kannitaus Dei gratu famée Meguntinengh fedis Archiepifopus &c. Datum Litera fedis fame in M. C. LXXX.

Romarde &c. Datum in Novereburg an. Domini M. CC. LXXX.,

quinto XI. Kal. Novembris,

#### VI.

RUDOLPHUS III. ET FRIDERICUS I. PULCHER MONASTE. RIO DE CAPELLA ORD. CISTERC. CONFIRMANT LIBERTATES AB AVO RUDOLPHO I. ROM. REGE, EIUSQUE PA-

TRE, ALBERTO IV. SAPIENTE, CONCESSAS. a)

os Rydolphys & Fridericus Dei Gratia Duces Austria & Styria, D. Carniola, Ca-

ĸ XXVI. Mart Ex Chartul. Turicenfi.

Ь

rinthia, Marchia ac Portus Nahonis, de Hapspurg & Chyburg Comites, nec non Landgravii Alfacia, Serenissimi Alberti Romanorum Regis filii: Ad universorum noticiam tenore præfentium cupimus pervenire: Quod nos honorabilium & religioforum Virorum Abbatis & Conventus Monasterii de Capella b) Cysterciensis Ordinis, Constantiensis Diocceseos devotorum nostrorum dilectorum, quorum præclarum Ordinem tanquam speciale Specimen specialiter Dilectionis ardore complectimur, eorum piis fupplicationibus inclinati lpsis nostro nomine & Fratrum nostrorum, videlicet Lüpoldi, HENRICI, & ALBERTI C) gratias, concessiones & libertates factas & gestas per inclitæ recordationis Dominum Rydolphum Rom. Regem avum nostrum, & Albertym Proavum nostrum, quoad tres Articulos, fcil. quod lpsos, Abbatem & Conventum cum personis & bonis ad idem Monasterium pertinentibus in nostram protectionem recipimus specialem. Secundo quod concedimus & indulgemus Abbati & Conventui memoratis, quod Ministeriales & alii Homines cuiuscunque conditionis aut status existant, ad Comitatum de Happurg & Kyburg pertinentes, Bona sua mobilia & immobilia ipsis vendere, donare valeant ac legare in morte pariter & in vita: Tertio quod de possessionis suis in Barro iidem Abbas & Conventus ordinent & disponant iuxta quod ipsis videbitur expedire, adinstar eorundem Avi & proavi nostri, inviolabiliter volumus observari. stimonium præfentes Litteras Sigillo Illustrissimi Domini nostri D. Alberti Rom. Regis Genitoris Nostri perdilecti obtinuimus sigillari. Nos Albertys Rom. Rex semper Augustus rogatu Rudolphi & Friderici Filiorum nostrorum illustrium Sigillum Maiestatis re-giæ præsentibus duximus apponendum. Datum in Luceria VII. Calend. April. Anno giæ præfentibus duximus apponendum. M. CC. XCIX.

a) Diploma hoe mecum communicavit officiofilimus L L

BRETTINGRUS Twictuf, ad S. CAROLUM Gunodicus, &
P. P.

b) Alias de Capellis in forțilo, hodie Cappelm by dem Forți,
pagus & parochia dunbus lencis difhus Berns, in cuius

#### VII.

ANTIGRAPHUM BERTHOLDI ABBATIS S. BLASII IN SIL-VA NIGRA, PRO MISSA QUOTIDIANA, A MONACHIS BIRGLENS. IN ARA, AB AGNETE, ANDREÆ, REG. HUNG. VIDUA IN SIZENKIRCH CONSTRUCTA, CELEBRANDA. a)

mnibus presentium inspectoribus Bertholdus divina permissione Abbas b) totus- XIII, Noo, que Connentus Monafterii S. Blasti nigre fylue ordinis S. Benedicti Confian-er altogic tienfis Dyocefis caritatis affectum cum notitia fubferiptorum. Nouerint quos Archivi S. noffe fuerit oportunum. Quod cum Illustris Domina in Christo deuota Blasti. nosse fuerit oportunum. Aones Serenissimi Domini Alberti Romanorum regis filia, ac Magnissici Domini Alberti Romanorum regis filia, ac Magnissici Domini Alberti Romanorum regis filia, ac Magnissici Domini Alberti Romanorum Regis Vngarie relicia, faluti sue ac Domini sui prefati confulere cupiens & suorum, nouum altare in Ecclesia Celle in Sizenkilch nobis pleno jure subiecte construi sece-& inedificari falubriter procurarit, idemque altare fuis fumptibus & expensis redditibus quadraginta modiorum figuli mensure Brifgaugensis regali sua munificentia dotanorit, vt dininus in eadem cella cultus ingiter augeretur. Nos ad petitionem Domine re-gine predicte in augmentum dinini officii, quod augeti, non minui toto cordis defiderio affectamus, ftatuimus & ordinauimus, tenoreque presentium decernimus & ordinauius, ut in memorata Cella seu cenobio nostro, quod per confratres nostros, videlicet - - Priorem - - Prepositum & nostros monachos Celle in Bürgelon, nobis similiter immediate fubiecte folitum est officiari, in perpetuum diebus singulis missa que hucusque ab eisdem nostris confratribus inibi interdum procurabatur cantetur jugiter uel legatur, disponentes & ordinates, vt in prenotato cenobio noftro Biorgelon, in quo vique in hec tempora tres confueuerunt de nostris monachis propter expeditionem diuini officii demorari & residere, tribus predictis quartus de nostro Conuentu monachus adiungatur, qui ibidem refidentiam habeat, vt miffa prelibata per circulum anni fingulis diebus commodius legi va-leat vel cantari. Et quia dignum eft vt ei qui fpiritualia feminat temporalia miniftrentur, quique altari feruit, viuere debeat de altari, ftatuimus & ordinamus, vt xl. modii me-morati, intentionem & motum in hiis Inclite domine regine prenotate, ac aliis omnibus ad nutum animi fui exequi in quantum possumus efficaciter cupientes per Magistram de Sizenkileb, que pro tempore fuerit, quatuor vicibus in anno preposito in Bürgelon prefententur integre & affignentur, vt de ipsis idem prepositus quarto socio victum & vestitum, ficut aliis suis confratribus necessaria subministret. Debet autem eadem Magistra in omni quatuor temporum ieiunio X. modios prenominato prepofito in Cella Bürgelon affignare. Et fi in aliquo terminorum predictorum in folutione, quod ablit, fe exhibuerit negligentem, tunc pendente huiusmodi negligentia a cottidiana missa confratres nostros volumus abstinere, saluo tamen quod officio mille ante hanc ordinationem antiquitus habito propter prelibatam negligentiam sepe nominatus Conventus in Sizenkilch nullatenus Ad hec, yt omnis altercationis materia, que inter prenominatas Cellas propdefraudetur. ter nouitatem ordinationis prefate, que quidem nouitas vhique plerumque discordiam parit, penitus in quantum in futurum precauere poslumus, sopiatur, statuimus, iniungimus, & honus hoc imponimus prepolito, qui pro tempore fuerit, in Biorgelon, vi tempore pluviali, lutofo & tempeftuofo aliasque necellario, facerdotem tunc ebdomatarium in equo fuo mittat, diuinum officium peragendum dominarum Conuentui fepefato, die-bus dominicis & feriatis per anni circulum nihilominus exclusis in quibus Conuentus premissus Sanctimonialium sacerdoti ebomadario ex consuetudine hactenus habita equum ad Cellam Bürgelon mittere debet & affignare, Nosque ac successores nostros ad observationem omnium & fingulorum fupra contentorum fine dolo & fraude cum bona fide inuiolabiliter manu tenendorum prefentibus obligamus. Jn quorum testimonium prefentem cartam prefatis Sanchimonialibus Sigilli nostri B. Abbatis, quo & nos Conventus vtimur,

proprium non habentes, munimine roboratam. Datum in monasterio nostro Anno Domini M. CCC. quinto, Jdus Nouembris Indictione quinta.

a) Vid. dicta hie fupra P. II. lib. fingul, cap. V. S. XIV.

pag. 33. \*
b) Fuit hie Bertholdus II. monafterii S. Blasti abbas ab anno 1294. ufque ad annum 1308. oriundus ex Octofichu/en: qui locus ex primava fina fundatione ad con-

gregationem S. Blasti pertinult, milfa illne ex fratibus prima colonia ab Urtons abbate an itoo. nt autographa charta demonstrat. Est iam monasterium Octytobufinama islas (quod Buss in suo speanoce conference) Ordinis nostri in Sucoia prima magaitudinis.

#### VIII.

# FRIDERICUS I. PULCHER IMP. ECCLESIÆ COLLEGIATÆ TURICENSI PRIVILEGIA CONFIRMAT, AB AVO RUDOLPHO, ET PATRE ALBERTO CONCESSA.

1315, XI. April, Ex Cartulario Turic.

RIDERICUS D. G. Romanorum Rex femper Augustus Vniversis S. Rom. Imperii fidelibus in perpetuum. Accedentes noîtrae Majestatis presenciam Honorabiles hdelibus in perpetunim. Accedentes notitae Majeitatis prefenciam Honorabiles Viri Prepofitus & Capitulum Ecclefie Thuricensis, devoti nostri diledi, nostre Cestitudini humiliter supplicarunt, ut privilegium ipsis a dive recordationis Domino Rydolfo Rom. Rege Avo nostro inclito traditum & concessium, & a clare memorie Domino Alberto Rom. Rege Predecessore & Genitore Nostro carissimo innovatum & confirmatum, innovare & confirmare de benignitate Regia dignaremur. " Rydolfys D. G. Rom. Rex semper Augustus: Vniversis Intvilegii tenor talis est. perii Rom. Fidelibus in perpetuum. Quanto nos altius exaltavit Altiflimus, tanto benig-nius infipiravit in nobis Spiritum voluntatis illius, qui ad zelum Fidei chriftiane nos provocat, ad justitie rectitudinem dirigendam follicitat, & ad facrofanctas Ecclesias in quibus & per quos Deus Qmnipotens pro noître Salutis augmento placabiliter exoratus, favora-biliter promovendas invitat, & afficit mentem noîtram. Hinc est quod Nos fidem puram ac devocionem finceran, qua Honorabiles Viri, Prepofitus & Capitulum Ecclefe Thuri-tensis Constanc. Dioceseos, Capellani nostri dilecti, Nos & Imperium indesinentius amplectuntur, graciosius attendentes, ac propter hoc magnopere cupientes ipsorum Ecclesiam ficut est in Spiritualibus storida, sic & in temporalibus sieri opulentam, devotis lpsorum Supplicationibus inclinati, omnia Privilegia, Gratias, Libertates & Iura Ipfis a divis Imperatoribus & Regibus Rom. Predecefforibus noftris indulta de benignitate Regia confirmamus. Recipientes Ipfos nihilominus & Homines Ecclefie fue cum universis possessimos possessimos de la confirmamus. & juribus suis, adinstar Antecessorum nostrorum, sub Nostram Protectionem & Imperii specialem, rationabiles & honestas consuetudines, quibus hactenus funt gavisi, ipsis & hominibus ipsorum liberaliter confirmantes: In specialis quoque favoris ac Dilectionis, quibus memoratos Capellanos Nostros prosequimur, evidens augmentum, quosdam Privilegiorum ac Libertatum fuarum Articulos presentibus inserendos duximus, les: Bona five res Ecclefiæ ipfius libere Canonicis fpfis defervient; nulla perfona, cuius-cunque conditionis existat, in Ipsis Dominium aliquod exercente: Item non licebit quempiam de eorundem Canonicorum familia aliquo fervitutis genere a quoquam affici vel aliquod Servicium ab ipsa familia exigi, nisi ratione rei quam possidet, ad hoc legitime te-Preterea dicta Ecclesia nullum alium fibi & bonis suis Advocatum habebit, quam Nos vel nostrum in Imperio Successorem : nisi fortassis ipsi Canonici propter evidentem ipfius Ecclefie utilitatem, aliquem fibi ad tempus Subadvocatum unanimiter postulaverint, quem tamen, si fuerit inutilis & dampnosus, maior & fanior pars Capituli a Subadvocatie officio fine difficultate qualibet poterit amovere. Ipfa etiam Advocatia fo Nobis & Imperio attinebit, ut a nobis & ab Ipfo alienari non possit. Insuper Advocatus predictus Preposito & Capitulo a Nobis, vel Nostris Successoribus datus nullo modo Curtes intrabit, nifi communiter a Capitulo invitatus. Item a cullibet oneribus, & ex-preffe a Vigiliis & ab aliis omnibus exactionibus, ecclefiafticis Libertatibus, Legibus & Canonibus contrariis vel obviantibus, Ipfos immunes decernimus & penitus abfolutos: non obstante Statuto irracionabili Consultum, vel cuiuscunque secularis Potestatis violentia in-Preterea omnes possessiones quas emptionis, donacionis vel cuiuscunque altetroaucto. Preteres omnes ponemones quas emptions, tobaccions vet citational quarter rius Tituli ratione legitime jam possident, vel in antea inflo acquisitionis Titulo poterunt adipisci: Specialiter autem Ecclesiam in Kame, & jura in villa seu Suburbio Flantrein & ad S. Leonhardum cum suis attinentiis, & quicquid in Villis Swamendingen & Rieden prope montem Albis cum ipsarum Villarum attinenciis hactenus possedife noscuntur, supradidis Prepolito & Capitulo de Regali Clementia confirmamus, de plenitudine Gratie No-ftre ipfis liberaliter indulgentes, ut in possessiones seu prediis, que iam possident, vel in posterum iusto adeptionis titulo possidebunt, eisdem libertatibus, juribus & honestis confuetudinibus, quibus ad hæc tempora funt gavisi in antea, pacifice gaudeant & letentur. Ex affluentia quoque Gratie plenioris concedimus & indulgemus eisdem, ut si qua

bona mobilia, vel immobilia ipfis a Feodotariis feu Ministerialibus Nostris infra Suburbium & ipsam Civitatem vendita, seu zelo devotionis donata suerint, in posterum vel legata, Ipsi ca eque licite valeant possidere ac si cadem de Majestatis Nostre manibus recepissent. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae Concessionis, Confirmationis infringere, vel eidem aufu temerario contraire: Quod fi forfitan attemptare prefumpferit, gravem Noftrae Maieftatis offensam se noverit incursurum. In cuius rei Testimonium & perpetui roboris firmitatem presens Scriptum exinde conscribi & Majestatis Nostre Sigillo justimus communiri. Datum Wienne VII. Kal. Febr. Indictione V. Manno Domini M. CC. LXXVII. Regni vero Nostri Anno quarto. "
Nos Igitur predictorum Prepositi & Capituli Ecclesse Thuricensis votivis supplication

nibus favorabiliter annuentes, Ipfis adinfiar Domini Albertt Predecessoris & Genturis No-firi predicti, omnia Iura, Libertates, Gracias ac bonas Consuetudines a presato Domino Rudolfo Rom. R. ac aliis Imperatoribus & Regibus Rom. Antecessoribus nostris, iisdem traditis & concesso, in omnibus suis Articulis, prout superius expressium et expressium, innovanius, ratificanius, approbamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli omnino hominum liceat hanc nostre Innovationis, Ratificationis Approbationis & Confirmationis paginam infringere, vel ei aufu temerario in aliquo contraire. Quod qui fecus facere prefumferit, gravem Majestatis Nostre offensam se noverit incurrisse. In cuius rei evidens teftimonium & memoriam fempiternam prefentes Litteras exinde conferi-bi fecimus & Sigillo Nostro Regio roborari, Datum in Thurego III.º Idus April. Anno Domini M. CCC. XV. a) Indictione XIII. Regni vero Nostri Anno primo.

a) Vid, dicha hie fupra P. H. Lib, fingul. esp. IV. § V. p. 22. En sdem profits tenoris Diploms habetur in Archivo Ecclefac S. CADOL Taric. Coil intelne verbetoms infertum est Privicejum Rudot Pri R. R. Prapolito & Capitulo Ecclefiz Tericogli indultum: Coints inclum its his bet; , ALSENTYS D. G. Romanorum Rex Semper augustus Univertis S. R. J. Sadellius in perpetumu, Accessionate Noftre Maj, prefronam honorables Visi Prepfonto & Capitulom Ecclefa Trainifer (upplet and v. up Privilegium gifa a dive recordationis Dom. RYDOLPHO R. R., predeceffore & Go.

nittore noften bariffino traditum & concellium innovere & confirmare de benignitate rega diguaremur: Gurs quidem Privilegii tenor talis ett: RYDOLATVS D. G. Rom. Rex Semper Augultus & c. & c. & sib finem Confirmationis fententia profus confora cum Diplomete Fredericame, nili quod verba ainiger Domini Aderit Prediceigneria (Gestivari nofiri protitii expuncta fint. Subforipsio the celt: Distanto apud Bafikam XVIII, E. M. Mati. Am. Domini Mr. CCC, I. Indiffient XIV.ta: Regni vero mofiri auma traiti.

LEOPOLDUS I. GLORIOSUS DUX AUSTR. MONASTE-RIO S. BLASH IN SILVA NIGRA DONAT CAPELLAM IN TODT-MOS CUM OMNIBUS IURIBUS PRÆBENDALIBUS, a)

upoldus dei gratia Dux Austrie & Styrie Dominus Carniole Marchie & Portnaonis, Comes in Habsburg & Kyburg nec non Lantgranius Alsacie superioris vni- Ex Apogr nersis presentes literas inspecturis subscriptorum noticiam cum falute. Vt in acti- Archi bus bone fidei calumniandi materia subtrahatur, expedit ea, que geruntur lit. Blassa, terarum serie roborari. Nouerint igitur vniuersi ac singuli, quos nosse fuerit oportunum quod nos pensatis meritis, & obfequiis gratuitis exhibitis & impensis Serenissimo domi-no & fratri nostro karislimo domino Friderico Romanorum Regi, nobis ceterisque no-stris fratribus, progenitoribus & amicis nostris per honorabiles & Religiosos viros - - Ab-batem & Conventum Monasterii Sancti Blasti nigre Silue ordinis Sancti Benedicti Conflanciensis diocesis, specialiter autem ob salutem & remedium animarum nostre parentele pio ducti spiritu, deliberatione prehabita diligenti, Capellam dictam vulgariter das Totmos b) in dicta nigra filma fituatam, nobis usque in hec tempora proprietatis titulo pertinentem cum iuribus & attinentiis prebendalibus, que Capellani eiusdem loci pro inofficienda ipla Capella hactenus possederunt, ac pro sua sustentatione habere consueuerunt, pure simpli-& fine condicione pro augmento diuini cultus prefatis - - Abbati & Conuentui Sancti Blasti ipsorumque Monasterio graciose pietatis intuitu, habentes plenam & liberam amministrationem, de consensu fratrum nostrorum tradidimus tradimus, donauimus donamus, transtulimus transferimus ac ipfam Capellam cum iuribus & attinentiis vniuerfis, vt fuperius est expressum, in eosdem Abbatem & Conventum, ipforumque Monasterium donationis titulo transfulisse nos presentibus litteris profitemur, interproprio tenendam possidendam, & suis vsibus applicandam, contradictione nostra seu cuiuslibet alterius non obstante, Dantes ipsis liberam facultatem, cum presatam Capellam de iure vel de facto vacare contigerit, ipfam cum fuis iuribus & attinentiis auctoritate propria fubintrandi, iure Advocaticio in eisdem sic donatis, traditis & translatis, excepto & faluo, nobis nostrisque fratribus & heredibus vniuersis: Promittentes etiam contra dictam donationem, pie que fractions de interestructures de fractions de fractio MON. AUST. T. IV. P. II. Aa

aliisque quotum intereft, seu intererit, seu interesse poterit in suturum, omni juri quod nobis in dicta Capella eiusque iuribus & attinentiis, vt premissum est, bucusque competiit, seu competere poterit vndecunque, obligantes nos ad varandiam, & de euictione teneri, quociescunque fuerit oportunum. Debent etiam prefati - - Abbas & Conuentus Monafterii Sancti Blassi eidem Capelle in diuinis officiis prouidere more folito & confue-Ceterum adhibitis in hiis omnibus verborum & gestuum solempnitatibus ad hec debitis & consuetis, vt dicta donatio pietatis intuitu, vt premittitur, facta, sub vigore perpetuo & incommutabiliter perfeueret, renunciamus literas per presentes exceptionibus doli, mali, omni actioni, defensioni non adhibite folempnitatis, exceptioni iuris Canonici, ciuilis seu consuetudinarii, & generaliter omni auxilio & fuffragio legum & canonum, quo mediante premiffa donatio, traditio, & tranflatio caffari poffet, impugnari, annulla-ri, feu quomodolibet irritari. In cuius rei teltimonium noftrum Sigillum duximus pre-fentibus litteris appendendum. Datum Sabbato infra Octauam fefti Pentecoftes Anno domini Millefimo trecentefimo decimo nono.

a) Vid. dicta loc. cit. cap. III. §, II. pag. 20. b) Cappella hac in illustrem ecclesiam forrexit a feculis uf-

que ad præfentem diem magno peregrinantium concurlu frequentatam.

X.

KRAFFTO DE TOGGENBURG, PRÆPOSITUS, ET CAPI-TULUM ECCLES. COLLEG. TURIC. AD INTERCESSIONES 10-ANNIS EP. ARGENT. ET LEOPOLDI I. D. AUSTR. CHONRA-DUM, FILIUM IOANNIS, DAPIFERI DE DIESSENHOVEN IN CANONICUM RECIPIUNT, QUAM PRIMUM FACULTAS SE OBTULERIT.

niversis presentium Inspectoribus Kraffto de Toggenburg Prepositus totumque VIII. ^ Capitulum Ecclefie Turicensis, Constantiensis Dyoceseos affectum caritatis cum no-April Ex Cartu

Noverint quos nosse fuerit oportunum, quod cum veticia subscriptorum. nerabilis in Christo Pater ac Dominus Iohannes D. G. Episcopus Ecclesie Argentinensis a) ac illustris Dominus Lupoldus b) eadem gratia, Austrie & Styrie Dux nobis pro Chunrado Clerico nato strenui Viri Iohannis Dapiferi de Diessenboven militis, qui Nobis & Ecclesse nostre affectuosa & utilia obsequia impendit multipliciter, porrexerint preces fuas, ut eundem Chunradum reciperemus in Canonicum & in Fratrem Ecclefie nostre, sibique provideremus de prebenda; cum ad id offerret se facultas: cumque ad presens recepcione plurium personarum ad vacaturas Prebendas nostra Ecclesia sit graviter onerata, & in statutis nostris juratis caveatur, quod usque ad Festum Nativitatis Domini & abinde ad biennium proximum & immediatum, nullam perfonam debeamus ad Prebendam reci-pere vacaturam. Nos tamen adtendentes merita & honores Nobis & Ecclefie nostre per prenominatos Dominos Episcopum & Ducem ac Iohannem Dapiserum de Diessenhoven militem impensos fideliter, volentesque eorum desideriis quantum possunus complacere, Viros discretos Magistrum Ulricum Wolfieipschen Thesaurarium, Iohannem Thyam Cantorem ac Rudgerum Manessen Concanonicos nostros elegimus & eligimus per presentes ad exequendum pura fide subnotata, eisque damus plenam potestatem, ut elapso dicto tempore dictum Chunradum absque protractione qualibet eligant vice nostri in Canonicum & in Fratrem Ecclesie nostre, nosque aftringant ad providendum sibi de Prebenda iuxta or-dinem recepcionis sue, cum ad id obtulerit se facultas, videlicet cum Iohanni de Wellenberg, Iacobi Ruft, Iohanni Wissen, Ulrico Vinken, Ulrico Boklin, Henrico Bilgrin, Iohanni Monachi de Basilea, Rudolfo de Rinach, Diethelmo de Steinegge, Ru-DOLFO de Siggingen, RUDOLFO IACOBO Mulner, ac FRIDERICO nato quondam FRIDERICI Comitis de Toggenburg iamdudum per nos receptis in Canonicos & in Fratres, provisum suerit de Prebendis, quod ex tunc locum proximum providendi sibi de Prebenda Снижвария teneat memoratus. Preterea volumus, fi aliquis predictorum, quibus pote-ftatem dedimus eligendi dictum Снижварим in Canonicum & in Fratrem Ecclefic noftre decesserit intra tempus prenotatum, quod idem Chunradus habeat potestatem subrogandi unum quem voluerit de Capitulo nostro, ei qui decessit: Cui presentibus concedimus & damus potestatem eligendi dictum Chunradum in Canonicum, prout is, qui decessit, a Nobis habuit in mandatis, & hoc tociens, quociens id accident faciendum, & ad

premissa per nos sideliter observanda, nos nostrosque successores ac nostram Ecclesiam

prefer-

a) Ioannes hie ex fittpe de Dierbeim, al Araptorim, Thirmbrim an. 1300, dedicavit ecelefam Kenigronisequem pra-fente cum allis Aufrincis principibus Luvol.do. Conf. bl. 1338. GUILLIMAN, in hift. Epife. Arguntium/, b. Vid., cit. cap. VI. Lib. fing. cap. V. S. XV. p. 838. feq. & cap. VI. \$. VII. p. 43. nec non chron, noftrum Kenigr-

Ъ

d

presentibus obligamus. In evidenciam itaque premissorum presentes litteras sigillis nostris videlicet Prepositi & Capituli patenter communimus. Actum & datum Thuregi Anno Domini M. °CCC. °XX. ° primo: VI. ° Idus Aprilis. Indictione quart.

LITTERÆ INDULGENTIARUM AB ARCHI- ET EPISCO-PIS XIV. IN EORUM GRATIAM DATE, QUI PRO ANIMABUS ELISABETHÆ, REG. ROM. LEOPOLDI I. ET HENRICI DD. AUSTRIÆ, KOENIGSVELDÆ SEPULT. AC PRO SALUBRI STA-TU AGNETIS REGINÆ HUNG. PRECES PRÆSCRIPTAS

#### PIA MENTE DIXERINT. a)

VNIVERSIS SANCTAE MATRIS ECCLESIAE FILIIS AD QUOS PRAESENTES Litterae perveniunt. Nos miseratione divina Guilh. Antibaren, b) Archiep. Barotus Pistoriens, c) epc. Iohannes Moranien. ep. Angelus Sulatan. epc. DNI. PAPÆ perman. IORDANUS Acernens. d) epc. IOHANNES Serbien. epc. Stephanus Farens. epc. TIUS Hebien. e) epc. EGIDIUS Oftunien. f) epc. RODULPHUS Siriguen. epc. MELECIUS Gallipolitan. g) epc. Rogerus Binien. h) epc. & Madius Demitensis Episcopus Salutem in DNO fempiternam.

eterni Patris Filius Dominus nofter Jesus Christus, qui omnium vivorum do-minatur & mortuorum judicium dabit cum federit in fuo Solio Maieftatis, E Scraii. Inftis videlicet pro mercede vitam aeternam, reprobisque pro delictis supplie cium sempiternum. Cupientes igitur, ut animae mortuorum a poenis & anguftiis, quas fustinent propter eorum excessus quos in terris mundi commiserunt, applicatis tim, piis fidelium precibus releventur. Omnibus vere poenitentibus & confessis, qui pro animabus Dominae Elizabeth quondam Reginae Rom. & Lüpoldi & Henrici Liberorum fuorum, quondam Ducum Austriae, quorum Corpora in Monasterio de Künigsveld Confantiensir Dioeces. in Xst. requiescunt humata: & qui pro salubri statu Dominae Agne-TIS Filiae dictae Elizabeth, quondam Reginae Hungariae, dum vixerit, & anima fua, cum ab hac luce migraverit, & animabus omnium fidelium defunctorum, Orationem Dominicam, cum falutatione angelica pia mente dixerint, Miffam celebraverint aut celebrari fecerint, Officium mortuorum, Pfalterium, aut feptem Pfalmos poenitentiales, aut aliquas alias devotas orationes dixerint, aut dici fecerint, vel elemofynam dederint, vel quas anas devotas oraziones carentis, au dici recentiti, vei refendifiant deternit, vei elemotynam deternit, vei exequiis anniverfariorum fuorum interfuerint, feu pro animabus eorum vel aliquius eorum obtulerint: Quotiescunque, quandocunque & ubicunque praemiffa, vel aliquid praemifforum devote fecerint de Omnipotentis Dei mifericordia, & beatorum Petra & Pauli Apoftolorum eius auctoritate confisi singuli nostrum quadraginta dies Indulgentiarum de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus. Dummodo Diocesani voluntas ad id accesserit & consensus. In cuius rei testimonium praesentes Litteras Sigillorum nostrorum iuslimus appensione muniti. Datum Avinioni VI. die mensis Saptembris. Anno Domini MCCCXXIX. Et Pontificatus Domini Iohannis i) Papae XXII. Anno quartodecimo.

Vid. dica P. H. Lib, fing. cap. III. 5. VIII, pag. 13, feq. b. danisbaram, italice daticari, Datantia civina, in Tarcia Europeana, cum archiepitopatu Latini ritus. Nomen distinui derivat ab cius fitu in oppollum civituita archiepitopati derivat ab cius fitu in oppollum civituita archiepitopati derivat ab risus fitu in oppollum civituita archiepitopati derivat divinia di Apalia. Preficuita di Intun. Ol Inter Epitopos Pifariopic celebrat Usurelum (Intun. Intun. 1918).
 Inter Epitopos Pifariopic celebrat Usurelum (Intun. Republica pende ab Archiepitopos telebrativic civitus; e cius Epitopos pende ab Archiepitopotat Heronia).
 Ioananum, Ateruajim Epitopoum ab an. 1321. usque ad dillus mortem 1331. naninat Usurelum (Pitopata Integno Neopitiane) et Alienae, oppidum epitoquale in regno Neopitiane; in Principatum Citeriori: infilinganeus et Aternaciji Epitopous Salevitimi archiepitopa.
 Helvelja Epitopus, Ingendum puto Nebimfiz Epitopus Salevitimi archiepitopa.
 Helvelja Epitopus, Infida Cerica, Italica Nebis, vel Nebis; ac anno 1331. usque 1346. celebrat Usurelum (T. IV. Roll. Sangerium).
 T. IV. Roll fan. pag. 1410. fratter VINCENTION Ofta. Minorum, qui iden inific videum, atque ille VINCENTIOS, 1103.
 Olyminghi Epitopus, a que con caracterista de an. 1339. usque 1336. recendet Usurelum (X. Illa. Sac.

pog. ) 68. Ratdium, sie mu & carte prasiens. Glunium, hodie Oslumi, Regui Nevpoltumi civitas in terra Otransie Gun Hydrauti, cuita Epifecopa suffiragamens est Archicpi-foopl Erichylini.

) Mallecture Gallipolitum: Epifecopus. Britisium, qui an, 1339, creatus Gallipolitum: Epifecopus. Britisium, Gui an, 1339, creatus Gallipolitum: Epifecopus. Britisium, Gui an, 1339, creatus Gallipolitum Epifecopus. Britisium, Gui an, 1339, creatus Gallipolitum. Epifecopus. Britisium, Gui an, 1339, creatus Gallipolitum. Epifecopus. Gui et al. (1914) de l'archica filoripolitum de l'archica filoripoli

h)

Arch. Benevent.

IGANNES KXII, eleftus fummus Pontifex die VII. AuguIŭ 1316. obili Avenioni IV. Dievoh. 1324. qui an. 1318.

decem dies indalgentirum omnubus, qui gambus Hesis
Salutzivinum augelicum lingula die advelperafocate recitsverint, iadulit, quam gratium an. 1327. confirmavit. Loquitur & de Salutzione sugrifica carta Kowigfieldenfir his
eferrium.

A a 2

#### XII.

ULRICUS EPISCOP. CONSTANT. WALTERUM, AB ALBERTO II. D. AUSTR. PRO VACANTE PREBENDA AD S. NI-COLAUM IN SURSE, SIVE BURRON, PRESENTATUM,

INVESTIT. a)

X350. XVI. Ian. Ex Cartulatio Turic. LRICUS D. G. Episcopus Conflanciens. Decano Decanatus in Sursé five Burron falutem in Domino, dilectionem in Christo. Waltherum natum magistri Iohannis dicti Korman de Lucerna facerdotem Nobis per illustrem Principem Dominum Albertym Ducem Austriae, ad Altare S. Nicolai in Ecclesia parochiali in Sursé nostre Dyocesis, vacans ex morte quondam Cunran de Slat eiusdem Capellani, cuius Collatio seu presentatio ad præstatum Dominum Ducem dinoscitur pertinere, presentatum de dicto Altari investivimus, & auctoritate ordinaria presentibus investimus, sine tamen omni presudicio ipsius Ecclesie parochialis & alterius cuiuscunque iuris alieni: Instituentes eum perpetuum Prebendarium seu Capellanum in eodem: Mandantes Tibi, quatenus ipsium in possessionem dicti Altaris, jurium & pertinenciarum eius ducas corporalem, faciens ipsius Debitores de reditibus, censibus proventibus & juribus suius universis integre respondere. Datum Constancie. Anno Dom. M. CCC. L. XVII.º kal. mensis Februarii.

a) Diploma hoc mecum inter alia communicatum a f. L.
Bertingero P. P. Turiceiß, commode hic præmittendem duximus alteri ciusuem Udalekter Ep, in gratiam

monasterii S. Brastt ad intercessionem Agnetis vidum Andrea. Ungar, regis,

#### XIII.

IDEM EPISCOPUS AD INSTANTIAM AGNETIS, REGINÆ HUNGARIÆ, MONASTERIO S. BLASII IN SILVA NIGRA ECCLESIAM PAROCHIALEM IN STEINA INCORPORAT. a)

VI. Febr. Ex Archivo S. BLASII. b

n nomine domini amen. Verecus dei gratia Episcopus Constantienste. Religiosis in Christo Abbati, b) & Conuentui Monasterii fancti Beasti in Nigra silva ordinis sandi Benedicti sue Constantiensis Diocesis. Salutem & finceram in Domino charitatem. Oblata nobis pro parte veltra petitio continebat, quod in monasterio vestro regularis observantia viget, & viguit temporibus retroactis, & quod divina ministeria cum deuotione magna in ipfo peragantur, operaque pietatis & mifericordie circa fubventionem pauperum ibidem venientium largifue exerceantur, quodque hofpitalitas tranfeun-tibus ner idem veftrum Monafterium liberaliter exhibetur. Ad quod quidem Monafterium tibus per idem veltrum Monafterium liberaliter exhibetur. Ad quod quidem Monafterium victualia non fine gravibus laboribus, & expensis propter situm loci & Viarum asperitatem non aliter quam in dorsis animalium undique possunt bene deferri. Etiam quod propter sterilitatem terræ, quæ iam pluribus annis perdurauit, Vestrum Monasterium grauiter eft dampnificatum, quodque ex epidimia, feu mortalitate hominum, quæ viguit & viget Dzo permittente, in partibus multitudo colonorum Vestrorum, & aliorum hominum utriusque fexus Vobis & vestro Monasterio iure servitutis pertinentium decessit, adeo quod de pluribus possessionibus vestris etiam Vestri Monasterii remanentibus propter mortalitatem hominum incultis, census debitos habere non valetis. Etiam quod circa reformationem, restaurationem & structuram Monasterii Vestri, quod olim ignis Voragine erat de-structum c) hacenus secistis & cottidie sacitis necessarias expensas, etiam quod ad præmissa facienda & ad alia onera vobis incumbentia supportanda non sufficitis. Quare nobis inclita Domina nostra Domina Agnes, olim Regina Vngarie vna vobiscum supplicavit, vt pro eo quod divina cum devotione ministeria, ac pietatis & misericordie circa subuentionem pauperum opera folita in vestro Monasterio valeant exerceri, ac hospitalitas ibidem hacteuus observata & continuata possit observati, & ac indigentiam vestram relevandam, ac ad onera alia vobis incumbentia supportanda Ecclesiam parochialem in Steina in Wisental noître diocesis, de patronatu vestro & vestri Monasterii existentem cum omnibus iuribus & pertinentiis fuis vobis & veltro Monafterio cum confeníu notri Capituli incorporare, applicare, vnire & annectere dignaremur. Nos igitur vobis & veltro Monafterio pio compatientes affectu, ac cupientes veltris, & veltri Monafterii necefficateibus fubuenire, ac peramandum in dei ecclefia cultum divinum cum deuotione exerceri, ne ex defectu temporalium vestra Deo & nobis placens deuotio a profectu spiritualium, quod abfit, deficiat ad prefens vt in posterum compellatur propter premissa, & alias causas rationabiles & necessarias, quas meminimus esse vestras, & ad laudem & honorem Der & fanctorum fuorum Ecclefiam parochialem in Steina fupra dicham cum omnibus inribus & pertinenciis fuis vniuerfis, Vobis & per vos vestro Monasterio ex nunc, accedente ad hoc expresso & libero consensu Capituli Ecclesie nostre Constantiensis in perpetuum incor-

poramus, applicamus, annechimus, & vnimus. Ita quod cedente aut decedente Rectore Ecclefie qui nunc eft, aut alias Ecclefia quovis modo vacante, liceat vobis corporalem possessillonem ipsius Ecclefie, iurium & pertinenciarum eius auctoritate propria apprehendere, Ipsiamque cum omnibus iuribus & pertinenciis sais in vestros & vestri Monasterii v fus perpetuo retinere referuata tamen primitus de ipfius Ecclefiæ fructibus & redditibus pro perpetuo Vicario in ipfa ecclefia per loci ordinarium pro tempore existentem ad dith veftri Monasterii Abbatis pro tempore existentis, presentationem canonice infittrendo, congrua portione per loci ordinarium taxanda, ex qua portione idem Vicarius congrue fultentari, Iura episcopalia solvere & alia sibi incumbentia onera valeat supportare. Saluis etiam nobis, successoribus nostris & Ecclesie nostre Constanciens tam solutione primorum fructuum de ipfa Ecclefia, quotiescunque eam per mortem cuiuscunque Vicarii ipfius Ecclefie contigerit vacare nobis, ecclefie noître & fuccefforibus noîtris de confuetudine debitorum facienda, quam aliis omnibus iuribus Epifcopalibus & Archidiaconalibus in & de dicta Ecclefia *Steina* debitis & confuetis. Seruatis in premiffis omnibus & fingulis folempnitatibus debitis & confuetis. In quorum omnium testimonium Sigillum nostrum Epiphilators devote the content of the configuration o re vera, & quod predicte Ecclefie in Steina incorporationem, applicationem annexionem & vnionem a aliis omnibus supradictis consensum nostrum liberum & expressum adhibuimus & adhibemus per prefentes, Sigillum noîtri Capituli voa cum appenfione Sigilli Reuerendi in Christo patris & Domini nostri Domini Vlasci Episcopi Constanciensis predicti presentibus appendentes in euidens testimonium omnium premissorum. Actum & datum Constancie Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo die Sabbati post feftum Purificationis gloriose Virginis MARIE.

- a) Conf. dicta loc. cit. cap. V. S. XIV. pag. 18.
- b) Erst is HENRICUS IV. nobilis ab Efchenz. Præfuit 43.
- nos, obil 1391.

  In rotulo membranero manu F. Io annis Reforis, fee XIV. exarato, que fequintur, demonfrant, quanta damna talerit unonsferium S. Blasti ex fuborto incendio: 3, An-3, no Domini MCCCXXII. venerabili Abbate Ul.Bico hu-

33 ius nominis primo hule monaflerio prefidente in vi-33 gilia BB, Apoblogrum PHILIPPI & IACOSI monfila-31 tio, cepella B. V. domo infirmorum, dormitorio, re-35 fectorio, coquina, officinis, five Kensnata Domini 37 Abdufsi, capella B. BENSOICTI, nee mod unbus do-30 milus holpitalibus, ex quibus citan ignis per flatum 20 venti in firmunistra engolatria -- verfus aquam didam Al-36 mm ortus fuit, ignis incendio devafatis &c. 39

#### XIV.

AGNES REGINA HUNG, CONFIRMAT EDICTUM ALBER-TI II. D. AUSTR. FRATRIS SUI, DE NON MOLESTANDIS CLE-RICIS MORIBUNDIS, NEQUE IN REBUS, NEQUE

IN BONIS. a) ir Agnes von Gotes gnaden wilent Chuniginne ze Ungar, tun kunt allen

den die disen brief ansehent oder hörent lesen, nu oder hienach das Wir XXVIII.
disen nachoeschribenen brief Under Lichen bewaren. difen nachgeschribenen brief Unsers lieben bruders Hertzog Albrecht ge-Ex autografehen und verhöret habent ane allen gebreiten als hienach geschriben flat.

Albrecht von Gottes gnaden Herzog ze Oesterich, ze Styr und ze Chernden, tun kunt das Wir allen kilchren und lüppriestern in unsen Graffschafften und im Ergöw und im Turgow die gnade getan haben, und tun och mit disem brief das dehein unser Lantvogte, Undervogte, Hobtlüte, Amptlüte, Edel oder Unedel, Ritter oder Knecht, noch ander iemant denselben Kilchhren und Lüppriestern an irn letsten ziten swenne si fterben wellent, weder an irem Gute, und iro Habe wie du genant ift, dehein irrunge, noch beswerunge nicht tun sol in deheinen weg, und wer das übersure den wölten Wir darum swerlich bessern, mit Urkunde ditz briefes. Geben ze Brugg in Ergön an Fri-

dem Vierden und Fünftzigosten Iar. Und des ze einem Urkunde fo han Wir difen brief geben besigelt ze rugge mit Unserm Insigel, der geben ist ze Chunigsfelt an dem nechsten Sambstag vor dem Balmtag, des Iares do man zalte von Gottes geburte Drüzehen hundert Iar, darnach in dem Fünf und Fünftzigoften Iare.

tag nach fant Gallen tag, nach Christus geburte Drützehen hundert lar, darnach in

Conf. dicta P. II. Lib. fing. cap. V. S. XIV. p. 38,

#### XV.

INNOCENTIUS XI. PP. CONFIRMAT INCORPORATIONEM ECCLESIÆ IN STEINA, AB ULRICO EP. CONSTANT. MONASTE-

RIO S. BLASII IN SILVA NIGRA FACTAM.

INNO-

INNOCENTIUS Episcopus feruus feruorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

X. Febr. Ex Archivo S. Blasse.

iis que pro Ecclesiarum & monasteriorum & personarum in eis Domino samulantium utilitate & commodo prouide facta funt, ut illibata confiftant libenter Sane petitio pro parte dictorum adiicimus apostolici muniminis firmitatem. filiorum Abbatis & Conventus monafterii S. Blasti in Nigra filva ordinis S. Benedicti Constantiensis Diocesis nobis exhibita continebat, quod dudum pro parte eorum bone memorie Ulrico Episcopo Constantiensi exposito, quod ipsi pro reformatione & restauratione structure ipsius monasterii a) quod dudum ignis incendio concrematum suerat repauratione pructure ignus monagierii ej quoti duduni ignis incentido contento contento contento capacita imaginas expenías feccrat, & eos continuo facere oportebat & quidem propter mortalitatis peltem, que in partibus illis uiguerat multe poficifiones ipfius monaferii inculte remanebant, & ex eis cenfus debitos habere nequibant, & quidem propterea ipfi hium modi expenías, & alia onera eiusdem monafterii fupportare non poterant & humiliter fupportare non poterant. plicato ut eis & dicto monafterio in relevamen onerum hniusmodi parochialem ecclefiam in Steina in Wifental dicte Diocesis, que de Patronatu ipforum Abbatis Conventus, & monafterii existebat unire curaret idem Episcopns quia per inquisitionem quam super hec fecit huiusmodi exposita reperit veritate fulciri de consensu dilectorum siliorum Capituli Constantiensis servatis super hec solennitatibus debitis & consuetis dictam parochialem Ecclesiam cum omnibus iuribus & pertinentiis suis eisdem Abbati & Conventui & per ipsos eidem monasterio in perpetuum incorporavit annexuit & uniuit, & nonnulla alia circa hee fecit & ordinavit prout in patentibus litteris inde confeciis, dictorum Epifcopi & Capituli figillis munitis, quarum tenorem de verbo ad verbum prefentibus inferi fecimus, plenius continetur. Quare pro parte ipforum Abbatis & Conventus nobis fuit humiliter fupplicatum, ut premissis per dictum Epifcopum facis & ordinatis robur confirmationis adictere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ipforum Abbatis & Conventus in hee parte furplicationis indictionis in hee parte furplicationis indictionis indiction annet de tempinato aporte de la companio de la compositione deligione del compositione de la compositione de la compositione de ta illa auctoritate Apostolica ex certa scientia confirmamus & presentis scripti patrocinio Tenor uero dictarum litterarum talis est:

In nomine Domini amen. Ulailous Dei gratia Episcopus Constantiensis &c. ut num. XIII. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contrarie. Siquis autem hoc attemptare presumferit indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Auinione IIII. Id. Februarii Pontificatus noitri anno fexto.

s) Vid. quz ad przeedens diploma an. 1350, num, XIII. atque etiam fupra Lib. fingul, cap. V. §. XIV. p. 98. funt annotata

#### XVI.

LEOPOLDUS III. PROBUS CIVITATI IN SURSE FACUL-TATEM IMPERTITUR RECIPIENDI TELLONIUM PER TRES CONTINUOS ANNOS PRO PECORIBUS MAIORIBUS

APUD SE VENDENDIS. a)

1369. XIX. Dec. Ex apogra-Pho.

ür Lübolt von Gottes gnaden Hertzog zue Oesterreich, zue Steyr, zue Kärnden, vnd zue Krain, Graff zue Tyvol &c. Thuen kundt, wann unser getrewe der Schultheiß, der Rath, und die Burger zue Surse fast an ihr Statt gebawet habent, vnd noch täglich bawen wollent, haben wür Ihnen darumb vnd auch von sonderen gnaden erlaubt vnd gegonnet, Erlauben vnd gonnen auch mit dissem Brieff, dass sie von einem jeglichen gewachsenen Haupt, dass in derselben ihrer Statt uff ossenschaft, die nächste, die nachenander künstig seint, vnd darnach vntz an des Hochgebohrenen Fürsten Hertzog Albrechts vnsers lieben bruders, oder vnser selbt, vnd vnser Erben widertuessen, dann in nutzliche bäw vnd besterung der Statt, wo sie es am allermeist noch ist. Darumb wollen wür, dass sie daran niemand irre in keinen weg. Mit Vrkundt disse Brieffs geben zu Baaden am Mittwoch vor St. Thomas tag des hevligen zwolfs boten nach Christus geburt dreyzehen hundert Jahr, darhach in dem nein vnd sechszigsten Jahr.

a) Vid. dicha fupra Lib. fing. cap. VII. S. IV. pag. 49

XVII.

# XVII. IDEM MANDAT HENRICO.

Ir Leupolt von Gotes Gnaden Herzog ze Ofterreich, ze Steyr, ze Kernden, und ze Krain, Graf ze Tyrol. Entbietn unferm getrewen Henrichen am XVIII. Iam. Spiezze oder wer ye ze den ziten vogt ift ze Baden, unfer Gnad und alles XIII. Iam. gut. Wir emphelhen dir und heizzen dich ernfüllich, daz du nu, und hien nach als oft sein die erbaren und geistlichen - - - der Abt und conuent von Sand Blasien unser getrew andechtigen bedürffen ettlich burger des Rates ze Baden, zu dir nemest, und mit sampt den dabey seist, da die obgenannte von Sand Blasien mit irn aygen Lüten von dem Schwarzwald, ze tegdingen und ze schaffen hant, und wes si gen recht habent, daz dv in des geholsen seit, und si ouch sust habent von alter her pracht, daz in, dawider chain gewalt noch unrecht widervar in chainen weg. Geben ze Brugk im Ergow an Sand Anyonien Tag anno LXX.

#### XVIII.

IDEM CIVITATI ZURSE CONCEDIT, UT POSSIT DE QUOLIBET PLAUSTRO, RHEDA, ET EQUIS VECTIGAL AD TEMPUS PERCIPERE. 2)

ür Lypolt von Gottes Gnaden Hertzog zue Oesterreich, zue Steyr, zue Kernden, vnd zue Krain, Graff zue Tyrol &c. Thuen kundt offentlich mit disem brieff, das wür durch sleistiger bette vnd rechter Nothurst wüllen der Ehrbaren vnseres sonders Lieben den burgeren gemeiniglich vnsser statt zue Surse die gnad gethan han, vnd thuen mit dissem brieff, das sie von jeglichem geladenen wagen, der durch Ihre Statt gaht, nemmen sollen vier pfenning, vnd von Jedem karren zween pfenning, vnd von Jedem Ross Ein pfenning gewohnliche Zehrungsmüntz, durch daß sie ihre straussen von ihr bruggen desto baß gebessern vnd gebawen mögen, vnd haben ihnen auch disse gnad gethan, vntz uff vnser widerruffen. Mit Vrkundt diss briefs geben zu Rheinselden am donnerstag nach St. Niclausen tag nach Gottes geburt taussen tag hach sie sie gleben aus der der handen in dem vierten Jahr.

2) Vid. ditte loe. et.

#### XIX.

INSTRUMENTUM PROTECTORIUM EIUSDEM LEOPOL-DI, QUO MONASTERIUM RHENAUGIENSE AB OMNI ALIO IUDICIO IMMUNE PRONUNCIAT.

Ir Lupold von gotes gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernden, und ze Krain, Graf ze Tyrol &c. tun kunt, daz wir den erberen und geistiften. Aus van den erberen und geistiften auch en Abt von Rinow und sein Gotshus in unser besunder gnad und scherm Er Antorg, genommen haben. Davon empschlen wir dem edlen unsern lieben Oheim mensterist und allen anderen houbtlüten, psegren, untervögten, und amptlüten in Ergow und in Ungow, den dieser brief gezeiget wird, und wellen ernstlich daz si den egenanten Abt und sin gotshus schirmen, wa si des bedürsten, und in, oder sins gotshus sit oder guot nieman lazzen angrissen noch behesten an recht, und ob ieman hintz in ichts ze sprechen hiet, der sol recht von im nemen vör uns oder vör unsern landvögten und Reten in Ergow oder in Turgow, oder in unsern stetten, da er unser burger ist, oder wirdt, oder anders wa, da er es billich tuot, mit Urkund dizs brieffs geben ze Schassbusen an Sand Valdins tag a) nach Christi geburt drüzehen hundert Jar, darnach in dem fünf and sibenzigisten Jare.

Dnus Dux per se. b)

a) Date funt he littere die 23. Augusti. b) Familiarem fuisse hane subscribendi rationem etam Archiv. Sun - Bissimo docent.

#### XX.

IDEM IOANNI DE ALTWIS, PRÆTORI IN BYREN, USUM FRUCTUS CENSUS, ANTECESSORIBUS SUIS SUPER BONA QUÆDAM IN ZURSE A LEOPOLDO II. D. AUSTR. OPPIGNORATI, PROROGAT. a)

1384. XXIII. Aug.

ür Leopolt von Gottes Gnaden Hertzog zue Oesterreich , zue Steyr , zue Kernden, und zue Krain, Graff zue Tyrol, Marggraff zue kundt umb die achthalb pfundt pfenning gelts auf Unfer Hoofftatt zinnfen zue Surse, und umb die Marck filber gelts von dem Hoof vor der Statt zue Vogtey bey Surse, die Unser lieber vetter Hertzog Leurolt von Oesterreich seliger gedächtnufs, Weiland Walter, Marquarten und Heinrichen von Haglenburg um ihren dienst verfetzt hat umb vierzig Marck filbers, als der brief wohl weist, der darüber gegeben ist, und den mann uns wider geben hat, derselb satz aber nun von den egenanten von Haasenburg auf Graff Hansen seligen von Arberg Herren zue Valenzi siel, den er auch unseren getrewen Hansen von Altwiss schultheis zue Büren, auch umb seinen dienst, den er ihm thät, lediglich aufgeben hat. Also haben Wür denselben von Alwiss der egenanten pfandtschafft zue Surse durch seiner dienst wüllen, so er uns ge-Alfo haben Wür denfelben von than hat, gegunnet, und ihme die vernewet und bestättet, das Wür ihm zu recht daran bestätten sollen undt mögen, also das er und seine Erben den egenanten satz ohne abfchlag der nutzung inhaben und nüeffen follen, als das die vorgenante von Haafenburg und Graff Haws ingehabt und genoffen haben, und als lang untz das Wür oder un-fere Erben den von ihm umb die egenante viertzig Marck filbers erledigen und erlöfen, derselben Losung für uns auch statt thuen und gehorsamm seyn sollen, wann Wür sie damit ermahnen. Danne empsehlen Wür unseren getrewen schultheiß daselbst zu Surfee gegenwärtigen und künftligen, wer der je dan ist, und wollen ernstlich, edas er den egenanten von Altwiss undt seinen Erben mit den egenanten achthalb pfunden von den Hofflätten undt der Marck filbers von dem obgenanten Hoof zur Vogtey zu Surfee ge-horfamm vnd gewärtig fey, und ihm auch die jährlich on Irrung und Hinternus richte undt gefallen lasse, als vorgeschriben staht. Mit Urkundt dis brieffs geben zu Brugg im Ergöm an S. Bartholomeus abent nach Christi Geburt dreyzehen hundert lahr, darnach in dem vier und achtzigsten lahr.

a) Vid. dicta P. II. Lib. fing. cap. VII. pag. 51.

#### XXI.

IDEM CONFIRMAT PRIVILEGIA MONASTERII GOTT-STATT IN DOMINIO NYDAU SITI, ILLUQUE SUB SPECIA-LEM PROTECTIONEM RECIPIT.

1385. III. Febr. Ex Archiv. Bernensi.

Ir Leüfeld von Gottes Gnaden Herzog zu Oesterreich, zu Steyer, zu Kernden, und zu Krain, Graf zu Tyroll, Margraff zu Teruis &c. Thun kund für uns unsere Erben und Nachkommen. Als wir die Hertschaft hier zu Nydau mit Ihr zugehörung zu unseren handen kausst und bracht haben, darin das Closter Gottslatt gelegen ist, das auch von den Englischen, unseren Feinden a) zu den zeiten uns gewislich zu Leidt und uns zu Schmach ist verwustet worden. Also haben Wir angesehen und betracht ihre Schäden und auch dass wir Ihr Gottshaus und Gottsdienst wieder zubringen und sonderlich zu begnaden gebunden seyn, als uns auch von angebornen wirden zugehört, und haben demsselben Gottshaus zu Gottslate dem Abbt und dem Conwent und Ihren Nachkommen, all Gnad, Freyheit, Recht und gut Gewohnheit, wie die genant sind, und die Ihn sind gegeben und verlihen, von wylands seel ger Gedechtnus den Grafen von Nylau Ihren Stüttern, oder von derselben Nachkommen bestet, vernüweret, und constrmieren, bestäten, vernüweren vnd constrmieren auch wissenstigen werden die fürbaster ewiglich haben, darbey beliben und der geniessen follend in allweg, als sie darmit begnadet sind, und auch nach Luth und Sag der Briefen die wir darüber haben, an geschud. Mit Urkund des Briefs. Geben zu Nydau am freytag nach unser Frauen tag zu der Liechtneß nach Christs Geburt drüzenhundert lahr und darnach in dem fünf und achtzigsten lahr. 1385.

a) Palam hine ctiam fit falfo LEOPOLDUM Probum collufionis cum Anglis in Alemanniam an 1375, irrumpenthus 44. feq.

#### XXII.

IDEM DUX IACOBO RITSCHIO, SATRAPÆ IN NYDAU PROTECTIONEM, ET DEFENSIONEM, CONTRA QUOSCUN-QUE INVASORES, MANDAT. 2)

ir Lüpolt von Gottes Gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernd- it. ten, und ze Krain, Graf ze Tyroll &c. empieten unserm lieben getrüwen Ja- it. cob Ritschen, oder wer je zu den zeiten Vogt ze Nydauw ist, von un-fert wegen unser gnad und alles gut. Wan das Closter Gottstatt mit Schirm gehört zu der Herrschaft Nydaum, die Wir nun zu unsern handen bracht haben, empfehlen Wir dir, und wollen ernstlich, das du daselb Gottshaus, den Abbt und das Convent bey allen ihren Gnaden, Rechten und Freyheiten die von alter her gegeben sind, und die Wir ihn auch bestät haben vestiglich haltest, und schirmest von unsertwegen, und daran niemand bekränken lassest in kein Weis. Daran thust du gänzlich unsern Willen. Geben zu Nydauw am Frytag an S. Blasien tag anno Domini 1385.

a) Conf. dicta loc. cit.

Ad Num. III. supra pag. 180.

#### XXIII.

#### CHARTA VENDITIONIS CURIÆ, SITÆ IN VILLA TUEN-GEN, FACTÆ A GERTRUDE UXORE RUDOLPHI I. MONA-STERIO CELLÆ S. MARIÆ IN SILVA NIGRA. a)

ERDRUDIS de Habsburg & de Kiburg cometiffa, nec non Alfacie Lantgravia Ex Aut universis in Christo fidelibus presentem literam inspecturis salutem & noti- Pho Archiv. ciam fubscriptorum. Ne veritas occultetur, ea que fiunt apud homines ale. feripturæ consueverunt testimonio precaveri. Noverint itaque tam presentes quam futuri, quod nos monasterium Celle sancte Marke in Nigra filva ordinis sancti AUGUSTINI Constantiensis Diocesis specialis ampledentes prerogativa dilectionis, quanvis ab aliis plus forsan potuericus habuisse Curiam nostram sitam in villa Thuengen in Prisaugia, que ad nos ratione dotis vel dotalitii noscitur pertinere, nobis & nostro marito obligatam, Viris religiosis --- Abbati & Conventui Monasterii Celle predicte, de bona voluntate, & auctoritate nostri mariti & Advocati R. Comitis de Hapsburg & de Kiburg Lantgravii Alfacie & consensu Nobilium virorum fratrum nostrorum Alberti, Burchardi, & ULRICI comitum de Hobinberg, cum hominibus, vineis, pratis, agris, cultis & incultis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, nemoribus, molendinis, districtu, iurisdictione, bannis, honoribus, Iuribus & libertatibus, prediis, fervitutibus rufticis & urbanis, & utilitatibus quibuscunque, quocunque nomine cenfeantur, spontanea voluntate, non vi, neque coacta, nec aliquo timore precedente vendidimus & tradidimus pro ducentis marcis puri & legalis argenti, quas confitemur nobis effe appenfas, & plenarie perfolutas a dicto --- Abbate & Conventu Celle predicte & etiam in nostram utilitatem & nostri mariti R. esse conversas, predictum Abbatem & Conventum in predicte Curie districtus, banlibertatum, & aliorum iurium, possessionem vacuam & liberam inducentes, nihil notum, notratum, ce anorum initum, ponemonem vaccam vaccam necessarium nobis feu noftris fuccefforibus in dicta curia iuris penitus refervato. Quare nos de confeníu mariti noftri R. expreffo & fratrum noftrorum predictorum pro nobis & noftris fuccefforibus per iuramentum noftrum corporaliter ad fancta Dei ewangelia prefitium. Renunciamus exceptioni non numerate pecunie, & de argento nobis non appenfo, vel tradito, beneficio restitutionis in integrum, litteris impetratis, vel impetrandis, consuetudini, auxilio iuris Canonici & Civilis, actioni cuilibet, & generaliter omnibus exceptionibus, ac si nominatim & specialiter essent a nobis expresse, per quas quidem predicta venditio posact a nomination of specialites eiten a nous expense, per quas quincem predicta vendido pole fet a nobis vel noftris fuccessorism in posterum retractari. Promittimus etiam omnibus supradictis & singulis sepedicto --- Abbati & Conventui nomine Monasterii Celle S. Marie pro nobis & nostris successoribus & aliis quibuscunque de supradictis omnibus tam in foro ecclesiastico, quam civili nos exhibituros debitam warandiam & de evictione nos & nostros successores firmiter per nostrum iuramentum obligamus. Renunciantes omni iuri, quod nobis in dicta curia competebat, ius proprietatis vel quodlibet aliud ius in predictum Dominum - - - Abbatem & Conventum hylariter transferentes. Promittentes etiam per noîtrum iuramentum, quod de dicta Curia in *Thuengen* vel de fuis pertinentiis nullatenus nos intromittenus. In horum omnium evidentiam & testimonium indubitatum duximus presentem litteram nostri figilli munimine roborandam. Testes autem, qui huic venditioni & traditioni interfuerunt funt hii. C. clericus de Herwelingen, HARTMANNUS de Baldegge b) & --- de Oftra milites. Datum & actum in Brugge anno Domini M.ºCC.ºLXX.º1.º Nonas Martii indictione XIIII.

- 3) Supra retultimus pag. 112. chartam venditionis curia fitz in villa Thengos in Britgoia a Rudoupso datam; hanc vero Gerdaudis and status in unue primum exo organial defenpsam, meumque a Reverendiff. Michara Le Pralato monalferii Chle S. Maria (vulgo S. Migger) communicationa accept; relatumque, practicum monalferii Chle S. Maria, a Brunone Comite de Hobers.

  Le Status Maria M supra retuinmis pog. 113. chartam venditionis curie fits in villa Tuenges in Britgoia a RUDOLENO datam; hanc vero Gerorus vero Gerorus vero Gerorus vero fishaif ederrptam, mecumque a Reverendiff. Michael Fraida monaferti Celle S. Maria (vulgo S. Megen) communicatum accepi, relatimque, pradictum monaferim celle S. Maria, a BRUNONE Comite de Hoberberg anno 1120. fundatum fuiffe.

Mon. Aust. T.IV. P.II.

Вь

ELEN.

# ELENCHUS AUCTARII DIPLOMATUM, ET CHARTARUM AD TAPHOGRAPHIAM AUSTRIACAM PERTINENTIUM.

| 1225.<br>. Sepi.    | OTTO fenior, Dux Merania, mediam partem ditionis filiorum Petri, co-          | Caftro S. Michaelis, gubernatorem                                            | z. Oct.          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                     | gnomine Dunti, ad fe iure proprie-                                            | constituit monumenti Afel. ibid.                                             | 1326.            |
|                     |                                                                               | beneficii, ab eadem Beatrice Ri-                                             | 7. Febr.         |
| 1228.               | tulo Basileensi confert. pag. 98. II. Privilegium Henrici VII. R. R. quo      | снаядо Clerico factam, approbat, &                                           |                  |
| . Aug.              | monast. S. Blassi, in Silva nigra, sub                                        | confirmat. 107.                                                              | 1328-            |
|                     | specialem protectionem recipit, fir-                                          | XVI. Idem Hugonem de Duyno Capi-<br>peum Goritia constituit. ibid.           | 18. Maii.        |
|                     | mata eidem libertate imperiali. ibid.  111. Litteræ Margarithæ, Ducis Au-     | XVII. Idem Albertum IV. Com. Gori-                                           | 1329-            |
| 1264.<br>7. Sept.   | ftria, quibus monasterio Zwetalensi Ord.                                      | tia Capitaneum Goritia, Fori Iulii,                                          | 4, Inl.          |
|                     | Cistere, iura, & immunitates confir-                                          | Istria & in Carstis constituit. Ib. Seq.                                     | 1335-            |
|                     | mat. 99.                                                                      | XVIII. ELISABETHA UXOF PETRI II. R. Siciliæ, dotem auget Beatricis, filiæ    | 27. April.       |
| Eodem.<br>9. Sept.  | IV. Litteræ feudales Ulrici, D. Carin-<br>thia, datæ Ulrico, Com. de Heim-    | fuæ, sponsæ Ioannis Henrici Com.                                             |                  |
|                     | burg. 100.                                                                    | Gorit. & Tyrol. 108.                                                         |                  |
| 1283.               | V. Promissum Ulrici II. Com. de Heim-                                         | XIX. Eadem Regina eandem filiam he-                                          | Eodem.           |
| o. Febr.            | burg , quo Alberto II. com. Gorit.                                            | redem inftituit bonorum, fibi polt                                           |                  |
|                     | iurato fpondet, fe ex filiabus fuis unam                                      | mortem matris fuæ obventurorum.                                              |                  |
|                     | filio eius Alberto III. intra sex an-<br>nos in matrimonium daturum. ib. seq. | XX. Instrumentum notarii super con-                                          | Eodem.           |
| 1287-               | VI. Apocha Ulrici Com. de Heimburg,                                           | tractis sponsalibus inter IOANNEM HEN-                                       |                  |
| a. Innii.           | pro fex millibus felibris argenti, ab                                         | RICUM Com. Gorit. & Tyrol. ac Bea-                                           |                  |
|                     | ALBERTO I. Habsburgico D. Auftr. ac-                                          | TRICEM, PETRI II. R. Sicil. filiam. 110.                                     | Eodem.           |
|                     | ceptis, ad redimendum pignus pro<br>bonis quibusdam in Ducatibus Austria,     | dem Ioannem Henricum, & Annam                                                | 18. <i>Iun</i> . |
|                     | & Styriæ litis, oppolitum. 101.                                               | Austr. FRIDERICI Pulchri R. R. fil.                                          |                  |
| 1288-<br>2. Maii.   | VII. Antigraphum Ulrici, Com. de                                              | TII.                                                                         | 1340.            |
| 2. <i>////</i> 4314 | Phannenberg, quo se mille selibras ar-                                        | XXII. Anna, Friderici Pulchri, R. R. fil. ac Ioannis Henrici prædicti vi-    | a yapon          |
|                     | genti ab Ulrico II. Com. de Heim-<br>burg, nomine Margarithe, uxo-            | dua, dotem suam heredibus restituit.                                         |                  |
|                     | ris suæ, illius filiæ, tanquam promis-                                        | 112.                                                                         | 1410.            |
|                     | fam dotem recepisse, testatur. Ib. feq.                                       | XXIII. IOANNA, ALBERTI IV. D. Austr.                                         | 25. Muii.        |
| Eodem.              | VIII. MAINHARDI IV. Com. Tyrol. & D. Carinthia, litteræ confirmatoriæ         |                                                                              |                  |
| .,                  | iurium Ulrici Com. de Heimburg.                                               |                                                                              |                  |
|                     | 102.                                                                          | cedit. Ibid.                                                                 | 1414-            |
| 1306.<br>6. Iul     | IX. FRIDERICI & HENRICI, Comm.                                                | XXIV. ERNESTUS D. Auftr. monasterio                                          | II. Mart.        |
| 4. 200              | de Stubenberg, fide iussio, Henrico<br>& Alberto, Comitib. Gorit. & Tyrol.    | Sittich, Ord. Cifterc. in Carinthia, ius proprietatis in eccles. S. VITI, ad |                  |
|                     | data, in Friderici & Hermanni,                                                |                                                                              |                  |
|                     | Comm. de Heimburg, gratiam. 102                                               | re duntaxat fiduciario tenebat, con-                                         |                  |
|                     | feq.                                                                          | cedit. 113.<br>XXV. Contractus matrimonialis inter                           | 1446.            |
| 1310.<br>24. Nov.   | X. Litteræ Alberti III. Com. Gorit. & Tyrol. quibus Comitib. de Heimburg.     | D : C                                                                        | 3. Ian.          |
|                     | FRIDERICO, & HERMANNO, genero                                                 |                                                                              |                  |
|                     | suo, cavet de dote filiæ suæ Elisabe-                                         |                                                                              |                  |
|                     | THE, Comiti OTTONI de Ortenburg                                               | Per Fridericum III. Imp. 116.                                                | Eodem.           |
| 1314.               | pignori a se obligata. 103.<br>XI. BEATRIX, HENRICI II. Com. Gorit            |                                                                              | 1447.            |
| 3. April.           | vid. Hugonem de Duyno, fuo, & fi-                                             |                                                                              | 25. Maii         |
|                     | lii sui nomine, castrum Barban pi                                             | tiationis in fuccessionem hereditariarum                                     |                  |
|                     | gnori opponit. ibid.                                                          | ditionum Austr. primo post consum-<br>matum matrimonium mense, se datu-      |                  |
| 1324.<br>30. Maii   | XII. Testamentum Gutte, Alberti I<br>Rom. R. filiæ, Comitis. de Oetting       |                                                                              |                  |
|                     | 104.                                                                          | XXVIII. Antigraphum CAROLI March.                                            |                  |
| 1325.<br>2. Ian.    | XIII. Apocha Beatricis, Comitif. Gorit                                        | . Bad. pro acceptis triginta aureorum                                        |                  |
| g. Aus.             | HENRICI II. vid. tanquam tutricis fili                                        |                                                                              |                  |
|                     | fui Ioannis Henrici, data Hugoni<br>de Duvag. 106.                            | promiffis, 117.                                                              |                  |

#### DIPACUITO ATICTADIE DIDIOMATIM

|                             | ELENCHUS AUCTA                                                                                                                                                                              | RII DIPLOMATUM.                                                                                                                                                                              |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eodem.                      | XXIX. Reverfales Catharine, Ernesti Ferrei filiæ, quibus iuri hereditario cuicunque in ditiones Außr. re-                                                                                   | latione cadaveris Maximil. I. Imp. Neofadio Auftr. in manifoleum Oeni- pontanum. 133.                                                                                                        |                 |
| 1452.<br>8. Aug.            | nuntiat. Ibid.  XXX. Pacha matrimonnialia Alberti VI. Archid. Außr. cum Mechtilde, Ludovici IV. Palat. ad Rhenum &                                                                          | XL. Litteræ einsd. & concomiffarii , Christoph. de Puchhaim ad eundem Archid. de eadem translat. cum enu- meratione rer. requifitarum. 134.                                                  | 1586<br>13. I   |
|                             | Bav. Ducis fil. cui propter nuptias affignatur dominium in Haygerloch.                                                                                                                      | XLI. Ernesti Archiducis ad præceden-<br>tes litteras responsum. 137.                                                                                                                         | Eode            |
| Eodem.                      | XXXI. Eadem pacta matrimonialia confirmat Mechtildis, Ducif. Bav. Al-                                                                                                                       | XLII. LAMBERTI Ep. Neoftad. & CHRI-<br>STOPH. de Buchhaim responsum ad lit-<br>teras Archiducis præcedentes, indica-                                                                         | Eode            |
| 1455.<br>28. Dec.           | BERTI VI. A. A. Iponía. 121.<br>XXII. Diploma Alberti VI. A. A. quo<br>Mechtildi uxori fuæ dotem, ac do-<br>nationem propter nuptias conflituit.                                            | tis cerimoniis, & expenfis, ad ean-<br>dem translationem requilitis. 139.<br>XLIII. Litteræ Leonardi, Abb. Für-<br>stenfeldensis ad Hieron. Nadler I. U.D.                                   | 1591<br>15. Fei |
|                             | Sequitur mandatum eiusdem ad mini-<br>fleriales fuos de oblequio, dictæ uxo-<br>ri fuæ, præftando: nec non Fride-<br>rio: Placidi Imp. & Sigismundi A. A.<br>Tyrolenf. confenius: 122. feq. | FERDINANDI D. BEO. Cancellarium, fepulcrum Mechtildis, Rudolphi I. R. R. filiz, ac Ludovici Severi, Com. Palat. & Bav. D. viduæ concernentes. 143.                                           |                 |
| Eodem.                      | XXXIII. Antigraphum Mechtildis,<br>Alberti VI. A. A. ux. dotem eius,<br>& donationem propter nuptias concer-                                                                                | XLIV. Testamentum Elisabethe, Ma-<br>ximiliani II. Imp. filiæ, ac Caroli<br>IX. Franciæ R. víduæ. Ibid. feg.                                                                                 | Eode: 16. S     |
| 1507,<br>31. Iul.           | nens. 126. XXXIV. Excerpta ex registro actorum capitali eccles, colleg. B. V. M. Brugis in Flandria, depositionem cordis Philippi. Castella Regis, concernentia. Ibid. sea.                 | XLV. RUDOLPHUS II. IMP. CAROLINAM filiam fuam notham natalibus reftituit. 145. XLVI. Litteræ fundationis Collegii Soc. IESU Friburgi in Brifgoia. 146. XLVII. Breve Apottolicum, Capellæ,    | 1630<br>20. I   |
| 1926.<br>6. Febr.           | XXXV. Excerpta ex Annalib. Abbatiæ S. Petrat in monte Blandinianio, chro- nologia Blandin. inferiptis, obitum Isa- BELLE, Dan, & Suec. R. concern. 128.                                     | in palatio Osnipontano ab Aug. Imperatrice vidua, Maria Theresia, in ipfo loco obitus Aug. coniugis Francisci I. Imp. structæ, indultum. 151.                                                | 25. S           |
| 1548.<br>25. April.         | XXXVI. Litteræ obligatoriæ Maximi-<br>Liani II. de non ingerendo fe in ad-<br>ministrationem regni <i>Bohemiæ</i> , caus-<br>fa tituli fibi concessæ, vivente patre.<br>130. feq.           | XLVIII. Litteræ fundationis anniversarii<br>perpetui, in remedium animæ Impe-<br>ratoris Francisci I. ab eadem Augu-<br>sta vidua, in templo Aulico PP. Fran-<br>ciscan, fundati. Ibid. seq. | Eode: 28. St    |
| 1549.<br>2. Maii.<br>Eodem. | XXXVII. CAROLI V. Imperatoris confirmatio præcedentis instrumenti. 131. XXXVIII. Idem facit Philippus, Ca-                                                                                  | XLIX. Litteræ fundationis Collegii no-<br>bilium Domicellarum, Capellæ, in<br>palatio <i>Oenipontano</i> ab eadem Aug.                                                                       | 1769<br>21. O   |
| 1579.<br>18. <i>Nov.</i>    | ROLI V. fil. eius nominis postea II. Hi-<br>fpaniarum Rex. 132. "<br>XXXIX. Litteræ Lambertt, Ep. Neo-<br>stadiensis ad Errestum A. A. de trans-                                            | conftructæ, adiuncti. 153. L. Statuta, & emolumenta Collegio fupra nominato annexa. 156.                                                                                                     | Eode            |
|                             | A DDE                                                                                                                                                                                       | NITATAZ                                                                                                                                                                                      |                 |

## APPENDIX

## AD AUCTARIUM DIPLOMATUM PRO TAPHOGRAPHIA

AUSTRIACA.

I. Chronicon Kanigsveldense notis illintratum. 161.

II. RUDOLPHUS, ex Comitibus de Froburg, Præpolitus Beronensis, & Rudolphus Habsburg. Canonic. Bosil. omne ius suum, in Præposituram Lucernensem competens, in Arnoldum, 1250. 22. Aug. Abb. Maurbacensem transferunt. 179.

III. Rudolphus monasterio Cella B. Ma-

RIE in Silva nigra curiam in villa Tüngen vendit. Ibid.

IV. Epistola Anonymi ad Eduardum,

Anglia Regem, qua certior fit de morte HARTMANNI, RUDOLPHI, R. R. filii. 180.

filii. 180.

V. Rudolphus Imp. donat Ecclefiæ Hajii. livra patronatus Ecclefiarum in Augft.
8c. Zeiningen. Ibid.

VI. Rudolphus III. & Fridericus I.
Pulcher monafterio de Capella Ord.

Cifferc. confirmant libertates ab avo
Rudolpho I. R. R. eiusque patre, AlBerto IV. Sapiente, concellas. 182.

B b 2

## ELENCHUS AUCTARII DIPLOMATUM.

| 1305.<br>13. Nov.   | VII. Antigraphum Bertholdi Abbatis<br>S. Blasti in Silva nigra, pro Missa<br>quotidiana, a monachis Birglens, in<br>ara, ab Aonete, Andrew, Reg.<br>Hung, vidua in Sizenkirch constructa,<br>celebranda. 1832.                                                                          | incorporationem eccleiiæ in Steina,                                                                                                                                                                                                                                             | 1358.<br>10, Febr.                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1315.<br>11. April. | VIII. FRIDERICUS I. Pulcher Imp. eccle-<br>fiæ collegiatæ <i>Turicenfi</i> privilegia con-<br>firmat, ab avo Rudolpho, & patre<br>Alberto concella. 184.                                                                                                                                | ab Ulrico Epile Conftant, monatterio S. Blassi in Silva nigra factam. Ibid. XVI. Leopoldus III. Probus civitati in Surfe facultatem impertitur recipien-                                                                                                                        | 1369.<br>19. Dec.                    |
| 1319.<br>2. Iun.    | IX. Leopoldus I. Gloriofus Dux Auftr.<br>monafterio S. Blassi in Silva nigra<br>donat Capellam in Todimos cum om-<br>nibus iuribus præbendalibus. 185.                                                                                                                                  | di Tellonium per tres continuos an-<br>nos pro pecoribus maioribns apud fe<br>vendendis. 190.<br>XVII. Idem mandat Henrico Spiez, &                                                                                                                                             | 1370.<br>18. Ian.                    |
| 1321.<br>8. April.  | X. Krafto de Toggenburg, Præpofi-<br>tus, & Capitulum Ecclef. Colleg.<br>Turic. ad interceffiones Ioannis Ep.<br>Argent. & Leofoldi I. D. Auftr.<br>Chongadum, filium Ioannis, Dapi-<br>feri de Dieffenbofen, in Canonicum re-<br>cipiunt, quam primum facultas fe ob-<br>tulerit. 186. | BLASII protegant. 191. XVIII. Idem civitati Surfe concedit, ut positi de quolibet plaustro, rheda, & equis vectigal ad tempus percipere. Ib. XIX. Instrumentum protectorium cius dem Leopoldi, quo monasterium Rheraugiense ab omni alio iudicio im-                            | 1374.<br>7. Dec.<br>1375.<br>28. Aug |
| 1329.<br>6. Sept.   | XI. Litteræ indulgentiarum ab Archi- & Epifcopis XIV. in eorum gra- tiam datæ, qui pro animabus Elisa- bethæ, R. R. Leopoldi I. & Hen- rici DD. Auftr. Kænigsveldæ fepult. ac pro falubri ftatu Aonetis Reginæ Hung. preces præfcriptas pia mente                                       | mune pronunciat. <i>Ibid.</i> XX. Idem Ioanni de <i>Altwis</i> , Prætori in <i>Byren</i> , ufum fructus cenfus, antecefforibus fuis fuper bona quædam in <i>Zurfe</i> a Leopoldo II. D. <i>Auftr</i> . oppignorati, prorogat. <i>Ibid.</i> XXI. Idem confirmat privilegia mona- | 1384.<br>23. Aug                     |
| 1350.<br>16. Jan.   | dixerint 187.  XII. VLRICUS Epifc. Conftant. WALTE- RUM, ab ALBERTO II. D. Auftr. pro vacante præbenda ad S. NICOLAUM in Surfe, five Burron, præfentatum, in- veftit. 188.                                                                                                              | fterii Gottstatt in dominio Nydau siti,<br>illudque sub specialem protectionem<br>recipit. 192.<br>XXII. Idem Dux Iacobo Ritschio, sa-                                                                                                                                          | 3. Fcbi                              |
| Eodem,<br>6. Febr.  | XIII. Idem Epifcopus ad infrantiam A-<br>GNETIS, Reginæ Hung. monafterio S.<br>BLASII in Silva nigra Eccclefiam pair<br>rochialem in Steina incorporat. Ibid<br>XIV. Annes Regina Hung. confirmat                                                                                       | fores, mandat. <i>Ibid.</i> XXIII. Charta venditionis curiæ fitæ in villa <i>Thuengen</i> , factæ a Gertrude, uxorc Rudolphi I. monasterio <i>Cellæ</i>                                                                                                                         | 7. Mar                               |
| 28. Marti           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |

# INDEX

# RERUM & VERBORUM TOMI IV. ET ULTIMI

MONUMENTORUM AUSTRIACORUM.

Numeri Romani maiores I. & II. partem, minores pramissa p. sicut & Arabici, pagiginam iudicant.

#### A

A DALBERTUS I. Marchio Außria, cognom. Vitoriofius, Henrici fenioris filius, an. 996. natus, I. p. 11. etiam Leofoldi Illufris filius, adcoque huius Henrici frater credebatur, p. 9. quod expenditur. Ibid. feq. 14. Patri an. 1010. fuccefit. 9. Ceniugem unicam habuit, Adelheidem, aliis Frowizam, 5. 6. 14. Ducto an. 1050. adverfus Hungaron exercitu, eos Heimburgo eiecit, ac duabus proximis expeditionibus Henrico III. Imp. virtutem bellicam probavit 10. quae, fi dicti Henrici frater fuiffet, in annum ætatis fuæ præter propter feptuagel. caderent. 10. 11. Obiit an. 1059. 26. Maii. 46. 11. fepultus in Abbatia Mellicenfi, 3. 4. 7. 11. cui antea particulam S. Crucis donavit. 3. 4. 6. Inferiori loco habentur, qui eum an. 1054. vel 55. obiiffe tradunt. Ibid.

- II. primogenitus S. Leopoldi filius, an. 1107. 13. Febr. natus, propter afflicham valetudinem patri in regimine non fuccefit. 1. p. 33. Mortuus an. 1137. 8. aut 9. Novembr. p. 33. 52. De eius fepultura controvertunt Clauftro-Neoburgenfer, & San-Crucenfes, 33. quod ex-

penditur. 31. feq
- 161 Albratus Levis, Ernesti Strenui March.
Außr. filius, quem alli eidem penitus abnegant,
allis dubius videbatur, ex charta quadam reitituitur. 1. pag. 12. nota b.

ADELHEIDIS, ADALBERTI Vidoriofi uxor, I. p. 5.
6. 14. Petri R. Hung. foror, 16. alis Frowiza audit 6. 14. inde binominem, 14. feq. non vero Adalberto duas coniuges fuisse, cenfendum est, 15. Obitus eius ad anni quidem 1055, diem 3. Febr. ponitur, 6. 14. qui vero ei non ante an. 1058. quin immo primum vii. Kal, Febr. 1071. evenit. 15. Sepulta est Mellicii. 3. 5. 6. 7. 14.

- Henrica, uxor Ferd. Marie, elect. Bav. Ordinem mancipiorum B. V. Marie Monachii infitiuit, I. p. xxv11. brevi inter nobiliff. fœminas, per Germ. Hung. & Bohemiam dilatatum, 476. nota a. in cuius habitu etiam fepeliri voluerunt. p. xxv11. 476.

Egyptii, corporum cremationem abhorrentes, cadavera pollincta domi fervabant. I. p. 111.

- - Cruces etiam quingentis, & plus ante Chaterum annis, in monumentis fuis habuerunt; p. 1x. fed que aut ad hieroglyphicas notas pertinebant, aut ex folo artificis arbitrio prodibant. *Ibid.* Earum ufum ap. Christianos vid. lit. C. voce *Christiani*.

Mon. Aust. T. IV. P. II.

AGNES, ALBERTI I. Imp. fil. circa an. 1280. nata, I. 141. nuplit, an. 1296. Andrew III. Hung. Regi. II. 36. Vidua facta in Auftr. fe recepit, inde ad matrem in Argoviam progressa, monasteria, ab ea incepta, ac Campum Regis, seu Kænigsveld appellata, perfecit, I. 132. ubi maximam dein vitæ partem transegit , II. 36. seq. constructa ibi fingulari habitatione, 37. in qua etiam mortua, I. 140. 141. & in crypta sua deposita suit. 139. seq. II. 35. 37. Nonnullis apud privignam in monasterio Tæssensi sepulta, credebatur, I. 139. 140. lapide quodam, repetitas Austriæ & Hung. tesseras exhibente, inductis, 140. qui tamen diligentius examinatus, minime pro fepulcralisfed honorario, a monialibus, fecun-dæ fundatrici fuæ polito, haberi potuit, II. 39. Altera nempe Kanigsveldensis cryptæ investigatione sarcophagus Reginæ ex signis indubitatis detectus, l. 141. illiusque reliquiæ ibidem inventæ an. 1770. ad monasterium S. Blassi translatæ funt , Catholica fepultura honeftandæ, II. 3. 35. feqq. Tumulus novus, æri inci-fus, tab. cviii. lit. H. producitur. Eius vidua vita, & animi dotes. 36. Liberalitas in pau-peres & monasteria 38. collatis essdem variis beneficiis. 183. 188. 189.

- Fridrici II. Bellicost, Lin. Babenbergens, ultimi, unor tertia, brevi iterum repudiatur. I. 82.

- - Невансі II. March. Auftr. Ducis postea İ. filia, Stephani III. Hung. R. vidua, quo anno mortua sit incertum est, I. 76. probabili tamen coniectura, eodem, quo mater eius, quipa pe cum eadem ad Scotos fepulta. 75. seq.

HERMANNI Badensis, ex Gertrude AuBriaca silia, nata 1250. primis nupriis Ulrico, Carinthia Duci in manus convenit, nulla suscepta prole. l. 83. Quo inortuo, non
Mainhardo IV. Tyrol. & Goritia Com. 84.
fed Ulrico Comiti de Heimburg, in depressionem generis, 36 Ottocaro Bob. R. in matrimonium data suit. 83. cui duos silios, duasque
filias peperit, Ibid. seq. cique anno adhuc 1287.
& sequenti coniuncia suit 84. Il. 100. seq. ut
adeo Elisabethes, Alberti I. Imp. postea coniugis an. 1263. nate, mater minime sierit I. 84.
Vid. etiam II. diplomata supra citata. Obiit
an. 1295. 2. Ian. Vienna ap. FF. Minores sepulta. l. 84.

- S. Leopoldi ux. Obiit die 24. Sept. anno

S. Leopoldt ux. Obiit die 24, Sept. annö incerto. I. 32. Claußro-Neob. ad latus mariti fepulta, 31. 32. inferiptio autem ob Sančti titulum cozwa haud ett. 31. Eius fepulcrum magno olim honore affectum fuit. 32.

C 6 Agnes,

AGNES, S. LEOP. fil. nata 1115. WLADISLAI Polon. & Silef. D. uxor facta., obiit an. 1139. 26.

Sept. humata loco incog. I. 70.
- LEOPOLDI VII. Gloriofi Babenberg. lin. filia fecunda, nata 1206. 19. Iul. Obiit 29. Aug. anno incerto, ante tamen 1248. latente pari-ter fepulturæ loco. I. 81.

- - LEOPOLDI I. Habsburgo - Auftr. Gloria Equitum dicti, fil. nata 1321. vel fequenti. I. 149. Nupfit Boleslao IV. Duci Swidnicenf. 148. Obiit au. 1392. 2. Febr. fepulta Swidnic. in choro templi Minoritar. 148. Lapis sepulcralis, ari incisus, profertur II. tab. cx111. primo loco.

OTTOCARI R. Bob. fil. nata 1271. non 1265. nt allis videbatur. I. 111. in Iponiam Rudot-рно II. primi filio, delecta an. 1278. nuptiis in aa. 1286. dilatis 109. Mortuo marito in monafterium S. Clare Prage fe abdidit, in quo etiam an. 1296. 17. Maii mortua, a quatuor Episcopis tumulata fuit. Ibid. quod vero eiusdem monasterii ante nuptias alumna fuerit, a patre intrusa, veritati historicæ haud convenit. 110. & not. c. Cor eius in Basilica Aule regie vulgo Zbraslaum depositum est, 109. cuius tamen vestigium hodie nullum supereit, fepulcris Regiis bello Huffatico destructis. 110.

- - RUDOLPHI I. R. R. uxor fecunda, quæ alio etiam nomine Elisabetha, feu Isabella audit. I. 121. Eins ortus. Ibid. de obitu & fepultura autem nihil nobis constat. Ib.

- eiusd. Rudolphi fil. Alberto H. Sax. D. in manus convenit Aquisgrani post patris coronationem I. 115. Obiit an. 1322. fepulta Wittebergæ in templo FF. Minorum. 115. 116. In membrana quadam an. 1312. obiisse scribitur; an recte? eruditæ Saxoniæ relinquitur.

- Wenceslai IV. Boh. R. filia, nata 1289. ex Gutta, prædicti Imperatoris fil. I. 119.

ALBERTUS I. Imp. nuptias cum Elisabetha, Main-Hardi IV. Com. Tyrol. fil. an. 1276. celebravit. I. 84. Post cædem suam, quæ monasteriis Kanigsveld. originem dedit , 132. feqq. corpus eius Wettingam primum delatum 123 ubi cenotaphium eius, adhuc existit, 122. II. Tabula IX. æri incifum, recentiori tamen ævo positum. I. 123. Cadaver anno sequenti 1309. Spiram translatum, in crypta Imperatorum de-politum fuit, 124. die ad hoc constituto deci-mo nono Aug. 125. non ex mandato Henrici VII. feu VIII. Imp. fed rogatu Principum. 124. Ætas 125. Calvare eius, in investigatione cry ptæ Spirenfis, ex vulnere, cæsim impacto, dignoscebatur. 90.

- II. Dux Auftr. Sapiens cognom. prioris fil. quo anno natus? I. 169. Carthusiam Gemquo anno lanta i 1. 199. Satantara origina inicenssem fundavit, 166. posito primo lapide 1332. 13, Aug. 167. ubi etiam sepulturam sibi elegit. Ibid. Corpus eius an. 1739. repertum, in finistro pede contractæ ex hausto neno pravitatis veitigia præferebat. 168. Lami-

na cum epitaphio. Ibid. Inscriptio nova, in memoriam factæ investigationis posita. 170. Crypta, ære expressa, II. tabula XIV. habetur ubi eius cadaver num. r. fignatus.

ALBERTUS III. dictus cum Trica natus 1349. 19. April. aut certe ante 16. Martii. I. 181. Obiit Laxenburgi , an. 1395. 29. Aug. 179. non vero die præced. aut 30. Sept. ut quidam volunt, 180. Vindob. in crypta S. STEPHANI depositus. 179. seq. 197. Eius ætas. 180. Crux plumbea pectori incumbens cum inscriptione. Ibid. Loculus. II. tab. xv1. n. 2. & tab. xv11. Lit. D.

- IV. dictus Mirabilis, natus 1377. 21. Sept. I. 182. Obiit Cl. Neoburgi anno 1404. 14. Sept. 181. Genus mortis. 182. Sepultus Viennæ in crypta S. Stephant, 181. & 197. Crux plumbea. Ibid. Ætas. 182. Sarcophagus. II. tab.

num. 3. & xvII. Lit. E.

- V. inter imperatores II. natus an. 1379. die S. Laurentii I. 219. 220. Regimen Austria ante trigefimum Octobr. 1411. non adiit. 220. an. 1422. nuptias cum Elisabetha, Sigis-MUNDI Imp. fil. celebravit. 221. 1439. 27. Odobr. 217. feq. fepultus Alba regia 217. ubi tamen nullum hodie monumen-

tum superest. Ibid.

VI. ERNESTI Ferrei fil. nuptias cum Mech-TILDE LUDOVICI IV. Palat. ad Rhen. & Bav. D., fil. ac Ludovici II. D. Wirtemberg. vid. an. 1452 celebravit. I. p. 237. Documenta, has nuptias concernentia. II. pag. 118. feqq. a num. xxx. ad xxx111. Obiit an. 1463. 195. & 197. Vienna in crypta ad D. Sterн. feorfim profunde fepultus. 196. Mortis hiftoria. 195. Emendantur errores circa genus,

annum, & diem obitus. 196.

- VII. cognom. Pius, MAXIMIL. II. Imp. fil. natus 1559. 13. Nov. I. 378. Ducum Brabantia monumenta funerea, quorum fchemata II. tabb. LXVI. & LXVII. adumbrantur, restauravit I. 375. fibi autem, fuæque coniugi, nullum posuit. 377. Obiit Bruxellis 1621. 13. Iul. 378. in maiori palatii facello fub facriftia depositus sex fere menses quievit. Ibid. & undecima dein Martii, an. fequentis, ad principem urbis ecclesiam delatus, 378. 379. in facello S. Sacramenti miraculosi, ante gradus primarii altaris tumulatus est, 377. 379. strato duntaxat lapide marmoreo, titulis & infigniis vacuo. 377. pompa funebris. 378. Lamina, loculo affixa, cum epitaphio. 377. feg.
- - IV. Bavaria Dux nuptias celebravit cum

KUNEGUNDA, FRID. HI. Imp. filia. I. 263. Obiit

ille an. 1508. Ibid. V. Buv. Dux, uxorem duxit Annam, Ferd.

1. Imp. fil. I. 354. - Il. Sax. Dux, Agnetem, Rud. I. R. R. fil. statim post coronationem adhuc Aquisgrani sibi copulavit. I. 115. anno 1285. 30. Maii confirmavit ius patronatus in ecclesiis Augst, & Zeiningen, a focero Épiscopatui Basil. concesfum. 181. II. Obiit 1297. I. 116. aut fequenti *Ibid.* not. c. inter Alberti I. Imper. coronationis folemnia *Aquisgrani* oppref-

fus, nota eadem. Sepultus Witteberga in tem-

plo Franciscan. 116

ALBERTUS III. Goritiæ Com. huic in matrimonium una filiarum Urrici Com, de Heimburg , ex AGNETE, ULRICI D. Carinth. vidua, iurato adpromissa fuit. I. 84. & II. 100. seq. Idem cavet genero suo Hermanno, Com. de Heimburg. de dote filiæ fuæ Elisabethæ, pignori obligata Ottoni, Com. de Ortenburg. 103.

Duc. Carinth. an. 1329. Capitaneus Goritia Fori Iulii , Istriæ & in Carstis, constituitur II.

- - Levis. Vid. Adalbertus Levis.

- de Winchel, Ep. Patav. an. 1375. ab Al-BERTO III. Auftr. D. vocatus, ut fibi BEATRI-CEM copularet, prope civitatem S. YROLITI a duobus ministerialibus Styriæ die 2. Martii cum comitatu suo captivus est abductus I. 189.

ALEXANDER, SIGISMUNDI III. Pol. & Suec. R. filius, ex fecunda uxore, Constantia Aufriaca, natus 1614. Obiit an. 1634. I. 496.

- - - de Medices , Dux Florentie, maritus primus Margarithæ, Caroli V. nothæ I. 334. - - - FARNESIUS, Parma & Placent. Dux, Ioan-NI ab Austria cenotaphium, II. tabula Liv. ex-hibitum, Namurci in eccles. Cathedr. posnit, I. 332. cum inscriptione. 333.

ALEXANDRA, ERNESTI Ferrei fil. obiit ante pa-Tumutrem, fepulta Neapoli Auftria, I. 232. lus cum fubiecta crypta exhibetur II. tab. x11.

fect 2. Alphonsus Mauritius, Philip. III. fil. natus 1611. 26. Sept. obiit an. sequenti die 16. Sept. in Escuriali sepultus. I. 330.

11. Ferrariæ D. an. 1565. fecundas nuptias celebravit cum Barbara, Ferd. I. Imp. filia. I. 356.

Alfatia Landgraviatus an. 1648. Ludovico XIV.

Gall. R. cessit I. 505.

ANDREAS III. R. Hung. huptiis fecundis AGNE-TEM, ALBERTI I. Imp. fil. duxit, II. 36. eique Comitatum Posoniens. ad dies vitæ contulit. Ib. Mortuus est an. 1300. nulla ex hoc connubio fuscepta prole. Ibid.

- ab Austria , S. R. E. Card. FERDINANDI A. A. Com. Tyrol. ex Philippina Welfera fil. natus 1558. 15. aut 16. Maii I. 363. Obiit Rome an. 1600. 12. Nov. ubi eidem Carolus frater in ecclefia S. Mariz de Anima maufoleum, II. tab. Iv. fect. 2. æri incifum, pofuit I. 362. feq. cum epitaphio, 363. intestinis in ecclesia coemeterii nationis Germanica depositis 364. II. 68.

Præposit. Verdens. quo anno cum HENRIco Ep. Bafil. in Angliam miffus, ad contrahenda sponsalia, inter Hartmannum, Rud. I. R. filium, & Ioannam, Eduardi I. Angl. R.

filiam ? I. II2. nota b.

Anglorum in Alfatiam , Brifgomiam , Argoviam, aliasque provincias irruptio, an. 1375. facta, perperam Leopoldo III. Probo Duci Austria tribuitur; IÎ. 44. cum id ab Enguerani VI. de Cusin, ex Catharina Austriaca filio, hereditatem maternam repetituro, factum fit. 44. feq.

alio nomine GERTRUDIS, RUDOLPHI R. R. uxor prima, in cuius nativitatem, I. 100. stemmaque inquiritur. II. 5. Ex comitibus de Hohenberg & Haigerloch fuisse, communis quidem Scriptorum sententia est: I. 97. 98. II. 5. ex duplici tamen nomine, GERTRUDIS, & AN-N.B., duas nonnulli Rudolpho, ante Agne-TEM, feu Elisabetham Burgundicam, coniuges dederunt , 5. diplomatice vero probatur unam tantum fuisse: 7. seq. 179. 193. licet nova ex sigillo diplomatis anni 1266. difficultas orta videbatur. 5. feq. Obiit Vienne 1281. 16. Febr. I. 100. II. 8. feq. Mortis occasio I. 98. II. 10. Corpus Bafileam ex testamento translatum, I. 99. ibi non modo an. 1510. p. 95. fed etiam 1762. integrum repertum fuit. 96. Inscriptiones eius honoribus ibidem positæ. 97. 98. Tumuli prioris adumbratio tabula IX. fect. prima. Elogia 99. & II. 9. Ecclefiam Cathedral. duabus præbendis auxit auxit. I. 99. & II. 10. 180. Basilea an. 1770. ad monaster. S. Blassi, in Silva nigra situm, defertur, H. 4. seq. 11. feq. Catholicæ iterum fepulturæ restituenda 3. Translationis occasio. 1. Conductus & exequiæ 2. feq. Sceleton Reginæ non tantum integrum adhuc, fed & compages, ut tabula II. ære exprimitur, maximanı partem ıllæsa est. 11. Sarcophagus novus, cuius adumbratio tab. CVI. lit. A. exhibetur, cum infcriptione. 12.

ALBERTI I. fil. uxor HENRICI VI. D. Wratislav. obiit an. 1327. ante diem 9. Octobr. I. 127. non vero an. 1361. ut quidam tradunt.

128. Pragæ fepulta creditur. 127.

- Alberti II. Imp. fil. nata est an. 1432. aut fub sinem præced. I. 222. Nuptias. an. 1446. cum Wilhelmo Sax. Elect. celebravit, die 20. Iunii. Ibid. nota b. Obiit an. 1462. 13. Nov. in arce Eccardsberg, ubi a marito diu iniuste captiva detinebatur , 221. seq. & 223. sepulta Rheinhardsbrun. in Thuring. 221. Lapis eius sepulcralis tempore belli rustici iam temeratus & destructus fuit. 222. Vid. Ibid. not. e. ubi etiam Santtæ titulo mactatur.

Britannica, MAXIMIL. I. Imp. sponsa, ei an. 1492. a CAROLO VIII. Gall. Rege abducta est. I. 277. Eius adumbratio profertur II. Tab.

xxxiv. nom. 8.

- CAROLI IV. uxor fecunda. Obiit an. 1352. Prag.e in crypta Regg. Bab. ad D. VITI fepulta I. 343. 352.

- - Eiusdem Imp. uxor tertia, Boleslai IV. D. Schwidnic, fil. obiit 1362, fepulta Pragæ apud prædičtam huius coniug. I. 345, 352.

- CAROLI Styrenf. fil. nata Gracii 1573. 16. Aug. nuptias cum Sigismundo III. Polon. & Succ. R. celebravit an. 1593. 31. Maii. I. 493. Eius proles. Ibid. seq. Obiit Varsaviæ an. 1598. 1. Febr. quinta vice uterum ferens. 494. Funus, unacum exfecta prole, Varsaviæ primum in facello S. Ioan. Bapt. depositum, reduce de-Cc 2

mum an. 1 599. ex Suec. marito, die 5. Octobr. magna pompa Cracoviam ductum, & cryptæ regiæ illatum est, 494. ubi in sarcophago folido metallo conflato, qui II. tabula xx. fect. 2. num. 3. exhibent, quiescit. 494. Epitaphium. Ib.

Anna, Ernesti Ferrei A. A. fil. obiit 1429. 11. Nov. fepulta Neapoli Austr. I. 232.

- FERDINANDI I. Imp. uxor, filia Uladislat Hung. & Bob. Regis, nata 1503. 23. Iulii, I. Obiit ex partu an. 1547. 27. Ianuarii, Ibid. Praga fepulta in templo Cathedrali, in tumba marmorea, 353. feq. in qua eius simulacrum, 340. Septentrionem versus, II. tabula LIX. sect. 2. exhibetur, cum epitaphio, quod emendatur I. 346. Maximiliano I. lmp. an. 1515. certis conditionibus est desponsata, 280. quod II. tab. XLIII. num. 13. in maufoleo Oenipontano fistitur.
- - eiusdem filia, nata Praga 1528. 7. Iul. 1. 354. Alberti V. Bav. D. uxor. Obiit an. 354. ALBERTI V. Bab. D. HXOT. Oblit ali 1590. 15. Odi. Ibid. Sepulta Monachii in æde D. Virginis. 355. Contentio de obitus die con-ciliatur. Ibid. Epitaphium ibid. nota b.
- FERDINANDI CAROLI A. A. ux. filia Cosmi II. M. D. Etruria, ex Magdalena Austria-ca, I. 499, 510. Nuptias Oeniponti celebra-vit an. 1646. 10. Iul. 505. 510. Obiit Wiennæ 1676. 11. Sept. ap. PP. Dominican, sepulta, trium filiarum mater facta. 510.
- - FRIDERICI Pulchri Imp. fil. ultimo loco genita. I. 159. loanni Henrico Goritiæ Com. desponsata an. 1335. 18. Iunii H. 111. nuptiis an. 1336. secutis. Ibid. not. c. 112. & l. 160. Post obitum mariti parthenonem S. Clarz Viennæ ante an. 1340. quo heredibus dotem fuam restituit , II. 112. non intravit , I. 159. Abbatiffa postea facta, obiit 1343. 14. Dec. ibique sepulta iacet. 159. Maritos duos, ut quidam volunt, non habuit. 160.
- - Friderici IV. A. A. cum vacua pera dicti, uxor secunda, FRIDERICI Brunsvic. fil. obiit an. 1432. die incerto, ficut & annus in controversiam poni posset. I. 206. sepulta in crypta Stamfenfi, Ibid. cuius typus 11. tab. XVIII. exhibetur.
- Mathiæ Imp. uxor, nata 1585. 4. Octobr. I. 391. Vindobone templum & monasterium PP. Capucin. ad forum novum exstruere coepit. 387. Verum eod. adhuc anno, die 18. Dec. mortua, in regio monasterio S. CLARE deposita fuit, 383. 387. 39 1. anno dein 1633. cryptæ novæ ap. dictos PP. regia magnificentia inferenda 387. 391. Tumulus eius cum epitaphio, 390. feq. æri incifus exhibetur II. tabula LXXI. num. 16.
- MAXIMILIANI II. Imp. fil. nata est Zigaliæ in Castilia 1549. 2. Nov. L 316. ac uxor quarta Philip R. cui an. 1571. in manus convenit, & utriusque fexus liberos genuit. Ibid. feq. Obiit an. 1580. aliis 27. Octobr. aliis, &

rectius, inter horam fextam & feption. matut. diei præcedentis. 317. Nono postea Nov. ca-daver in Escariale delatum, Ibid. anno demum 1655. in Pantheo, interim absolute, conditum est. 309.

Anna, Ottonis Hilaris uxor fecunda, filia Ioan-NIS Caci Regis Bob. nata 1323. 27. Martii nuptiasque celebravit an. 1334. annum ætatis duodecimum nondum ingressa I. 164. Obiit 1338. 3. Nov. annorum quindecim, quinque, dierum vero quindecim, ibid. feq. in Novi Montis monasterio ad dextram mariti tumulata iacet. 165. Caussa, cur locus iste primæ Ottonis coniugi datus non sit. 163. 165. Delineatio cryptæ, II. tabula XIII. comparet, ubi Annæ sceleton num. 3. visendum.

WENCESLAI IV. Bob. R. filia, nata anno 1290. ex GUTTA, RUDOLPHI I. R. R. fil. I.

- Antonia, Philip IV. Hisp. Reg. ex Isa-Bella Borbonia fil. orta 17. Ian. 1636. decefsit die 5. Dec. e. a. postridie in Escuriale translata. I. 331.

- CATHARINA, FERDINANDI A. A. Com. To rol. FERD. I. Imp. fil. ux. fecunda, nata 1566. 17. Ian. I. 366. patre Wilhelmo, Mant. D. 365. Mortuo marito monafterium Servarum B. V. M. vulgo Regelbaus, proxime Oenipontum conftruxit, quod & ipfa cum filia cognomine ingressa, ac, nuncupatis votis, sub nomine Annæ lullanæ, reliquum vitæ Deo confecravit. 365. Obiit 1621. 3. Aug. 366. fepulta in medio choro, contra aram fummam. 365. Epitaphia & ætas. 366. Monumentum fepulcrale II. tabula LXIV.

- CATHARINA, eiusdem filia, nata 1584. 15. Iunii, I. 366. matris exemplum fecuta in eodem monasterio velum sumpsit, 365. ibique an. 1649. 2. Martii mortua, in sepulcro matris, cuius corpus tum adhuc illæfum repertum est, condita. 366.

- CATHARINA, SIGISMUNDI III. Pol. & Suec. R. fil. ex prima ux. Anna, Caroli Gracenf. filia, nata 1594. 20. Maii, post fex menses iterum decessit. I. 493.

- - CATHARINA, eiusdem Regis, ex fecunda coniuge Constantia, filia, nuplit an. 1641. Philippo Wilhelmo Palatino Princ. I. 496. Obiit Colonia 1651. Diffeldorpii fepulta. ibid.
- Maria, Sigismundi prædicti, ex coniuge prima, filia nata Warfavie 1593. 23. Iunii, obiit 1600. 9. Febr. I. 493.
- Maria Iosepha, Leopoldi M. Imp. ex fecunda coniuge fil. die undecima Sept. nata, ac 21. Decembr. 1674. iterum mortua, Vin-dob. in crypta PP. Capucin, tumulata. I. 412. Eius capulus cum inscriptione, II. tabula LXXVIII. lit. h. reperiundus. Intestina ibid. 83.

- Maria Marritia, Philip. III. Hifp. R. fil. uxor Ludovici XIII. Gall. R. nata est Vallifo-leti 1601. 22. Sept. l. 338. Vita excessit in novo caitro ad fanum S. GERM. in Laia anno x666.

1666. 20. Ianuar, regio conductu in monast.

S. Dionysii fepulta. ibid.

Anna Notha Maximil. I. Imp. nuplit Ludovico Marcano, Domino de Walperghes & Herlemont. I. 291.

- Naturalis Ioannis ab Austria, Caroli V. Imp. nothi, filia, in Madrigali Virgg. monasterio clam educata, ex quo iusiu Philippi II. Hifp. R. educha, Burgis in facrum D. Bene-Dicti Gyneceum data, ac perpetua earum an-tifita electa, ibidem obiit. 1 328.

Annulos, nummos, & amuleta fimul fepulturæ

tradere olim confuevit. I. p. xxvIII. feq. 183. Annuntiationis B. M. V. monasterium Brugis Flan-drorum, fundatum est a Margaritha, Maxi-MILIANI I. Imp. filia, colonia octo monialium e primario eius Ordinis monasterio, quod Burgis in Ducatu Bituricensi est, illuc inducta. II. 66. ubi etiam fundatricis cor depositum est, Ib. 65. feq. in posito a Carolo V. fratre insigni monumento, 66. feq. quod ære exprimtur tab. CXII.

Anonyma Ferdinandi Caroli A. A. Tyrol. filia, nata, renata, & denata Oenipont. an. 1654. 17 Iul. hora secunda post meridiem, sepulta ibi-dem in crypta ad SS. Trinitatem. I. 507. - Francisci I. & Marie Theresie Augg.

fil. nata, & denata 1748. 18. Sept. I. 440. feq. aliis tamen CAROLINA, aliis item CHRISTINA audit, 441. neutrum tamen nomen in inscriptione legendum, 440. 441. Sarcophagus eius ap. PP. Capucin. Vindobonæ, in crypta primum collaterali depositus, exhibetur, II. tab. LXXXV. Lit. p. in novum postea facellum delatus. Recurrit in Ichnographia, tab. xc111. recufa, fub Lit. R. cum decentiori Inscriptione. I. 441.

CAROLI Lotharing. & Barri Ducis ac MA-RIE ANNE Austriaca, Belgii Gubernatricis, filia, Bruxellis anno 1744. 6. Oct. nata & denata, ac postea cum cadavere matris, insimul mortuæ, Viennam translata, ad PP. Capucin. in crypta collaterali sub Lit. o. primum deposita, I. 442. cuius loculus fubinde etiam in novum facellum deportatus, & loc. cit. Lit. Q. decen-

tiori inscriptione honestatus est.
- LEOPOLDI I. Imp. ex ELEONORA MAGDA-LENA fil. an. 1679. 18. Iunii sub meridiem nata & denata. I. 424. Matris vero nomen eidem inditum fuisse coniectari licet. 425. Arcula cum inscriptione II. tab. LXXXI. Lit. m. exhibetur.

nata & denata 1662. menf. Nov. fepulta in Scorial. crypta minore. I. 331.

'Anonymi epistola ad EDUARDUM I. Anglia R. de morte HARTMANNI, RUD. I. R. R. fil. Rheno fubmerfi. II. 180.

Anonymum funus, in crypta Pragensi repertum CAROLINE, RUD. II. Imp. nothæ tribuendum videtur. I. 349. Tunulus II. tab. Lx. num. r. - - Aliud Kænigsveldæ in Argovia repertum, I.

136. CATHARINE de Cusino, LEOR. I. filiæ tribuitur. 147 ANTONIUS, Brabantia Dux, Philippi Boni fil. an. 1431. defunctus, Bruxellis in choro maio-

Mon. Aust. T. IV. P. II.

ris ecclesiæ SS. MICHAELIS & GUDULÆ sepultus est. 1. 375.

ANTONIUS Engrand, Abb. S. Petri Gande in Flandria, monument, funebre Isabella Dan. Reginæ, Phil. I. fil. & Ioan. filii fui, ab hæreticis dirutum, restauravit. I. 302.

Arabicos numeros in notis chronolog. Romanis coniungere, olim, præfertim in nummis, haud

infrequens erat. I. 29.

Archiducis Auftriæ titulum Rudolphus IV. quidem assumpsit, I. p xviii. 228. ante an. 1453. pro semper introductus haud est. 228. quem etiam FRIDERICUS Placid. Imp. SIGISMUNDO Tyrolensi concessit, ac genti Austr. sirmavit. p. xvIII. PHILIPPUS I. eodem serius usus suit. 287.

Argovia ante FRIDERICI Plac. Imp. tempora ad foederatos Helvetios non transiit, culus tessera in eiusd. Imperatoris maufoleo, II. tab. xxvII. exhibito, loco fecundo, nec non civitatum liber. vulgo die freyen Aemter, ibidem loco quarto comparent. I. 254.

Arma fimul fepulturæ tradere Christianus orbis din retinnit. I. p. xxvIII. 40. 47. 137. 178. 181. 185. 187. 190.

Arnhemium, celebre Geldria oppidum, obsidione cinclum, a Maximil. I. Imp. copiis ab ea liberatur. I. 279. feq. Exhibetur æri incifum schema II. tab. xxxix. num. 15.

ARTEMISIA, marito fuo, Mausolo Caria R. fepulcrum construxit, inter septem orbis miracula repositum; inde de re magnifica proverbium ortum: καρικόν τάΦ. I. p. 1.

Atrebatum, primaria Artefia urbs, a Cæsareanis an. 1492. non vi, ut II. tab. xxxIII. num. 3. ad-

umbratur, fed aftu capta est, I. 275. feq.

Aula regia, monasterium Ord. Cisterc. bihorio 2 Praga Boh. dislitum, vulgo Zbraslaum dictum, WENCESLAUS IV. Boh. R. & GUTTA eius ux. fundarunt. I. 109. In eo regia olim condebantur funera, quorum vero hodie fignum nulluna fuperest, sepulcris bello Hussitico dirutis. 110. velleris torque scuta gentilità infignire Ar-

chidd. Austria solemne erat. I. p. xxII. 357.

391. 398. & passim

Austria Marchiones & Duces, Babenbergica stirpis, fepulturæ loca, aliarum illustrium familiarum exemplo, in monafteriis fibi deftinaverant, I. p. 1v. 2. 5. 27. 36. feqq. in quibus feinncta quidem sepulcra habebant, p. 1v. ex opere lateritio ita disposita, ut capiendo corpori accommodata fint. p. vi. 28. 38. feqq. magnam etiam præseferunt simplicitatem. p. vi. 2. 27. 37. Prominentiorem autem paullatim, elegantiorem que formam induerunt, p. v11. 73. 77. quem dein etiam Habsburgici originis Principes secuti funt. p. vii. 95. feq. 130. 132. 149. 161. quanquam FRIDERICUS I. Pulch. Imp. ut cuius fepultura in Carthuf. Maurbac. ad Max. I. Cæf. usque tempora latuit, augustiori monumento honoratus haud fuerit. 155.

Badenfis, Comitatus in Argovia, tessera in mau-foleo Friderici Placidi Imp. comparet, I. D d 253.

253. cuius fchema II. tab. xxvii. feptimum est. Balthasare Carolus, Philippi IV. ex prima uxore fil. natus Madriti. Obiit Cafar-Augusta. sepultus in Escuriali. I. 326.

Bara, Landgraviatus, ubi fitus ? I. 22. distinguenda a Bara, vico, & præsectura, ad pagum Tu-

giensem spectante. 21.

BARBARA, FERDINANDI I. Imp. fil. Vindob. nata. ALPHONSO II. D. Ferrariæ nupfit, ibique obiit. I. 356.

ab Austria, MAXIMIL. I. Imp. notha, monialis Sylva Ducis in Brabantia, in monast. nobilium Virgg. S. Aug. in fanctitatis fama de-

cessit. I. 292.
- De Blomberg, nobilis foemina Ratispon. ex CAROLO V. Imp. viduo, Comitia ibidem celebrante, filium fuscepit, Ioannem ab Austria. I.

327.

Basilea, urbs olim S. R. I. libera, nunc foederatis Helvetis iuncta, offa ab aliquot feculis confervabat ANNE, RUDOLPHI I. R. R. coningis primæ, I. 95. 97. feq. ac duorum filiorum, CAROLI nempe infantis, 95. 100. feq. & HART-MANNI, 95. 101. Rheno fubmerfi. 101. feqq Agente autem apud Rempublicam ex commiffione Aulæ Cæfareæ anno 1770. illustr. D. de Nagel, S. C. ac R. A. M. a confiliis, qui res Vindobonenses apud Helvetos curat, Augg. corpora, in Basilica reverenter effossa, ad monasterium S. Blasii, in Silva nigra fitum, translata funt, religiose custodienda. II. 2. seqq.

BEATRIX, ALBERTI III. D. Auftr. uxor fecunda I. 188. quando nuptias celebraverit, expenditur. Obiit in Perchtoldsdorf fepulta 188. 189.

Wienne ad S. Steph. 188. feq.
- Henrici II. Com. Goritia vidua, filii fui IOANNIS HENRICI tutelam an. 1324. nondum habuit, II. p. 103. feq. not. d. bene vero fe-106. quam anno adhuc 1335. geffit, quenti, p. 108. feq. not. c. quo Anne, Friderici Pulch. Imp. filiæ, desponsatus est, Ibid. nuptiis etiam anno fequenti fecutis, p. 112. nota c.
- Petri II. Sicilia Regis filia, despondetur

loanni Henrico, Comiti Goritia, & Tyro-lis per notarium, & teftes, II. pag. 110. cui mater Elisabetha dotem, a patre & fratre ei promissam, auget, p. 108. ac heredem instituit bonorum, sibi ex hereditate materna obventurorum, p. 109. nuptiæ autem non fecutæ funt, quod forte BEATRIX eod, anno obierit. p. 110. nota a.

Bernardus, qui & Pertwardus, Ep. Herbipolenf. an. 994. LEOPOLDUM Illustr. March. Austr. ad festum S. Kiliani ad se invitavit. I. p. 7. eumque, unacum filio, cum gaudio & honore fu-

scepit. p. 8.

BERTHA, S. LEOPOLDI March. Austr. fil. prima, I. 68. nupfit Henrico II. Com. de Steffaning, & Riettenburg , Bruggravio Ratispon. ibid, feq. quod chartis illustratur. 69. Obiisse fertur an. p. 70. anno vero 1145. adhuc superftitem fuisse, ex charta, eod. an. edita, planum fit. 69. nota a. Condita fuit Ratispona in monasterio Scotorum, olim extra muros sito, &

Weyh - S. Peren dicto, fepulcri vero veftigium

nullum superest. p. 70.
Bertholdus (B.) primus Abbas monasterii Garffensis in superiore Austria, postulatus suit e monasterio S. Blasti in Silva nigra. I. 24.

BERTHOLDI Abb. S. BLASII in Silva nigra antigra phum, pro missa quotidiana, a monachis Burglenf. in ara, ab AGNETE, Hung. Reg. in Sizenkirch conitructa, celebranda, II. 183.

BLANCA, CAROLI IV. Imp. uxor, PHILIP. Com. Valefiæ fil. obiit an. 1358. fepulta Pragæ in

crypta Regg. I. 343. PHI III. D. Austr. uxor prima, 150. Obiit in primo puerperio, 151. fepulta Wienna in tem-plo FF. Minor. Convent. vulgo Landbaufer, 149. 151. ubi eius tumulus cum effigie fua ac infantuli, pro quo condendo quinquaginta libras argenti legavit. 149. Emendantur, qui eam sterilem obiisse tradunt, aut duas proles tribuunt. 151. Eins ætas. Ibid. & 153. not. h. Monasterium S. CLARE ædificare coepit, ab Anna, FRI-DERICI Pulch. filia ad faitigium perductum 160. Descriptio tumuli. 149. Delineationem eius damus II. tabula XI. fect. prima.

- MARIA. Mediolanenfis, MAXIMIL. I. Imp. uxor fecunda, GALEACH Sfortiæ filia, 1. 210. nuptias cum Imperatore an. 1494. celebravit, 278. cuius ectypon II. tab. xxxvii. num. 11. profertur. Obiit 1511. kal Ian. fepulta in Stams I. 210, & 289. Error circa diem emendatur. 210. Cryptæ Stirpinensis adumbratio. II. tab.

XVIII.

BLANCHAERT (Thomas) Parochus, & notarius publicus, Isabellæ, Dan. Reginæ, Philippi Pulch. filiæ, in arce Swinarde, prope urbem Gandensem in Brabantia, ægrotanti, ac morienti, SS. Sacramenta administravit, I. 203. resque mortem eius circumstantes, ac exequias publico instrumento confignavit. Il. 128.

BLASII (S.) monasterium O. S. B. in Silva nigra an. 1228. 23. Aug. ab HENRICO.VII. R. R. fub fpecialem protectionem recipitur, firmata eidem libertate imperii. Il. 98. Cuftodit nunc religiofe Augg. Principp. Austriæ reliquias, Basileæ antehac & Kænigsveldæ in Helvetia ab aliquot iam feculis humatas, Ibid. 1. feqq. quibus: no-vam condidit cryptam. Vid. Lit. C. Crypta nova Sc.

Boemundus , Archiep. Treverenf. confirmat an. 1298. 20. Nov. ius patronatus ecclefiarum a RUDLIPHO L. R. R. Augst & Zeiningen, Episcopatui Basileensi collatum. II. 181.

BONIFACIUS VIII. PP. mortuo CAROLO Salernitano, matrem eius Maniam, absente patre Ca-ROLO Claudo, regno Neapolit. præfecit I. 118. nota c.

Borivoius, aliis Borziwoius, Borzivaius, Be-RES & BEROEZ, Dux Bohemia, maritus Her-BIRGIS, LEOP. III. March. Auftr. filia, apud Hungaros exul obiisse fertur. I. 25.

Brabantia DD. tumulus Bruxellis in ecclesia SS. MICHAELIS & GULDULE ab ALBERTO Pio, Ma-XIMIL II. filio restitutus, I. 375. 377. descri-

bitur. 375. Ære expressus habetur, II. tab. LXVI.

infigni leonem erectum habent, qualis in maufoleo Fridericiano etiam comparet, I. 254. feq. & II. tabula xxvII. locum fextum occupat.

'adavera cremandi usus vetustus, I. p. 11. seq. antiquiss. exemplum in Homero habetur, II. 75. qui ritus a Gracis ad Romanos facile transiit, nbi veteris instituti haud fuit, sed terra conde-bantur. 57. Etiam Ægyptii, cremationem ab-horrebant, & corpora pollinca domi servabant, I. p. 111. quæ inducta religione Christ.penitus abolevit. Ibid. & 58. Origo & caussa cadavera exenterandi, 60. feq. primis Auftr. Marchh. tem-porib. incog. I. p. 111. inde ob translationem mos

barbarus I. 45. II. 61. feq. ecilia Renata, fil. Ferdinandi III. I. 519. CECILIA RENATA, fil. FERDINANDI III. I. 519. ULADISLAO IV. Polon. & Suec. R. in matrimonium elocatur, celebratis Varfaviæ nuptiis, ubi & præter morem coronata fuit. Ibid. Obiit Vilnæ 1644. 14. Mart. tertia vice uterum ferens, cum prius filium, filiamque edidisset. Ibid. feq. Funus Cracoviam delatum, & in farcophago argenteo fepulcrali Regum monumento eit illa tum. 520. Epitaphia, aliæque inscriptiones Ib. Loculi delineatio habetur. II. tab. xx. n. r.

Campililium, Ord. Cifterc. Abbatia in Austria fundatorem agnoscit Leopoldum VII. cognom. Gloriofum Ducem Austr. lineæ Babenberg. I. 76. datis fundationis litteris anno 1209, in quibus Vallem B. Virginis vocari voluit conditor, nomen tamen pristinum retinuit. 77.

Canonicorum Regularium S. Augustini Neoftadii

origines. 1. 253.

Capucinorum (PP.) templum & ccenobium Girizburgi conditorem habet Carolum ab Austria Marchionem Burgovia. I. 365. ubi & corpus

fuum ac Coningis eius sepulta iacent. Ibid. - - Vindobonæ ad Forum novum cryptæque Ar-chiduc. origines , I. 387. quæ expenduntur, Ibid. feqq. eiusque immutationes indicantur.

388. 434. 446. Kaoικον τάφ . Maufoli nimirum in Caria ap. Grec. de re magnifica in proverbium abiit. I. р. 1. Carmelitarum discalc. Virgg. ad S. losephum Vin-

dob. monast. ELEONORA, FERD. II. Imp. ux. secunda construxit, ibique condita iacet. I. 522. seq. CAROLINA, RUDOLPHI II. Imp. notha, 1662, 12.

Ianuar. obiit, Mechilinia ad Carmel. primum

fepulta. I. 349. inde alio, & forte Pragam in cryptam ad D. Viti delata, ubi ei loculus num. I. fignatus, tribuitur. Ibid. feq. Natalibus a patre restituta suit 1607. I. Mart. II.

CAROLI IV. Imp. loculus in crypta Pragenfi, medio quasi positus, est repertus. I. 351. Vestimentorum genus. Ibid. Eius corpus, aromatibus conditum, an. 1589. integrum, & quafi paullo ante mortuum, visum est, 352. uti exhibetur II. tab. 1x. num. 4. Epitaphium cum nativitatis, & obitus æra. I. 342. Caput Cæsaris cum ornamento imperatorio exhibetur in facie maufolei occidentali medium II. tab rviii. feet. II.

Bremgarten & Sempach, civitames Helvetica, pro Carolus V. Imp. Rex Hifp. hujus nominis I. Natus est Gandavi an. 1500. 25. Febr. I. 309. Comitia Ratisp. an. 1546. celebravit. 329. Abdicato imperio in monasterium S. Iusti Ord. Eremit. S. Hieronymi se recepit, in quo etiam obiit, 310. ibique primum in loculo plumbeo fub ara Principe humatus est. 311. Emendantur errores de die emortuali, 310. mortisque circumstantiæ enumerantur. Ibid. feq. Corpus post annos quatuordecim exhumatum, Granatam Beticam translatum, 311. integrum adhuc, 309. ficut & an. 1655, quo Pantheo erat illatum, absque corruptione ulla repertum fint.
309. & ibid. nota a. Elogia & inferiptiones 311. feqq. Statua ex metallo subaurata, in genua provolut. in Pantheo fervatur, 318. inter Oenipontanas autem , maufoleum Maximil. L

Imp. ambientes, frustra quærenda. 283. - VI. Imp. Eius nativitas, & obitus 429 437. in Archiducali crypta PP. Capucin. depositus. 388. 432. Arca stannea cum inscriptionibus, 428. cui nova subin ornamenta accesserunt, 443, quæ immutationem cryptæ cauffarunt. 388. Ambæ delineationes, ære expressæ, proferuntur II. tabb. LXXXIII. & LXXXVI. fect. prima.

- II. Hifp. Rex , Eius ortus & occasus. I. 316. in Pantheo depositus, 309. 316. eadem die ac hora, qua ante triginta novem annos lucem

aspexit. 316.

- Archid. Auftr. FERDINANDI I. Imp. fil. Styrensis ac Gracens. audit; I. 478. 484. cum Styriam ceterasque adiacentes provincias regendas a patre susceperat. 484. Eins indoles, Ibid. a praie tincoperae. 484. Eins indoies, teid. ac bellica virtus. 485. Recufatis Elisabethæ Britanniæ Reg. nupriis, 484. 492. Маквам. Аг. векті V. Bav. D. filiam, fibi fponfam elegit, 492. ex qua quindecim liberorum pater, 478. 492. 493. ac hodiernæ Habsburgo - Auftrincæ domus propagator factus est. 478. Perpetuis laboribus tandem fractus, obiit Gracii 484. Corpore Seccovium delato, ac in crypta, fibi fuisque constructa, composito 479. 484. visceribus Gracii in templo aulico S. ÆGIDII relictis. Ibid. & II. 69. Eius maufoleum una cum crypta fex tabulis exhibit. fiftuntur ibid. a num. xciv. ad

- prioris fil. Gracii natus ibidem obiit, in cryptam Seccoviensem postea delatus. I. 489. Tumulus eius, II. tab. xcix. lit. G. fignatus, cerni tur. Error circa obitum ex epitaphio emendatur.

1, 489.

- FERDINANDI A. A. pottea Imp. II. filius, natus 1603. 25. Maii post horam dimid. iterum denatus, & in crpta Seccoviensi depositus est, I. 489. cuius arcula exhibetur II. tab. xcix. ultimo loco.

- ab Austria Marchio Burgovia Ferdinandi A. A. Com. Tyrol. ex prima coniuge, Philip-PINA Welfera, filius, I. 364. Ginzburgi templum & monasterium PP. Capucinorum construxit, 365. ubi una cum uxore sepultus iacet, Ibid. mortuus Uberlinga, intestinis ibidem reli-Dd 2

ciis. 364. & II. 68. feq. Monumenta funerea typis expressa sistuntur. tab. LXIII.

CAROLUS Archid. Austr. FRANCISCI I. & MARIE THERESIE Augg. fil. natus eft an. 1745. 1. Febr. I. 456. 457. Anno 1755. legionis pedestris Dux, & eques aurei velleris creatus, fumma quæque de se sperare iubebat. 457. Morbillis autem an. 1761. correptus die 18. Ianuarii occubuit. Ibid. Publica cadaveris expositio, & sepultura. 457. seq. Sarcophagus cum epitaphio describitur, 456. seq. ære autem expressus pro-fertur II. tab. xci. lit. M.

- Maximiliani, Imp. postea II. filius, natus Vienna 1565, 27. Sept. Obiit ibidem 23. Maii. an. seq. depositus ad D. Steph. in media crypta. I. 192. Eius loculus antiquus fistitur II. tab. xvi. num. 11. novus tab. xvii. Lit. K.

PHILIP. II. Hifp. R. filius , natus Vallifoleti, , obiit Madriti I. 324. non violenta morte, patris iussu, quod tamen plerique haud negant, fed obstinato animo mortem fibi consciscere conatus. Ibid. Error circa obitum emendatur. 325. Conditur ad tempus Madriti in S. Do-MINICI templo, ex quo ad Scorialenf. delatus, 324. in cryptæ minoris secundo ordine deponitur. 320. 324.

- PHILIP. III. filius natus Madriti obiit ibidem, sepultus in Escuriali pone CAROLUM præ-

ced. I. 325.

- RUDOLPHI I. R. R. & ANNE uxoris eius primæ, filius, natus Rhenofeldæ an. 1276. 14. Febr. I. 100. feq. ipfo Sabbato Sancto a RUDOLPHO Ep. Constant. baptizatus, paucis postea septi-Basilea sepultus est. 95. 100. manis moriens, ubi an. 1762. facta iterata invastigatione tenellæ eius reliquiæ in tumulo matris, II. tab. IX. exhito, repertæ funt. I. 100. Inde anno 1770. cum matris & fratris Hartmanni cadaveribus ad monasterium S. BLASII in Silva nigra translatæ, II. 3. in nova ibidem crypta contendæ. 4. 12. Loculus cum epitaphio. tab. cvi. Lit. B.
- losephus, A. A. Caroli Gracenf. fil. posthum. I. 326, 327, 500. Epifc. Radislav. & Bri-xinenf. ac Ord. Teut. Magister factus; 300. feq. ob varia cum Principib & Ordd. Silef. orta dissidia, Nissam, ac demum universam Silesiam deseruit, a Pilip. III. Hisp. Rege an. 1624. ad gubernandam Lustaniam invitatus. 501. feq. Madriti advenit. 25. Nov. fed tertio statim post die febri correptus, vicesima sexta

Dec. obiit 327. 500. mane hora tertia. 327. Corpus eius loculo plumbeo, fuperinducto li-gneo; conclufum, Ibid. in Scorialenfem cryptam delatum est. 327. 500. corde, vase argenteo cohibito, Nissam, ad Collegium S. I. a se fundatum, transmisso. 327. 500. & II. 70.

- Icsephus, Ferdinandi III. Imp. fil. ex se-

cunda coniuge, Leopoldina, natus I. 400. Episcopus subin Patav. Olomuc. & Rutislav. ac Magnus Ord. Teut. Magist. factus, obiit Lincii, Vindob. incrypta Archid. ad PP. Capuc. conditur. Sarcophagus cum epitaphio, & infignib. repræfenta-

tur II. tab. LXXIV. num. 7. Eius cor an ad Cellas Marianas delatum? 71. feq. intestinis Wienne in crypta S. Steph. relictis. 80. feq.

CAROLUS LAURENTIUS, PHIL. II. Hift. R. ex Anna Auftr. uxore quarta fil. natus in Villa Calape, obiit Madriti ad Escuriale translatus est. 329.

- THOMAS, PHILIP. IV. Hifp. R. ex fecunda coniuge fil. natus, I. 331. feq. de cuius obitu

nobis nihil constat. 332.

- - Martellus, Caroli Claudi, R. Sicil. fil. maritus Clementiæ, Rudolphi I. R. R. filiæ quando nuptias celebravit? I. 117. feq. tis genus & annus. 118. Sepultus est Neapoli in sacello Cathedralis ecclesiæ. 118. Eius memoria, translato monumento, infcriptione confervata eft. 119. Filium reliquit CAROLUM, in Hung. Regno fuccessorem, & filiam, CLEMEN-TIAM nomine. 117. nota e.

D. Bav. & Elect. fubin Imp. e. - ALBERTUS, ius nominis VII. maritus Marie Amalie, Io-sephi I. & Wilhelmine Amalie Augg. filiz, Obiit 1745. 20. Ian. 476. I. 475.

proles. 477.
- - Calabriæ Dux, maritus Catharine, Al BERTI I. Imp. fil. I. 126.

- - Egmondus, Dux Geldria, an. 1505. a Ma-XIMIL. I. Imp. in ordinem redactus est. I. 279.

feq. LEOPOLDUS Dux Lotharingia, maritus E-LEONORE, FERDINANDI III. Imp. fil. conditus primum est Oeniponti in crypta Archid. ad SS. Trinitatem Soc. Iesu I. 507. avus erat Francisci III. Lotharing. Ducis, ac postea Imp. eius nominis I. per quem Habsburgo-Austr. gens in MARIA THERESIA consociata, Ethiconigena familia perennat. II. 30. feq.

- Alexander, Dux Lotharingia & Barr. an. 1744. 7. Ian. Mariam Annam, Caroli VI. lmp. filiam matrimonio fibi iunxit. 441. eodemque anno cum exercitu Austriaco Rhenum traiecit, 447. id quod in maufolei Cæfarei ad PP. Capucin. facie orientali exhibetur æri incifum. II.

tab. LXXXVII.

PHILIBERTUS, Sabaudiæ D. maritus CATHA-RINE, PHIL. II. Hilp. R. fille. I. 337.

I. March. Badenf. uxorem duxit Catharinam, Ernesti Ferrei D. Auftr. filiam, nuptiis non ante 26. Iunii 1447. celebratis. I. 235, Contractus matrimonialis, cum reliquis inftrumentis, ad firmandum affertum editis, habentur II. 114.

Casimirus (S.) R. Pol. hymni: Omni die dic Ma-RIE &c. auctor credebatur, probabilius Conga-Do de Heimburga tribuendi. I. 223.

Alberti I. Imp. fil. uxor prædicti CAROLI Calabr. D. obiit Neapoli I. 126. fepulta ibidem in templo S. LAURENTII, ubi eius epitaphium fupra portam legendum, Ib. feq. ex quo errores aliorum circa diem obitus emendantur. Ibid.

- - Alberti II. Austr. D. fil. obiit 1371. in monasterio S. CLARE, intra muros Vindob. ubi facrum velamen fuscepit, ibique sepulta iacet.

CATHA-

Catharina, Ernesti Ferrei Ducis Auftr. fil. I. 232. 235. CAROLO I. Marchioni Badensi, de quo fupra, elocata, cum prius desponsata fuisset Fax-DERICO Placido Elect. Sax: Instrumenta, nu-ptias eius concernentia, vid. ap. maritum Ca-Obiit Badenwilæ in mar-ROLUM I. March. chionatu superiori, ibidem sepulta, ubi eius lapis adhuc quidem existit, adeo tamen detritus, ut

nihil discerni possit. 235. seq.
-- Ferdin I. Imp. fil. I. 374. Francisco III. Mantua Duci primum nupta, 373. eoque mor-tuo, Sieismundo II. Pol. Regi in manus convenit. Ibid. ab eo autem repudiata, domumque rediens, Lincii maximam partem degebat, ibid. ibique mortua, 374. in ecclesia parochiali sepulta credebatur. 373. Eius fata cum in vita, tum post mortem, ibid. feq. Sepulturam perpetuam in templo S. FLORIANI, ut testamento petierat, anno primum 1614. iubente MATHIA Imp. obtinuit. 373. Eius farcophagus cupreus delineatus datur Il. tab. xLvII. Sect. Il.

- Leopoldi I. D. Aufr. cognom. Gloriofi, vidua, Amadei V. Sabaud. D. fil. II. 40. Eius nupties, earumque cauffa, & occasio. ibid. Quo tempore mortua fit ? l. 141. 142. Sepulta fuit Kanigsvelda, ubi eius fceleton adhuc integrum, cum lamina, licet confracta, ex frustis tamen coniunctis, integrum titulum efficiente, repertum. I. 141. inde an. 1770. ad monasterium S. Blash translatum II. 40. religiose condendum. 41. feq. Loculus novus cum epitaphio exhibetur tab. cv11. lit. L.

- - de Cussino, eiusdem filia, nata est an. 1320. ac baptizata ab Episcopo Argent. IOANNE, aut 13. Febr. sub dedicationem ecclesiæ Kæ-nigsveld. II. 43. Nupsit, conciliante Philippo Gall. Rege, Eugueranno VI. Domino de Cusfin , cui filium peperit cognominem , 44. Mortuo priori marito ad secunda vota cum Con-RADO Hardeggio transiit, ibid. quocum peste obiit, ibid. an. 1349. 28. Sept. I. 147. fepulta Kænigsveldæ, ubi ei loculus num. 2. fignatus, quamvis lamina haud inventa fuerit tribuitur, in quo corpus eius integrum, foeno involutum, repertum est. 136. 147. leton eius, cum matris, & reliqq. DD. cadaveribus, ad monasterium S. Blassi anno prænotato translatum, Catholica iterum fepultura custodiendum. II. 42. seqq. Habitus vestium eius integrior adhuc inventus, tab. 11.

- Philip. I. Hisp. R. fil. posthuma Portugalliæ Regina, I. 321. obiit Ulissiponæ, 1578. an vero exuviæ eius, secundum aliquorum opinionem, inde ad Escuriale, reliquis tacentibus, translatæ

fint, dubium remanet. 322.
- - PHILIP II. Hifb. R. fil. CAROLO PHILIBER-To, Sabaudia Duci, coniuncta fuit. I. 337. Obiit Taurini numerosæ utriusque sexus prolis mater, ibique, ut videtur, sepulta iacet.

338. - RUDOLPHI I. R. R. filia, anno 1276. nuptias celebravit cum Ottone, Henrici infer. Bav. fil. I. 48. cui duos peperit filios. 47. feq. Obiit ipsa 1283. Landishuti sepulta, ubi tamen Mon. Aust. T. IV. P. II.

nullum monumentum, aut epitaphium detegi potuit. 117.

CATHARINA, RUDOLPHI IV. UX. CAROLI IV. Imp. fil. obiit 1395. 26. April. fepulta est ad S. Steph. I. 172. 188. Cadaver eins herbis & linteis involutum, fignum est, eam viduitatis fuæ dies alibi transegisse, & clausisse. 188 fimulacrum in cenotaphio Rudolphi fculptum cernitur. II. tab. xv. Sceleton tab. xvi. num. 7. oftenditur, & fitus modernus cum novo farcophago in crypta restaurata tab. xv11. lit. C. recurrit.

- Sigismundi III. Polon. & Suev. Regis ex Anna Austriaca fil. elapsis octo a nativitate men-

fibus extincta est. I. 493. seq.
- Sigismundi Tyrolens. A. A. uxor secunda, Hæc, marito defuncto, Enico I. D. Brunsvic nupta, obiit 1524. sepulta Munda, ad Visurgis & Fulda confluentiam. 212.

- RENATA, filia CAROLI Gracens. A. A. nata Gracii, ibidemque mortua, thoro Parmensis Ducis iam destinata. ibid. Corpus primum Gracii in templo aulico S. I. depositum, dein vero Seccovium in cryptam paternam devectum est, ibid. intestinis in dicta ecclesia relictis. II. 69. - Isabella, filia naturalis Philippi IV. Hif. R. anno 1714. 26. Nov. Bruxellis in parthe-

none quodam obiit. I. 332.

Casimirus III. feu IV. Pol. Rex, an. 1454, UXOrem duxit Elisabetham, Alberti II. Imp filiam. I. 223. 225. Obiit ipse an. 1494. pag. 223.

Castella Principis axiomate Philippus Pulcher an. 1502. primum exornatus eft. I. 286. Cholomannus (S.) an. 1012. per Auftriam in ter-

ram Sanctam profecturus, Stockeravii 16. Iul. martyrio affectus est. I. 4. 5. Multis miraculis clarus an. 1015. annuente S. Pontifice Mellicium transfertur, 3. 4. 7. quæ folemnitas et-iam ad decimum tertium Octobris an præced. refertur. 6.

Christi de cruce pendentis imaginem, e metallo, aut cœlato opere fusam, arcis funereis insculpere ætate nobis propiore usuvenit. I. p. viu.

& 389. feqq. pallim.

CHRISTIANA LEOPOLDI I. Illustris March. Austr. filia, Treviris in archa cultodia fiponte reclu-fa, vitam folitariam egit, ibique 3, Nov. an. incerto mortua & fepulta est. I. 20.

Christiani, religione ducti, crucis figna in epitaphiis pro punctis, non raro etiam fingulis verbis adponebant. I. p. 1x. & 177. feqq. nti etiam epitaphia integra in modum crucis eformata cernuntur, p. 1x. x. 179. 181. 185. 191. fubindeque in utraque parte infcripta. p. 1x. 180. 184

CHRISTIERNUS II. Dania R. ISABELLAM, PHILIPPI I. Pulchri filiam, duxit in uxorem. I. 300. Ægrotanti ac morienti in castro Swinarde, iuxta Gandavum sito, assistebat, 303. ac postea morbi, mortisque & exequiarum circumstantias publico instrumento confignari fecit. II. 128. feq.

CHRISTINA, FERDINANDI A. A. postea Imp. II. fi-lia, nata Gracii 1601. 12. Iunii, I. 489. &

517. (ubi vero errore typogr. legitur 21.) post horam iterum extincta, & in crypta Seccop. de-

posita. Ibid. Epitaphium. 490. CHRISTINA, IOSEPHI II. Imp. ex prima coniuge fil. fecundogenita 1763. 22. Nov. vix aquis taribus tincta, excessit, in crypta ad PP. Capucin. Vindob. condita I. 461. Arculæ descriptio & epitaphium. Ibid. seq. Typus exhibetur pro pedibus matris II. tab. xcii. lit. P.

CHRISTOPHORUS, FRIDERICI III. Imp. fil. primog. natus est an. 1455, 16. Nov. defunctus, iterum 21. Mart. an. feq. Neoftad. fepultus. I. 259. Epitaphium ab erroribus purgatur. ibid. Lapis fepulcr. typis editur II. tab. xxix. num. 3.

- - Sigismundi III. Polon. & Suec. R. ex An-NA Austriaca filius, an. 1598. 1. Febr. exceffit, una cum matre sepult. I. 494.

Chronicon Kanigsveldense notis illustratum. II.

161. feqq.

Chronologicæ notæ in epitaphiis quo tempore coeperint, definire haud licet. I. p. xvi. prima ex Austriacis deprehensa est Kænigsveldæ in Argov. annum 1343. indicans. ibid. & 142.

CHUNEGUNDIS, FRIDERICI III. Imp. fil. Eius nuptias cum Alberto Bavariæ Duce, per litteras supposititias promotas fuisse fertur. I. 263. Post obitum mariti in monasterio Pitrichiano Monachii vitam reliquam egit, ibique mortua, ha-bitu tertii Ord. S. Franc. induta, in æde D. Virginis Collegiata condita fuit : qua tamen aperta nulla fingularis eius arca detegi potuit. ibid. - HENRICI S. uxor, binominis erat, ac alio

nomine Elisabetha vocabatur. I. 14.
- Ottocari R. Bob. fil. nata eft 1265. 10. Mart. statum monasticum amplexa est, I. 110. not. c. in quo cum Aonere forore fua, Ru-DOLPHI II. Suev. Duc. uxore, confunditur. 111.

Cileiensis Comitatus in Styria, extincto ultimo Comite, ULRICO, ditioni Austriaca accessit; I. 256. cuius igitur scuti utraque pars in mausolei Fridericiani latere occidentali primo & fecundo loco comparet, ibid. feq. cuius ectypa habentur II. tab. xxvIII.

CIMBURGA, ERNESTI Ferrei uxor fecunda, MOVITI, Maffov. D. fil. quando nuptias celebrarit ? I. 229. & nota a. Hæc illi fola liberos peperit. 232. Obiit Dirnizii in itinere Cellenfi constituta, anno 1429. 28. Sept. 229. sepulta Cumpifilii in tumulo fundatoris, ibid. feq. ut inscriptio docet, quoad diem tamen mendosa,

Cineres, carbones, fœnum, culmi, herbæ &c. in loculis repertæ, I. p. xxx. 58. 136. 138. 141. 143. & ad quem usum adhibitæ. 58. 59.

CLARE (S.) monasterii, ad OO. SS. dicti, in urbe Gracenst origines. I. 490. In hoc sepulturam fibi elegit Maria, Caroli Styrens. uxor, exstructo monumento marmoreo, 491. quod describitur. ibid. feq. Eius schema, ære expressum, II. tab. c.

- Madriti, IOANNAM, CAROLI V. Imp. filiam fundatricem habet, quod & ipsa ingressa, ibique mortua & sepulta est. I. 336.

- Vindob, B. V. MARIA de Angelis dictum,

ELISABETHA, MAXIMIL. II. Imp. filia, ac vid. CAROLI IX. Gall. Regis fundavit, 1. 381. iniecto fundamentis nummo, annum 1582. indicante. 383. Ibi fundatrix fepulturam fibi elegit in choro ante supremum altare. 381. ln ipfo hoc choro fepulta ad tempus fuerunt MATHIE, uxorisque eius Anne, & Ferdi-NANDI II. lmpp. cadavera, ut lapides relicti Singula hæc ære expressa mondocent. 383. strantur II. tab. LXVIII.

CLAUDIA FELICITAS, filia FERDINANDI CAROLI A. A. Twol. 1. 412. 508. LEOPOLDO 1. hpp. in manus convenit Gracii. 509. Obiit an. 1676. 8. April. 412. 509. Corpus habitu S. Do-MINICI indutum, 412. in templo eiusd. Ord. ut petierat, sepultum iacet. 411. 509. Lapifepulcrales cam infcriptionibus, 412. & epitaphium, ac inferiptio altera. 509. feq. Cor in crypta PP. Capucin. deponi voluit, ll. 73. Cor intestina autem ad S. STEPH. Ibid. LEOPOLDUS vero, post mortem coniugis iter ad Cellas Marianas faciens, cor ibidem, auro fusum, in memoriam eius obtulit, triplici inscriptione chronographica exornatum. 72. Monumentum funebre, cum ichnographia templi S. Dominicı exhibetur tab. LXXVIII.

- Medicea., FERDINANDI, Magn. Ducis Etrurie filia, 1,505. Mortuo marito eius primo, FRIDERICO Duce Urbinenf. LEOPOLDO A. A. Tyrolenf. copulata fuit, l. 503. 505. feq. eique tres filias & duos filios genuit 506. Obiit an. 1648. 25. Dec. 505. Oeniponti in crypta ad SS. Trinitatem, ad dextrum mariti la-tus composita. 505. Loculus sunereus sistitur

ll. tab. ci.

Claustro - Neoburgensis in Austria infignis Præpofitura Canonic. regull. S. Augustini, conditorem habet S. LEOPOLDUM, March. Austria, I. 27. 36. In ea Sancti fundatoris fui, eiusque posterorum aliquot reliquiæ conservantur, 27. feqq. inscriptiones vero ; canonizatione eius antiquiores haud funt. 28. 29. 31. 32. Sunt & alii , eiusdem stemmatis , ibidem terræ mandati , quorum tamen monumenta non amplius fuperfunt. 34, feq. Sepulcri S. LRO-POLDI vet. & novi descriptio 28. feq. eins schema typis expressum præbetur tab.

CLEMENS a Greiffenstein, filius naturalis Sigismundi

A. A. Com. Tyrol. 1. 212

CLEMENTIA, RUDOLPHI I. R. R. fil, nata circa an. 1271. an. 1280. ad sponfum, CAROLUM Martellum, in Lombardiam deducitur: Ibid. Eins absentiam matri mortem accelerasse censendum est. 98. & II. 10. Obiit in pestilentia. Vid. supra CAROLUS Martel.

Coemeteria Christiani, abolita corporum crematione, condiderunt, Gracis hypogea, Latinis

conditoria vocata. I. p. 1v.

Coleta quædam monialis , Ord. S. Franc. a quibusdam Rudolehi I. R. R. filiabus adnumeratur, e quarum numero vero expungitur I.-113. Collegii nobilium Domicellarum Oeniponti in Tyroli origines, I. 454. & constitutiones, II. 156. ac litteræ fundationis. 153.

Collegium Soc. IESU Friburgi Brisg. LEOPOLDUS V. A. A. fundavit, I. 503. litteris fundationis Oeniponti an. 1630. 20. Maii. oblignatis. II. 146.

Mantuæ, ELEONORA, FERD. I. Imp. filia, Mantua Ducissa, construxit, I. 356. ibique

quiescit. 355.

- Nissa in Silefia conditorem habet CAROLUM Iosephum A. A. Uratislav. & Brixin. Episc. quo cor fuum post mortem deportari, vivens præcepit. I. 327. 500. & II. 70. Columbanus, Abbas S. Petri, Ganda in Flan-

dria, tumulum Isabelle Dan. Reginæ, filiæ Phil. I. Hifp. Regis, ab heterodoxis destructum, restituit. I. 302. & not. a.

COLUMNA, Marcus Ant. an. 1615. fub Maxi-miliano I. Imp. Feronam, contra oppugnan-tes Fenetos & Gallos, firenue defendit: I. 282. id quod in mausol. Imperatoris exhibetur. II. tab. XLIII. num. 24.

Congressus Maximiliani I. Imp. cum tribus Regibus an. 1515. 16. Id. in Austria celebratus, I. 281, in eius mausoleo Oenipontano exhibetur.

loc. cit. tab. XLIII. num. 23.

Conradus Imperator I. Spira Nemetum cathedralem ecclefiam diruit, & novam conftruibique cryptam pro Imperatoribus Romano-Germ. qui alibi fepulturam fibi non elegerint, constituit, ubi & ipse cum uxore sua conditus suit, I. 88. mortuus in inseriore Tra-iesto, Frisia urbe, relictis ibi intestinis. II. 62. - III. R. R. LEOPOLDO V. March. Auftr. Du-

catum Bavariæ contulit. I. 39. - feu Conradinus, Frid. II. Imp. nepos, regnum Sicilia recuperaturus, captus, & 4. Nov.

Eius epita-

1269. capite plexus est. I. 82.

phium. 83. - LEUPOLDI, Znoymenf. Marchionis, & ITHE Austriace filius, patrem, a BRECISLAO, Bob. hereditate exutum, in integrum restituit.

- S. LEOPOLDI fil. Archiep. Salisburg. obiit in Admontensi O. S. Bened. monasterio, ibique sepultus est, latente tamen eius sepulcro. I. 67. 68. Multa ante perpessus adversa a Fri-DERICO Imp. fratruele. Ib. & not. b.

Comes Hirfutus, qui & Pilofus, vulgo der Rangraf vocatus, unde ortum trabat? I. 23. uxorem duxit Euphemiam, Leopoldo III. March. Außtr. filiam, que illi comitatum Peilfein in dotem attulit. 25. feq.

- de Heimburga , Prior olim Gemnicensis, Hymni: Omni die die MARIE, qui S. CASIMI-Ro adscribitur, probabilius auctor est. I. 223. - Cantor Turicenf. RUDOLPHI I. R. Rom. liberos versib. Leonin. decantat, l. 112. ex qui-bus corum ordo & numerus statuitur, 111.

nonnullique ex illorum albo expunguntur. 113. Constantia, Caroli Styrenf. filia. l. 495. Defuncta forore fua Anna, a Sigismundo Ill. Pol. & Suec. Rege ad thalamum invitatur, ibid. eique an. 1605. 4. Dec. coniuncta, & in Regi-nam coronata fuit. 496 Obiit Vazdoviæ, corpore Varfavium interim delato, ibique ad mortem usque mariti affervato. 494. 497. Epitaphium cum infigni elogio. 495: tumba vero IL

phum cum infight elogio. 43), tunioa veto il tab. xx. num. 2, exhibetur. Constantia, Leop. VII. Gloriofi D. Auftr. fil. tertia, uxor Henrici III. March. Mifnie, obiit 1262. fepulta in Cella Veteri ad Muldam Freiberg. 1. 81. Emendantur errores circa mortem eius. Ibid.

Constantinus Mag. humari expetiit Conftantinopoli in porticu templi Apostolorum. l. p. V. Corpora ob pollincturam exenterandi origo, & cauffa. Il. 60. Apud Christianos ob translationem mos barbarus, 61, cuius rei exempla proferuntur L 45. not. a. & 78. a Bontfacio VIII. P. M. an. 1299. iam prohibitus, 45. cit. not. a. fed non ubique observatus. ll. 61. 63. seq.

Cosmus II. M. D. Etruriæ uxorem duxit Mariam MAGDALENAM, CAROLI A. A. Styrenf. fil. ex qua feptem fuftulit proles. l. 499.

Croatia, a Turcis oppressa, a Maximit. 1. lmp. iterum recuperata est an. 1492. vel sequenti. quod in mausoleo eius Oenipont. exhibetur. Il. tab. xxxiv. num. 9. Cryptæ fubterraneæ, & tumuli prominentiores

primis Austr. Marchh. in usu non erant, 1. 2. sed condebastur adhuc humo, seiunctis tamen fepulcris p. 1v. 36. fegg. Gens vero Habsburgica fecul. xiv. coepit funera cryptis inferre p. iv.

132. 160. 166. & alibi per decurium. -- Archiducalis crypta Vindob. ad D. Steph. qua fortuna inventa I. 176. recondendis polítea Principp Austr. visceribus destinata, 177. & II. 76. ficut Lauretana ap. PP. Augustin. cordibus. Ibid. & feqq. Utriusque delineatio cum ichnographiis & urnarum ectypis. tabb. xvi. xvii. CIX. CX. CXI.

- Nova in monast. S. Blassi, in Silva nigra, translatis ex Helvetia Principp. Austr. cadaverib. destinata. ll. 1. seqq. Eius ordo, 3. loculorum funerumque recensio, 4. capp. postea sex explananda, ac typis æneis quatuor exhibita, a num. cv. ad cviii.

#### Đ.

D. littera in chronodistichis apud Belgas olim numerum non faciebat. l. 288. 291, 299.

DAGOBERTUS I. Francor. seu Austrasia R. Spira Nemetum templum cathedrale construxit I. 87. DIANA Phalanga, nobilis Surretina, ex loanne ab Austria, CAROLI V. notho, filiam suscepit

loannam nomine. l. 328. Diego, feu lacobus, Phil. ll. Hifp. R. ex Anna Austriaca fil. in Escuriali sepultus est. 1. 329.

Diessenhofium urbs, modo in Helvetia, olim imperio adscripta, Domui Austr. an. 1447. sponte fese restituit; l. 254. hinc forte scutum eius in mausoleo Frid. Ill. lmp. comparet, ll. tab. xxvi. loco tertio.

Dionysius Exiguus usum æræ Christianæ in lapi-dib. sepulcr. seculo VI. induxit, communem feculo dein VIII. factum. L. p. xvi.

DOROTHEA, notha MAXIMIL. l. lmp. fil. ux. postea loannis Offrisia Comitis. 1. 291.

nata circa an. 1611. amitæ suæ exemplo par-thenonem S. Claræ Mantuæ Carpet. ingressa folemnia vota emifit. l. 337. De obitu eius nihil conftat, haud dubie tamen in eodem monaft, defuncta & fepulta ett. Ibid.

Doxanense monasterium Virgg. Ord. Pramonstrat. fitum in circulo Bobemia Slanensi 1. 71. fundatum eft a GERTRUDE , S. LEOPOLDI fil. 70.

ubi & sepulta iacet. 71.

De Duyno, Hugo, a Beatrice, Henrici II. Com. Goritie vidua, suo, & filii sui nomine, castrum Barban. Il. 103. & arcem Wexenstein pignore accepit. 106. Ab HENRICO, R. Bob. ac Com. Goritie, capitaneus Goritie constitnitur, 107.

Einfidlensis B. V. MARIE Eremus, Germanice Funsterwald, haud male etiam Silva nigra

reddi potest. l. 21

ELEONORA, CAROLI Styrenf. A. A. fil. I. 498. nata Gracii 370. 498. baptizata ultimo eiusd. 498. variis infirmitatib. affecta, thenonem Halensem cum forore est ingressa, ibidemque obiit. 367, 370. 498. Corpus Archiducis primum ante aram fupremam reconditum est, 370. novæ cryptæ postea inferendum. 371. Epitaphium cum insigni elogio. 370. Tumulus II. tab. Lxv. lit. c. ubi etiam lapis fepulcralis, fepulturam primam obtegens, delineatus datur :

- CAROLI IV. Lotharingia D. & ELEONORE A. A. filia, Eius nativitas, obitus, & fepultura. l. 507. 508. Locus fepulturæ exhibetur.

ll. tab. c1.

- FERD. I. Imp. fil. 1. 365. nupfit Guillelmo D. Mantue, ubi templum & collegium S. I. fundavit, 356. in quo etiam sepulta iacet. 355.
- FERD. II. Imp. ux. secunda, VINC. GONZAGE

D. Mant. fil. l. 523. quo mortuo monasterium Virgg. Carmelit. difcal. Viennæ fundavit, 522. 523. fibique cryptam conftruxit, quæ defcribitur 522. feq. Obiit improlis, in memorata crypta fepulta, 523. Epitaphium, 525. cum aliis inscriptionibus. Ibid. feq. Cryptæ typus ll. tab. civ. Cor sequenti post mortem die exemptum, vasculoque ex achate, superinducta arcula argentea, conditum, Gracium transmiffum est, in templo S. CLARE deponendum. II.

69. 70. Schema urnæ tab. cx. fect. Ill. datur. - FRIDERICI III. lmp. uxor, EDUARDI Lufit. R. fil. 1. 260. 262. Pacta nuptialia. 260. Eius nomen Nicolaus in Helen B quidem mutavit, eo tamen usa fuisse non legitur. 261. Senatui Augustano nativitatem filii Maximiz. fignificavit. 272. nota a. Obitus & fepultura. 251. 260. 261. 283. Eius cadaver, ut quidam crede-bant. Vindobon. non fuit translatum. 262. Eius statua Oenipontana. 283. Lapidis sepulcralis cum epitaphio, 261. eiusque adumbratio. Il. tabula xxix.

Dorethea feu Anna, notha Rudolphi II. Imp. Eleonora, Maximil. II. Imp. fil. Praga in crypta D. Viti fepulta. l. 350. Loculus stanneus cum epitaphio, æram ortus & occasus principis indicante, ibid. cuius typus exhibetur, ll. tab. Lx. num. 2.

- PHIL L Hifp. R. filia, EMANUELIS Lufit. Reg. vid. ac Francisci I. Gall. R. poftea uxor Il. obiit ad Pacem Augustam, vulgo Badaioz. I. 323. Corpus eius e Merida, seu Emerida, in cryptam Scorialensem illatum eft , 324. ubi in primo ordine quiescit. 320. Eius statua, ex

metallo inaurata, in Pantheo ad finistram CAROLI V. lmp. posita cernitur. 318.

- - Sigismundi Tyrolenf. A. A. uxor prima sepulta est in crypta Stamsensi. ibid. Ei filius tribuitur Wolfgangus, in cunis defunctus, qui tamen verius Sigismundi frater eft. ibid. feq.

-- MAGDALENA THERESIA, LEOPOLDI I. Imp. ux. tertia. Eins nativitas, & obitus I. 414. 435. condita est in crypta Archid. ad PP. Capuc. 414. Loculus ligneus cum epitaphio, a se ipfa concinnato, profertur. Il. tab. LXXIX. num. 2. Huic fubin, iuffu Aug. neptis MARLE THE-RESIR, alius, stanno fabrefactus, cum decenti inscriptione, superinductus est, cuius schema tab. LXXXIV. fub cod. num. 2. exhibetur, & describitur. l. 435. feq. Epitaphia honoraria. 414. feqq. Corpus post mortem ablui, aut pollingi, ac exenterari, vivens vetuit. ll. 90. - MARIE lOSEPHE, FERD. III. Imp. filiz, na-

tivitas, ac error circa eam. l. 403 404. Nu-pta primum Michaeli R. Pol. ac, eo mortuo, dein CAROLO LEOPOLDO Lotharing. D. 403. fepulta post mortem Vindob. ap. PP. Capucin. ubi facrophagus eius confiftit, 403. Epitaphium . ibid. feq. quod emendatur. 404. Corpus exentari pariter prohibuit. ll. 86. Loculus ære ex-

preffus fiftiur tab. LXXXV. num. 21.

SABETHA, ALBERTI I. Imp. uxor, MAINHARDI EL IV. Com. Tyrol. filia, quando nata? I. 125. 144. ex Elisabetha Bavara, II. 14. 171. non vero ex AGNETE Austriaca, ULRICI D. Carinthiæ vidua, L 84. quod diplomatice oftenditur. Il. 100. feqq. Tempore nuptiarum annorum tredecim erat. 125. În Reginam coronata est Norimberga. Il. 15. 16. Cum marito monasterium Kænigsbrun in Suevia, 17. & post necem eius aniverfaria duo fundavit, 16. inque loco occifionis facellum conftruxit, in duplex monasterium, ea adhuc vivente, commutandum, l. 132. Il. 16. 17. quibus a cæde Rom. Regis nomen Kænigsveldæ fen Campus regius accellit. ibid. Ab ardore, necem mariti vindicandi, excufatur, 17. feq. Obiit Vienna an. 1313. 27. Octobr. Il. 143. 144. 283. & Il. 18. quanquam alii fequentem velint. l. 143. not. a. ll. Qui vero annum 1316. ponunt, de translatione accipiendi funt. I. 143. not. e. fervente igitur adhuc bello, FRIDERICUM Pulchr. eius filium inter, & Ludovicum Bavarum, de corona Imperii. bello, corpus demortuæ Imperatricis ap. FF. Minores depositum suit, post annos tres, ut petierat. Kenigsveldam devehendum, I. 143. feq. ll. 18.

plicatum; cum lamina plumbea, nomen & di-gnitatem indicante, inventum eft, l. 143. ll. 18. ut tab. x. num. 9. exhibetur. Indulgentiæ, in remedium animæ illius, & liberorum, ibidem humatorum, eidem loco concessa. 11. 187. Translatum postea inde an. 1770. ad monaster. S. BLASTI corpus; diem iudicii ibidem exspectat. 2. 4. 14. feqq. Tumulus novus cum e-

pitaphio. tab. cvir. lit, da

ELISABETHA eius filia , FRIDERICO IV. Lothar. D. i matrimonio iunda, proavia unitæ hodie Habsb. Austriaco-Lotharingica Domus, ut schema Genealog. docet, facta est. Il. 30. 31. post mortem mariti, quæ an. 1328. evenit, Rudolphi filii tutelam, ac regimen suscepit. 31. Obiit Nanceit, ibique prius fepulta, l. 144. agente autem Abbatissa Kænigsveld. monasterio huic adiudicata, eoque translata fuit, 145. feq. not. c. ubi eius exuviæ, licet promifcuæ, & non integræ repertæ fint, aderat tamen lamina nomen eius, diemque obitus indicans, 144. feq. Inde ad monasterium S. BLASII translatæ funt, in condita noviter crypta religiofe custodiendæ, ll. 4. 30. feq. quibus nunc loculus, tab.

fil. regnorumque Hung. & Bob. heres. Eius - Alberti V. Imp. II. uxor, Sigismundi Imp. ta est Alba regia, nullo tamen hodie superstite

monumento. 220.

- Eius filia, uwor postea Casimiri III. aliis IV. Pol. Regis facta, 1. 223. 225. Post obi-tum mariti habitum S. Francisci sumpsit. 223. Cracovia, in ecclefiæ Cathedr. facello S. Crucis, pro quo octo facerdotes, cum uno clerico fundavit, bioque fepulta iacet. 223. Epitaphia. 224. De monumento funereo nihil fuperest, quam ta-bula picta, a nobis ll. tab. xx. exhibita, quæ describitur. I. 223.

- Alberti III. ux. fil. Caroli IV. Imp. fepulta est Gemnicii l. 170. ubi cadaver eius medium inter Alberti ll. coniugisque eius offa repertum, 168. ac ex crobylo cognitum fuit, 170. quem locum ei maritus fuus, post mortem parentum assignavit. 168. Inscriptio nova, in memoriam investigationis cryptæ, polita. 171. num. 111.

Cryptæ delineatio exhibetur ll. tab. xiv. ubi e-

ius cadaver num. 3. reperiundum.

- Andreæ Ill. Hung. R. ex prima coniuge filia, novercam in Argoviam fecuta, in monafterium Tæssense, vulgo Tæs, semihora a Vi-toduro dissitum, se abdidit, ibique vitam monasticam agens, in opinione sanctitatis decessit, ac fepulta iacet. 1. 139. Reliquiæ vero eius, cum de transferendis ex Helvetia ad S. Blas. Austr. Principp. cadaveribus ageretur, ibidem frustra quæsitæ, ll. 2. 39. immo nec locus sepulturæ, etiam a senioribus, investigari potuit. 39.

- - Caroli IV. Imp. ux. quarta. Eius epita-phium in tumulo *Pragenfi*, cum ortus & occa-fus epocha. L. 345. Eius effigies il. tab. lix.

MON. AUST. T. IV. P. II.

pbi cadayer eius linteo . ac pilis vitulinis im- Elisabetha, Carola Gracenf. A. A. filia. Eius nativitas, & obitus. L. 488. Sepulta in crypta Seccoviensi, in qua loculus eius tab. xcix, lit. e. conspicuus est.

FERD. 1. fil. SIGISMUNDI II. Pol. R. UXOT, obiit Vilnæ in Lithuania, non fine veneni fufpicione. 1. 354; Sepulta iacet in cathedr, ecclesiæ sacello S. Stanislai M. ibid.

- FRIDERICI I. Pulch. Imp. -ux. IACOBI II. Arrag. R. fil. l. p. 151. ultimo loco nata. 152. 158. 159. nuptias celebravit adhuc admodum juvenis, x (2, quin annos vitæ ultra 28. aut 29. non perduceret, 153. mortua Vindab. & in facello S. LEOPOLDI ap. FF. Minor. fepulta. 152. Errores circa obitum emendantur. ibid.

- Eiusdem filia , fepulta fuit in Carthufia Maurbac. ap. patrem; loco, ad tempora usque Maximil. I. lmp. incognito, 155, nonevero religiofe, una cum patris offibus, in medio choro ad hunc ufque diem confervantur, 457.-ut

are excisium prætentatur II. tab. x11. fect. I.

- FRID. IV. Tyrolens. A. a. axor I. Rupparti
Palat. postea Ro. R. fil. I. 207. Obiit ex parti filæ cognominis 1409. 31. Dec. sepulta cum

ea in monaît. Stamfenfi. 207.

- HENRICI Placidi, D. Austr. ux. nata Comitif. de Virnenburg, nuptias celebravit adhuc invencula: I. 142. Earum occafio, II. 46. feq. Corpus mariti Gracio, abi primum ap. FF. Minor. humatum fuerat, Kanigsveldam in Argoviam transferri curavit I. 139, ubi & ipfa obiit, ac in eadem crypta requiem temporariam obtinuit, 135, 142. translata hinc ad monafterium S. Blasti, in crypta nova condenda. II. 45. feqq. ubi ei farcophagus novus tab. cviii. Lit. O. ære expressus, destinatus est. Locu-lus primus cum lamina, Kænigsveldæ repertus

tab. M. num. 8. exhibetur.

" - Leopoldi Ill. March. Auftr. filia prima, nupfit Ottokaro, Styr. March. I. 24. Obiit anno incerto, fepreta in monast. Garftensi, a marito fundato. Ibid.

LEOPOLDI IV. Sancti filia, HERMANNO de Wirzeburg, Landgr. Thuring.nupta, in primo

puerperio obiit, fepulta loc. incog. I. 71.

- LEOFOLDI III. Probi, D. Aufir. fil. fiponfa
HENRICI IV. Comit. Gorit. I. 190. Obiit in
Marchduring, 204. not. d. anno vitæ decimo
quarto, aut quinto, fepulta Vindob. ad S. Steph. 190

- - Mainhardi IV. Com. Tyrolis, & Goritia ux. mater fuit filiæ cognom. Alberti I. postea

Imp. coniugis. II. 14. 171. Una cum marico monafterium Stamfenje fundavit. I. 205.

— Maximil. II. lnup. fil. ac Caroli IX. Gall.
R. uxor. I. 382. Vidua facta in Aufriam rediit, ac Vindobonæ monaft. S. CLARE conftruxit, 383, ibique in choro sepulturam fibi ele-381. cui post mortem illata fuit. 382. Eius testamentum producitur, IL 143. feq. schema vero fepulcri tab. LXVIII. - Ottonis Hilaris, Duc. Austr. uxor prima

STEPHANI Infer. Bav. Ducis, non Fibulati cognom.

cognom. filia. I. 163. Obiit ex veneno, ut creditur, sepulta in Neuperg ad sinistram mariti. 163. In eius ætatem inquiritur. 164. Tumulus eius in crypta Neupergensi, a marito una cum monasterio constructa, 160. ære exhibetur II. tab. xIII. num. 2.

ELISABETHA PETRI II. Sicil. R. ux. dotem auget BEATRICI filiæ, IOANNIS HENRICI, Com. Tyrol. & Gorit sponsæ, Il. 108. ac heredem instituit bonorum , fibi ex hereditate materna obventu-

rorum. 100.

- - feu Isabella, Phil IV. Hisp. R. ux. prima, obiit Madriti ante filium, regni successorem iam designatum I. 317. hinc vel ideo in Pantheo fepulta fuit. 309. 317. - Rudolphi Ill. Bob. R. ux. fecunda, quæ &

RIXA, PREMISTAI II. Bohem. R. filia, ac vidua WENCESLAI IV. R. Bob. Eius nuptiæ & obitus. I. 154. fepulta Brunnæ in monast. O. Cisterc. 2 se fundato. Ibid.

WENCESLAI IV. Bob. R. filia, ex GUTTA, uxore eius prima, Rup. I. R.R. fil. I. not. f.

ad p. 119.

Werdenensis cuiusdam Comitis uxor, perperam ERNESTI Ferrei , Duc. Auftr. filia fuille

perscribitur. I. 233.

- CHRISTINA, CAROLI VI. Imp. uxor, quo anno, matrimonio iuncta? I. 444. Mortis historia cum exequiis & sepultura. 445. seq. Epitaphia. 444. Sarcophagi stannei descriptio, Ib. Cor, & intestina cum inscriptionibus Il. 94. seq. Loculi adumbratio. Tab. LXXXVI. num. 32.

- Maria, Borbona Puil. Parm: & Placent. D. fil. Iosephi II. tum adhuc Arch. uxor prima. 1.460. obiit Vindob. in fecundo puerperio, variolis pariter laborans. Ibid. Cadaver demortuæ Reg, Principis pollinctum quidem, exenteratum autem non fuit, *Ibid.* & ll. 96. fepultumque in crypta apud PP. Capucinos, non omni tamen alias confueta pompa, abfente, ob morbi averfionem, Aula Cæfarea. I. 460. feq. Epitaphium Ib. Defcriptio loculi ftannei. 459. eiusque schema. Il. tab. xc11. lit. O.

- aliis Anna, Max. I. Imp. fil. notha, nupfit Ludovico Il. Com. de Marca, Dom. Novicafri,

Hebermont & Rochefort. 1. 291. EMANUEL, Lust. Rex, tertiis votis uxorem duxit

ELEONORAM, PHIL. I. Hift. R. fil. I. 323. Emblemata, defunctorum studia indicentia, monumentis sepulci, insculpere, Gracis & Romanis in nfu erat. I. p. xxi.

Equestrium Ordd. figna in iisdem monumentis. I.

p. xx11. 252. & alibi passim. Erchenbaldus, Achiep. Mogunt. quo anno Por-

PONEM, Treverens. Archiep. inauguraverit. I. 20. ERICUS, Brunsvic. D. usum fructus Goritia Comitatus ad dies vitæ a MAXIMIL. I. Imp. accepit, quod eidem, agmen contra Bohemos Ratisponam ducenti, ac vitæ periculum edeunti, auxilio fuisset. I. 278. seq. id quod exhibetur Il. tab. xxxvIII. num. I3

ERNESTUS I. Aleman. D. I. 18. LEOPOLDI I. March. Austr. non vero Henrici I. filius, 17. seq. cuius neque privignus dici potest, erat. 18. Caussa,

cur I ropount huius nepos credebatur, 10. Utrum moriens sepulturam fibi Herbipoli apud patrem elegerit? 8. 17. Dies & annus emortualis. 18. feq. Mortis occasio: 18. De numero annorum vitæ haud conftat. 19.

ERNESTUS Il prioris fil. D. Aleman. contra Con-RADUM II. lmp. vitricum fuum ; collecto iuvenum exercitu agitans, a Manecoldo Comite, conferto proclio, victus, I. 21. interiit, Conflantia in ade B. V. M. conditus eft. 22. Locus

proelii indagatur. 21. feq.

- Ill. Strenuus March. Auftr. ADALBERTI I. fil. natu minor, I. 1-1. Obiit ad Unstrutum fluv. in celebri pugna contra Saxones, annum, & diem inquiritur. 12. Revectus in Aufiriam sepelitur Melicii, 3. 5. 7. 12. cui Abba-tiæ lanceam S. Mauritii & craterem S. Udal-Rici donavit. 3. 5. 6. 12. An plures una ux. habuerit? 16.

- IV. S. LEOPOLDI, March. Auftr. filius, in Abbatia S. Crucis unacum fratre ADALBERTO olim sepultus I. 51. 53. 63. repertum vero fceleton unicum Ennesto potius quam fratri tri-

buitur. 51. 63.

Ferreus Dux Auftr. Lineæ Habsb. LEOPOLDI Ill. cognomento Probi fil. & propagator. Eius nativitas & nuptiæ. I. 228. 229. Eius liberi. 231. Eidem alia etiam filia ELISABETHA nomine, Werdenf. cuisdam Com. ux. perperam tributur. 233. Obiit Muraponti in Styria, ubi eius viscera condita funt. 227 feq. & Il. 65. Corpus in monatterio Runensi (Rain, sive Rein) in Styria, terræ mandatum est. l. 227. Tomulus cum crypta, sititur. II. tab. xxi. Monasterio Sitticensi in Curinth. ius proprietatis in ecclef. S. VITI, ad Marcham fluv. fitam, concedit. 112.

eius filius, Neapoli Austr. sepultus est. 1. 232. A. A. MAXIMILIANI II. Imp. fil. I. 367. Eo urgente cadaver MAXIMIL. I. Imp. Oenipontum translatum fuisse nonnullis, neque ex vano perfuafum fuit , 267. præparatoriis iam ferio agitatis, Il. 133. feqq. totum tamen negotium inversum fuisse ex reliquiis, Neoftadii repertis, Obiit ipse Bruxellis, sub tupatet. 267. 268. mulo Ducc. Brabant. conditus, I. 375. feq. quem typis exhibemus II. tab. LXVI. phium, ab Alberto fratre positum, habes tab.

EUPHEMIA, LEOPOLDI III. March. Austr. filia elocatur Conrado Com. Hirfuto. I. 25. Eius dos Ibid. feq. Comitissa de Pylstein, seu Pelstein audit. 25. 26. & quare? 26. obiit fine liberis 16. Iunii anno, & loco humationis, incertis. 26.
- - monialis Tulnæ in Auftria, an RUDOLPHI I.

R. R. filia fuerit? tacentibus auctoribus dubium movet. I. 120. Ex filiabus Alberti I. in cunis defunctis, ac Tulnæ sepultis, una saltem esse potuit, 121.

Excerpta ex Annal. exemptæ Abbatiæ S. Petri in monte Blandinio , obitum Isabelle, Dan. & Suec. Reginæ concernentia. II. 128.

Exenterandi, ac feorfim fepeliendi vifcera mos & exempla apud Christianos Principes. II. 60. Ob translationem mos barbarus. I. 45. II. 61.

Exequiarum folemnitates. I. p. xxiv. 406. 432. seq. 451. seq. alibi.

F. FERDINANDUS I. postea Imp. PHILIP. I. Pulchr. fit. I. 340s in locum nativitatis inquiritur. 341. Coronatur Rex Bohemia Praga 340. Accepta a fratre, Carolo V. Imperii administratione, Ferdinandum filium suum Bohemiæ præfecit. 358. Obiit Wienna Austr. 340. 342. sepultus Pragæ ad D. Viti, ubi in tumuli operculo fimulacrum eius fculptum, medium locum occupat, 340. fub eoque eius viscera, in ipsa crypta haud inventa, absque dubio quiescunt, 354. Epitaphia. 340. 341. Eius sta-

tua, ære conflata, inter Oenipontanas, mauso-leum Maximil. I. ambientes, frustra quæritur. Maufoleum confpectui offertur tabulis

quinque II. a num. 56, ad 60.

— II. Imp. Caroli A. A. Styrenf. dicti, filius,
I. 515, 516, Scutum Goritia inligniis Auftria. cis adiecit, 385. Grecii subdus ecclesiam S. Æ-GIDII fibi fuisque cryptam fepulcralem cum fpendido maufoleo conftituit, 510. quæ defcribuntur, 511. feq. ac ære exhibentur. II. tabb. c11. & c111. Obiit Wiennæ I. 516. cum an-no iam præterito valetudinem suam indies labefactari sensisset, 315. corpore prius ibidem in in ecclesia regii monasterii S. CLARÆ ad tempus humato 383. Deportatum inde Græcium, cryptæ suæ prædictæ inferendum. §16, Epitaphia. ibid. Cor auro inclusum, cineribus serenif. matris in ecclefia S. Clarra adpolitum, II.

69. Urna profertur tab. cx. fectione tertia.

- III. lmp. prioris filius, I. 392. in Comitiis
Ratifpon. Rex Rom. electus & coronatus fuit.

515. Praga ædem metropol. D. VIII restauravit. 86. Obiit Wienna, cryptæ Cæs. ap. PP. Capuc. illatus. 392. Epitaphia. ibid. feq. Lo-culi defetiptio, 391. & adumbratio. Il. tab. cxx11. num. 4. Cor vafculo inclufum Gracium post mortem deferri, & ad patris corpus apponi iustit II. 70. cuius delineatio loco supra cit. exhibetur, intestinis Vindobonæ in crypta ad S. Stephanum, quam ipse condendis suis, suorumque posterorum visceribus destinavit; urna hæc exhibita est, tab. xvII. lit. b. & exi. lit. f.

- IV. tertii filius electus est in Regem Rom. Aug. Vindel. I. 404. Obiit Vindob. in cry-pta PP. Capucin. depositus. 398. Sarcophagus cum epitaphio, ortus (ubi vero errore typogr. 1638. loco 33. legitur) & occasus epocham indicante 398. feq. describitur, 398. æri autem incisus datur II. tab. LXXIII. num. 5. Cor fuum primus facello Lauretano in urna argentea, tab. cx. fect. prima, exhibita, intestina autem in ænea, tabb. xvii. & cxi. lit. a. & e. adumbrata, cryptæ S. Stephani dedit.

- Archid. Auftr. Com. Tyrol. FERDINANDI I. Imp. filius monumenta fepulcralia Oeniponti in templi aulici facello argenteo fibi , uxori-que prima constituit. I. 358. 360. Robemiam administrandam accepit, & cum laude præfuit

Expeditiones contra Turcas & Saxones feliciter executus est, 359. Oblatum autem a Rudel. II. Imp. fumnium contra Turcas exercitus Cæfar. imperium, morbo iam impeditus, in se suscipere nequivit, brevi post extinclus. 358. Maufolei descriptio, 356. feqq. eiusque delineatio. II. tab. LXI. FERDINAND. Inf. Hift. CAROLI V. Imp. fil. in cu-

nis obiit, I. 328. translatus in Scorialenf. cry-

ptam minorem, 329.

- - I. Carott Gracenf. fil. Iudenburgi natus, ibidem iterum decessit, sepultus in crypta Seccoviensi. I. 488. Loculus sistitur II. tab. xcix.

MAXIMIL. II. Imp. fil. natus Cigaliæ in Caftilia, Vindob. obiit, in crypta S. Stephani depositus iacet, l. 193. cuius loculus antiquus II. tab. xvi. num. 12. ac novus tab. xvii. lit. k. proferuntur.

- Philip. II. ex Anna Auftriaca fil. vitam Hispali deposuit, in Scoriale translatus. I. 329. Error circa obitum emendatur. ibid.

-- PHILIP. III. fil. ortus Lerma 1609. I. 328. Card. Belgiique Gubernator factus, & Archiepiscopatus Toletani Administrator perpetuus iam destinatus, obiit, corpore in Scoriale delato, ibid. quanquam Toleti humari petierit.

- CAROLUS A. A. LEOPOLDI V. Tyrolenf. fil. natus Geniponti, obiit Caldariæ, I. 505. variolis extinctus, 504. Oenip. in crypta ad SS. Trinit. sepelitur, 504, 505. intestinis Caldariæ in templo PP. Franciscan. relictis. II. p. 71. Lapis ea obtegens tab. cx111. lit. A a. farcophagus

autem tab. ci. proferuntur.

- Iosephus Aloysius , fil. Ferd. III. Imp. in cunis obiit, in cryptæ Cæs. Vindob. de-positus I. 402. Epitaphium. 403. Arcula quidem infigniis, non tamen omni ornatu vacua, 402. fiftitur II. tab. LXXV. lit. b. Intestina eius post mortem separata, inque crypta D. STE-PHANI Vindob. in urna ænea, tab. xvII. lit. c. &c tab. cx1. lit. G. propolita, recondita fuere, 79. de corde autem, utrum in urnam Ca-ROLI IOSEPHI, Ord. Teut. Magistri, migraverit dubium remanet p. 71.
- - Wenceslaus, Leopoldi I. Imp. fil. infans

decessit, in crypta prædicta depositus, I. 409. feq. intestinis, una cum corde ad S. Steph. delatis. II. p. 81. Loculus eius profertur tab. LXXVII. lit. l. amphora vero viscerum tab. xvII.

lit. f. & cx1. lit. i. ære exprimitur.

- I. Portugalliæ Rex, proavus Elbonoræ, matris Maximiliani I. Imp. Eius itatua ænea Oeniponti etiam confistit. I. 283.

- Il. M. D. Etruriæ, filius Cosmi II. ex Ma RIA MAGDALENA Austriaca prognatus est. I.

- CAROLUS, SIGISMUNDI III. Pol. & Suec. R. ex uxore fecunda, Constantia Austriaca, filius, natus an. 1613. abdicante Carrolo A. A. Episcopus Uratislav. factus, an. 1655. obiit. I. 496.

1. Elect. Bav. ex Maria Anna Austriaca, natus eft 1636. 31. Oft. I. 517.

- - I OSEPHUS, CAROLI LEOPOLDI Duc. Lothar. ex Elenora Maria Iosepha Austriaca fil. obiit 1685. sepultus Oeniponti in crypta Archid. ad SS. Trinit. I. 503.

FLORIANI (S.) Canonic. Reg. præpofitura in Auftr. fuper. origines fuas ad remotiffima tempora refert. I. 373. In ca fepulta iacet CATHARINA, FERD. I. Imp. filia. Ib. feq.

Floribus funera conspergere, Gracis & Romanis iam usitatum ritum etiam Christiani secuti sunt,

I. p. xxx.

Fœminæ nobiles, cum nuptui darentur, nomina fua haud raro mutarunt, & binomiæ veniunt. I. 5.6. 14. 16. 55. quod exemplis firmatur. 14. 55. feq. II. 5. 7.

Fœtus abortivus, a Maria, Maximit. Il: uxore effusus, baptizatus haud fuisse videtur, Neostad.

Auftr. sepultus. I. 386.

magna pars in potestatem Maximi-Fori Livii LIANI I. Imp. devenit, deleto exercitu Venetorum. I. 280

FRANCISCI Salef. (S.) monialium Wiennæ in Suburbio, vulgo Rennweg, incunabula, evocata e Belgio prima earum colonia. I. 469. feq.

FRANCISCUS I. Imp. fil. LEOP. IOSEPHI, Loth. & Barri Duc. eius nativitas, & nuptiæ cum M. Theresia, CAROLI VI. Imp. fil. ac herede. 448. 452. Magn. Etruria Dux renuntiatus, 452. folemnem Florentia ingressum habuit. 455. in imperatorem demum post mortem Caroli VII. Francof. electus, & coronatus est. 448. 452. 455. Oenipontum in Tyrolim, nuptiarum filii, Petri Leop. caussa, cum Aug. coniuge, & familia se contulit, 448. ibique apoplexia obiit. 449. 452. 453. Lectus funebris Oeniponti erectus, describitur. 450. Cadaver inde Vindobonam aquis vectum, in splend. mausoleo, in crypta PP. Capp. ab Augusta iam pridem constructo, 446. conditur. Maufolei descriptio, 447. seq. eiusque delineatio. II. a tab. LXXXVII. ad xc. & intestina, Oeniponti iam separata, ac urnis condita, Vindob. in cryptis confuetis deposita fuere. 96. feq.

- MAXIMIL. I. Imp. filius, infans obiit, I. 290. Bruxellis ad S. IACOBUM de Frigido monte (Caudeberque vel Cauberque) fepultus, ac maufoleo honoratus fuit, in quo statura, ætate haud congruente, exsculptus iacet, ibid. cuius ectypon

exhibetur. Il. tab. xLvII. fect. I.

- - FERDINANDUS, PHIL. IV. Hifp. R. fil. aliis incognitus, vivere defiit in villa Ifast, sepultus in Escuriali. L 331.

-- I. Gall. Rex, uxorem alteram duxit Eleo-NORAM, PHIL I. filiam. I. 323.

- M. D. Etruria nuptias celebravit. cum Io-ANNA, FERD. I. lmp. fil. I. 356.

- Melunii Comes, ac primus Espinoii princeps, filiam naturalem Maximil. I. Imp. duxit, aliis Annam vocatam, I. 202. aliis Anonyma fuit. 201.

FERDINANDUS, IGNATIUS MARIA, filius MAXIMIL. FRIDERICUS I. Barbaroffa cognom. in expeditione facra defunctus. I. 45. nota a. Eius intestina cum carne reliqua apud Tarfum relicta, offa Antiochiam translata, cultu regio recondita. Ibid. Vid. etiam II. 63. seq.

- I. March. Auftr. dictus Catholicus, I. 46. Obiit in Palastina, aut in reditu, loc. incert. L. 46. 47.63. Eius folum offa, lixatis carnibus, in Austriam revecta, ac ad S. Crucem deposita suisse. ex congerie, ibi inventa, coniectari licet. 45. Vid. etiam Il. 64. Lapis sepulcralis', 1. 46. ære ex-

pressus sistitur tab. vr. num. viii

4 11. D. Austr. ac lin. Babenberg. ult. dictus Bellicof. 1. 44. Uxores tres duxit. 54. 82. 'Obiit ipse in proelio ad Lytam fluv. 43. 44. Genus & auctor cædis. 44. Sepelitur in abbatia S. Crucens. in Austr. 42. 44. non Campililii, ubi olim epitaphium eius cernebatur. 81. Lapis sepulcralis cum effigie eins describitur, 43. ac ære exprimitur. Pl. tab. vi. num. xi. Infcriptio recentior, cum titulo Regis. 1. 41. Epitaphium honorarium. 44-

HERMANNI Badenf. ex GERTRUDE Medlingensi filius, pro Principe Austr. universim non agnitus, omitti tamen a Scriptoribus non folet. 1. 82. CONRADINUM pro recuperando Sicilia regno fecutus, ibique accepta clade, una cum eo capite plexus est. Ibid. & nota d. Eius memoria in epitaphio Conradini. 83

- Pulcher. Alberti I. fil. postea Imperator. Nativitas & nuptiæ. I. 152. 158. 159. Obiit in arce Guttenstein genere mortis incerto, 158. fepultus in Carthufia Maurbac. a fe & fratribus fundata, 154. loco tamen ad usque tempora Maximil. I. incognito; ibid. ex quo patet, eum augustiori monumento nunquam fuisfe honoratum. 155. Exuviæ eius quomodo hodie afferventur, 157. feq. ære exprimitur II. tab. x11. fect. I. Bella cum Ludovico Bav. de Imperii fumma pag. 22. feq. Monasterio de Capella, Ord. Cisterc. libertates, a Maioribus fuis concessas, roboravit, 182. & eccles. Colleg. Turicens. privilegia confirmavit. 184.

- Eiusd. filius, quando natus fit incertum eft, obiit præcoci morti anno pariter incog. I. 146. fepultus primum Kanigsvelda in Argov. 134. 146. ubi tamen nec in fecunda cryptæ investig, reliquias corpusculi aliquas, loculi vero laterculos, infanti coaptatos, cum lamina plumbea operculo olim affixa, detegere licuit. 146. II. 28. feq. An Ludovici Bav. filiæ unquam sit desponsus? 29. Fratrem, Leopoldum nomine, habuisse, filentibus veteribus Scriptoribus veritate haud nititur, I. 146. nifi tres patri eius fi-lii fuerint. 147. Dictam laminam cum asserlii fuerint. 147. Dictam laminam cum affer-culis reperies II. tab. x: num. 11. Cenotaphium, illis in crypta nova San - Blaf, destinatum, exhibetur tab. cviii. lit. g.

Placidus Imp. ERNESTI Ferrei fil. II. 55. Tribus imperii coronis redimitus fuit. I. 245. Episcopatum Neostadiens. fundavit, 253. Labacensi nova latifundia adiecit. 249. aliaque monasteria aut construxit, aut dotavit. ibid. feq.

Obiit

Oblit Lincil 239. 240. Corpus exanime, relictis in loco obitus intettinis, 240. Vindobonam delatum, primum in crypta S. Steph. deponi-tur, 239. fplendido maufoleo, quod vivus adinchoaverat, 239. 243. inferendum. 239. Mortis historia, 248. & epitaphia, mendis haud immunia, restituuntur. 240. 246. 247. seq. Ætas. 241. seq. Intestinorum monumentum ære exprimitur, Il. tab. xx111. quod excipit maufolei integri adumbratio, tabulis quinque exhibita, a num. xxiv. ad xxviii.

FRIDERICUS II. Dux Austr. Ottowis Hilaris, feu Auducis filius. Eius nativitas & obitus. I. 165. Humatus quibusdam, ex nomine deceptis, Kanigsvelda credebatur, in monast. vero Novi montis (Neuberg.) sceleton eius repertum fuit, Ibid. uti repræfentatur II. tab. x111. num. 4

- III. Dux Austriæ, Alberti II. Contracti filius, quo anno natus, & denatus fuerit, inquiritur. I. 187. 188. Sepultus est Vindob. in crypta S. STEPH. ubi eidem, absente licet epitaphio, locus affignatur fextus, 187. tab xvi. fub eodem num & tab. xvII. lit. A. exhibitus.

- IV. dictus cum vacua pera, fibi fuisque in monasterio Stams. in Tyroli cryptam sepulcralem condidit, I. 204. post mortem in eadem fepultus. 209. Controversia de die obitus: Ibid. Uxores duas habuit, 407. Cryptæ typus exhibetur II. tab. xvIII.

filius Maximil. II. natus Lincii, obiit Oeniponti, sepultus in Stams. I. 211. seg.

RUDOLPHI I. R. R. filius, in litteris feudalibus incognitus, I. 106. nec poitea facile natus, 107. confictis adnumeratur. 106. 113

- Placidus, Elect. Sax. uxorem duxit Mar-GARETHAM, ERNESTI Ferrei D. Austr. fil. I. 235.

- - Augustus, Electoral. Sax. Princeps, Rex postea Polon. nuptias cum Maria Iosepha, Iosephi I. & Wilhelm. Amaliæ impp. fil. celebravit, I. 474. de quibus vivente adhuc avo LEOPOLDO M. Cæf. agi cœpit. 473. cum qua fœcundum admodum matrimonium habuit liberorum tredecim pater, ac duodeviginti ne-

potum avus factus. 474. - - Ulrici Com. de Heimburg, Austrio-Badensi , ULRICI , Carinth. D. vidua, filius, I. 83. Jeq. ex Chartis demonstratur. II.

102. Seq.
FROWIZA, LEOPOLDI H. March. Auftr. uxor, I. 5. 6. 16. quam aliqui etiam eius matrem faciunt, 16. filia fuit OTTAKERI, March. Styr. 5. 6. Obiit an. 1059. 19. Decemb. 6. 7. fepulta Mel.

licii. 3. 5. 6. 7. 16.
Fürstenvelda , Ord. Cisterc. Abbatia in Bavaria, conditorem habet Lupovicum Sever. Com. Palat. Rhen. D. Bav. I. 114. Communi olim Comitum ac Ducum fepulturæ destinabatur. 115. fed cuius hodie nec vestigium restat. Ibid.

Funera Princip. longius revehenda, nonnunquam ad continendum foetorem, cineribus obrui in ufu erat, I. p. xxx. 58, 59. &c. Vid. Cineres. - - pro cultu lugubri adornata fepeliendi morem recentior ætas non modo ab antiquitate accepit;

MON. AUST. T. IV. P. II.

I. p. xxv. 137. 168, 179. 183. 184. II. 42. fed augustiorem reddidit. I. 432. 443. 449. & seqq.

G.

Ganda, primaria Flandria urbe, in templo Abbatia S. Petri monumentum funebre extat ISABELLE Daniæ Reg. PHIL. I. filiæ, I. 300. Cu-

ius typus profettur II. tab. 11. Garstensis monasterii in Austria origines. I. 24. Pro Canonicis primitus fundatum, brevi tamen monachis Benedictinis traditum. Ibid.

Gemnicensis Carthusia conditorem habet Alber TUM II. Sapient. feu Contractum, I. 166. feq. ubi fundatoris mausoleum cum crypta existit. 161. Eius descriptio & investigatio, 167. quæ pu-blico instrumento & novis inscriptionibus est commendata. 170. feq. Eius adumbrationem habes Il. tab. xiv.

GEORGIUS, ALBERTI II. Imp. filius. Eius nativitas & obitus. I. 178. feq. Sepultus est Vindob. in crypta S. Steph. 178. Crux plumbea super pectus reperta, cum epitaphio. 179. Loculus eius antiquus exhibetur ll. tab. xvi. num. 1, novus in crypta reltaurata, tab. xvii. Lit. H.

Podiebrad, R. Bob. fepultus in crypta Pragenf. ad D. VITI, ubi capulus eius ultimo loco repertus, 353. ac ll. tab. Lx. num. 7. præfentatus. Epitaphium eius in tumulo sub eius ca-

pite legendum. I. 342.

- Dives, infer. Bav. Dux, Rupertum, generum fuum, heredem fcripfit, renitentibus fuperioris Bav. Ducibus, quæ res ad bellum devenit, Ruperto exitiale. I. 278. feq. Historia exhibetur in maufoleo Maximil. I. Oenipont. ll. tab. xxxviii. num. 13.

- ab Austria, Brixin. & Led. Ep. ac Valentin. Archiep. MAXIMIL. I. Imp. fil. nothus. I. 291. Obiit Leodii ibidem sepultus in choro eccles. Cadethralis, ubi olim eius epitaphium, hodie

non amplius fuperstes. ibid.

Gerbe (Gerbe Cammer) locum templi interiorem, ubi cultus facerdotalis affervatur, hodie Sacristiam denotat. II. 105. nota d.

GEROLDUS II. Abbas Rhenov. HARTMANNI, Ru-DOLPHI I. R. R. fil. viscera, a submersione eins ibidem condita, in exftructam a fe novam Bafilicam transfulit, & inscriptione ornavit, I. 104. quam hodiernus eiusdem monast. Præsul veritati chronologicæ propius restituit. II. 64. feq.

GERTRUDIS, seu Anna, Rudolphi prædicti uxor.

Vid. Anna.

- Brunfvic. FRIDERICI II. Bellicoft, Babenberg. lineæ. D. Austr. ultimi , ux. prima obiit altero post nuptias mense, l. 54. in Abbatia S. Crucis sepulta, 54. 63. de die tamen non satis con-

venit. 54. Get. Lapis fepulcralis, 54. zei et-iam incifus ob oculos ponitur. II. tab. vi. n. r.

- HERNICI D. Auffr. I. uxor, HERNICI Su-perbi, Bav. & Sax. D. vidua, quo loco fepul-ta fit? I. 36. 74. Mortis epocha certior est.

- HENRICI V. Crudelis fil. HERMANNI Badenfis

vidua, a tertio marito, Romano, deferta, ab OTTOCARO R. Bob. de Styria demum eiecta, ac in Misniam profuga, in monasterio quodam incog. mortua & fepulta est. I. 82.

GERTRUDIS, S. LEOPOLDI March. Auftr. fil. matrimonio iuncta fuit WLADISLAO, Bob. Duci. I. 70. Monasterium Virgg. Ord. Pramonstr. fundavit Doxane, ubi & tumulata eft, ibid. Sepulta etiam dicitur in monasterio Syon, quod forte idem cum Doxanensi est. 71. Fundatrix quoque creditur coenobii Teplicenf. O. S. Br-NED. ibid.

- LEOPOLDI VII, D. Auftr. fil. HENRICI Rafponis, Landgr. Thuring. postea uxor, sepulta

est loco incognito. I. 81. feq.

GISELA, ERNESTI I. Alemanniæ Ducis uxor, Lu-DOLPHO, March. Saxonia prius coniuncta non fuit, I. 20. Mortuo vero Ernesto in manus convenit Conrado II. Imp. 23. Eius obitus & fepultura. 23. 88.

Goritiæ feutum Ferdinandus II. Imp. infigniis

Auftr. primus adiecit. I. 385.

GOTTERIDUS, RUDOLPHI Taciturni, lin. Lauffenb. Habsb. fatoris. fil. fe non Comitem Habsburgi, qualis re ipsa erat, sed de Lauffenberche scriplit. I. 26

GREGORIA MAXIMILIANA, filia CAROLI Gracenf. nata & denata Gracii, a Philip. III. Hifp. R. in sponsam iam exoptata erat. I. 486. pus in crypta Seccoviensi depositum, ubi eius farcophagus cum inscriptione, ibid. cuius situs, & delineatio datur II. tab. xcvi. & xcix. ubique lit. c.

GUILIBLMUS, Mantuæ Dux, matrimonium iniit cum Eleonora, Ferd. I. Imp. fil. I. 355. GUSMANNUS (HENRIC. Com. Olivarienf.) Prorex

Sicilia, Carolo Martello, eiusque ux. Cle-mentia, Rud. I. R. R. fil. Neapoli in ecclesia cathed, translato alibi corum monumento fepulcrali, infcriptionem fuper maiorem templi portam posuit. I. 119.

GUTHA, aliis IUTHA & IEITHA, S. LEOPOLDI filia ult. uxor WILHELMI March. Montis Ferrati.

De ea præter nativitatem, nihil constat. I. 71. Gutta, Alberti I. Imp. fil. Ludovico VIII. di-cto seniori, Com. de Oetting. matrimonio iuncta. I. 137. II. 33. feq. Eius obitus. I. 138. nota f. Il. 33. 170. fepulta Kænigsveldæ; 137. feq. ut non folum lamina plumbea, locu-lo olim affixa, fed & testamentum eius edocent, 138. cœnobioque huic non spernendam pecuniæ fummam legavit. ibid. & II. 104. feq. nota e. Inde exuviæ eius ad monasterium S. BLASH translatæ in nova crypta condendæ. ibid. 4. 33. feq. Loculi prioris, penitus tamen destructi, adumbratio datur tab. x. num. 7. Sarcophagus vero novus cum inscriptione tab. lit. I. profertur.

- RUDOLPHI I. R. R. filia. Eius nativitas. I. 19. Despondetur Wenceslao, Ottocari Bob. filio. 109. 112. Obiit in puerperio 119. in Reginam Bohemiæ vix coronata, 119. de-cem liberorum mater. ibid. nota f. Sepulta fuit Prage in templo S. VITI, nullo tamen ho-

die vestigio superstite. 120. Epitaphium. ibid. GUTTA, eius filia, de qua extra nativitatis annum nihil comperti habetur. I. 119. not. f.

Habitu monaftico post mortem indui, & sepexxvi. quem morem etiam Austriaci secuti funt.

p. XXVII. 42. 404 412. 472. 476. 492. 524. II. 37.

Hale ad Oenum Magdalena, Ferdinandi I. Imp. fil. parthenonem, fub Regii Collegii nomine, constituit. I. 367. cui subiacet crypta sepulcralis, ibid. funeribus, ibi conditis, iunior, 371. quæ, unacum capulis novis recensetur, 367. seq. ærique incisa sistitur. II. tab. LXV.

HARTMANNUS, RUDOLPHI I. Imp. fil. non primo, nec tertio, fed fecundo loco natus, l. 105. Sponfalia cum Ioanna, Eduardi L. Angl. R. fil. 109. 112. Submersionis dies, & annus, ac locus, antea dubius, ostenditur 10. feq. Sepultus est tum Basilea, 95. 101. ut non folum infcriptiones, 101. 103. fed & patris ipfius & Electorum testimonia, evin-cunt: II. 10. seq. 181. visceribus in Abbatia Rhenaugiensi in Helvetia, relictis I. 103. id quod inscriptio honoribus eius ibidem quondam posita, 104. hodie vero veritati chronologicæ propius restituta, edocet II. 63. Sunt qui HARTMANNUM Brifaci navem ad invisendum patrem conscendisse, & prope Rhenaugiam Alsatia submersum fuisse volunt. p. 11. quibus faveret epistola anonym. ad Regem Anglia: 180. Litem vero omnem tollit, tonslatum Bafilea ad monast. S. Blasii eius cadaver, 4. 12. loculo, tab. cvIII. lit. c. exhibito, condendum. 12.

- Alter, eiusd. Cæfaris fil. confictus, I. 105. & II. 10. ex albo eorum expungitur I. 106. 113. caussa, cur duo HARTMANNI credebantur.

106.

Hedwigis, Friderici IV. A. A. fil. Eius obitus, fepulta est in Stams. I. 207. Error aliorum circa obitum emendatur. ibid.

- Rud. I. R. R. itid. fil. Ottoni Barv. March. Brandenb. elocata, I. 116. locus fepulturæ, fi non in monast. Leninenf. quiescit, nondum exploratus. 117.

- - AUGUSTA, filia CHRISTIANI AUG. Com. Pa-lat. Solisbac. SIGISMUNDO FRANCIS. Archiduc. Auftr. Tyrol. per procuratorem desponsata, ad nuptias haud pervenit, sponso præmortuo. I.

Heimburgenses Comites Ducum Carinthia vafalli fuerunt, I. 82. nota d. & II. 100

Helena, Ferd. I. Imp. fil. I. 369. Collegium reg. Halæ ad Oenum a forore Magdal. fundatum, ingressa est, ibique obiit, sepulta primum in Collegii templo ante aram princip. 372. novæ cryptæ inferenda. 371. Epitaph. clypeo separato inscriptum. 369. eius sarcophagus exhibetur II. tab. LXV. lit. d.

- - FRID. III. Imp. fil. I. 259. aliis etiam Eleo-

NORA VOCATUR. 261. Obitus, & fepultura 260. Epitaph. erroneum emendatur. 259. feq. Lapis fepulcral. II. tab. xxix. num. 4.

HELENA, LEOPOLDI VI. Virtuofi, D. Auftr. uxor, Geyfa II. R. Hung. fil. Eius nuptiæ. I. 42. De

fepultura nil constat. ibid.

Helveti foederi, Pontificem inter, & Maximil. I. Imp. 1512. inito, accesserunt. I. 280. Exhibetur in maufoleo Denipont. II. tab. xxxix. num. 18. HENRICUS III. Imp. cognom. Niger, Obiit in Sa-

xoniæ opp. Bottenfeld I. 88. II. 62. Corpus Spiram delatum, corde cum intestinis Goslaria in choro templi SS. Simonis & Iudæ depositis. ibid.

- IV. Imp. Leodii mortuus, intestina ibidem reliquit: II. 62. corpore Spiram delato. ibid.

& J. p. 88.
- V. Imp. Traiecti obiit, relictis ibi extis II. 62. corpus Spiræ humatur. I. p. 88. II. p. 63.
- - VI. Imp. decedente abíque liberis Otto-caro, D. Styr. Ducatum Leopoldo VI. Virtuofo, Duci Austr. contulit. I. 40.

R. R. FRIDERICI II. Imp. (qui aliquibus VII.) monast. S. Blasii, in Silva nigra, sub fpecialem protectionem recipit, firmata eidem libertate imperiali. II. 98.

VII. (aliis VIII.) Imp. cadaver Alberti I. Cæf. Wettinga Spiram transferri fecit: I. 123. non vero proprio motu, fed rogatu Principum. 124. nota a. LEOF I. eius filiæ marito, possessiones Io-AN. Parricidæ concessit. Il. 19. nota a. & 166.

- I. Auftr. March. Senior dictus, Leop. 1. fil. 1. 5. 9. aliis perperam nepos. 8. Patri, regimen abdicanti, successit, 5.9. quem dein Herbipolim comitatus est, ibique interfectum interim sepeliri, biennio autem post, quod ab aliquibus in dubium vocatur, 9.17. feq. Mellicium in Austri-am revehi curavit. 8. Corpus S. Colomanni M. Mellicium transtulit, 3.4.5. feq. Obiit ipfe morte fubitanea, 4.6.9. Mellicii fepultus. 3.4. 7. 9. Diffenfio circa diem emortualem. 9. uxorem habuit Swanehildem, 5.6.14. ex qua reliquit filium Adalbertum. 9. quare coelibem obiiffe narrantibus haud accedendum. 14.

- II. Dux Auftr. I. fundavit Wienna monast. Scotorum, de anno autem non convenit. I. 71. Genus & annus mortis fuæ in obscuro cubant, sepultus in fundatione fua, 74. quod dubio caret,

72. 73. 74. fib tumulo elevato, 72. cuius ta-men hodie veiligium nullum fuperest. 72. 73. -- III. prioris filius, Dux Medlicens. respectu filii fui cognom. Senior dictus. I. 49. 50. 63. sepultus ad S. Crucem una cum uxore, uno in tumulo. 48.49. & nota a. 50.63. Cippus ex-hibetur H. tab. vi. num. 111.

- IV. Iunior de Medlico, tertii fil. Eius elogium. I.57. quando obierit? 63. Sepultus est ad S. Cruc. fub lapide, loc cit. num. vt. notato, inscriptione vero destituto, 56. 57. 63. sub quo alii Hen-RICUM cognom. Crudelem quærebant, 57. hunc vero Cl-Neob. fepultum credebant. 36.

- - V. cognom. Crudelis, mortuus in Suevia, quo patrem comitatus est, 59. 61. aut in reditu, 61. non autem Cl-Neob. 59. ubi etiam fepultus haud est. 36. 59. In Austriam vero revectum cadaver, in abbatia San - Crucenfi fub lapide, loc. cit. num. X. inscripto, recondi-

tum fuisse firmatur. 59. 60. seq.

HENRICUS Placidus D. Austr. lineæ Habsh. I. AL-BERTI I. Imp. fil. quando natus. I. 139. Obiit Muræponii in Styria ex morbo, in captivitate contracto. 58. 135. & II. 27. feq. Sepultus erat primum Græcii, curante autem uxore Kænigsveldam translatus, I. 58. 139. & 11. 29. feq. ibique compages eius indisfoluta, cum capite infolitæ magnitudinis, infimo ad meridiem loco in fecunda cryptæ investigatione reperta est, culmis strata. I. 138. secus, ac in priori recogni-tione aliud ei cadaver ad Septentr. pariter infimum, quod vero Leopoldi I. eius fratris erat, 136. calce & cineribus obrutum, tribuebatur. 59. Kanigsvelda ad monasterium S. Blasii defertur, religiose conservandus, II. 4. 29. feq. novoque loculo, tabula cvii. lit. F. exhibito condendus. p. 30. Capulus antiquus tab. x. num. 5. reperiundus est.

VIII. Anglia R. in gratiam Pontificis, LEONIS X. Regem Franciæ aggreffus, Terovanam, Mo-rinorum urbem obsedit, & ope Maximil. I. lmp. expugnavit, I. 280. id quod in maufoleo Oeni-pontano ll. tab. XLI. num. 19. & 20. exhibetur.

- Rex Bohem. bis exauthoratus, titulo Regis ad finem ufque vitæ non abstinuit. Il. 107. not. Tanquam tutor loan. Henrici, Com. Gorit. collationem beneficii, a BEATRICE, matre eiusd. loan. Henrici, Richardo clerico factam confirmat. Ibid. num. xv. An. 1328. Hugo-nem de Duyno, & fequenti. Albertum IV. confirmat. Com. Gorit. Capitaneos Goritia denominat. Ib. num. xvı. xvıı.

- Dives, Bavar. infer. Dux, uxorem duxit Margaretham, Alberti IV. Duc. Auftr. fil. I. 217. fepultus est in Raitenbaslach. 214.

filius Ottonis, Bav. infer. Ducis, ex Ca-THARINA, RUDOLPHI I. R. R. fil. I. 38. 47. quo anno mortuus? 48. 64. Vitam ultra tertium, aut quartum annum haud produxit. 48. Sepul-Vitam ultra tertium, tus est in abbatia San-Cruc. 38. 48. 64. ubi eius, ас fratris Rudoleнi, minutorum offium frufta fub uno lapide, tab. vi. num. iv. notato, reperta funt. p. 47.

- - Dux Carinthia, maritus primus Sophia, Leopoldi III. March. Austr. fil. 1. 26.

- III. Dux Missia, uxorem habuit Constan-tiam, Leopoldi VII. Gloriosi fil. quacum sepultus erat in Cella veteri ad Muldam Freyberg. į. 8 r.

Vl. Dux Wratislaw. maritus Anna, filiæ ALBERTI I. Imp. I. 127. Ducatum fuum Ioanni, R. Bob. feudi loco contulit. Ibid.

- - Raspo, Landgr. Thuring. uxorem duxit Gertrudem, Leopoldi VII. fil. 1. 81.

Comes de Steffaning & Riettenburg, maritus RICHARDIS, fil. LEOP. III. March. Auftr. 1. 27. quod ex chartis firmatur, ibid. & 69. not. a.b. diversa vero ab Henrico mox seq. lineæ. 69.

- 11. Comes de Stephaning, & Riettenburg, Burggr. Ratispon. maritus BERTHE, filiæ S. LEO-POLDI, I.68. OTTONIS de Stephaning non filius, fed frater, 69. & not. a. diverfæ lineæ Gg 2 cum

fratre Orrone, fundator Scotorum monasterii

Ratisponenf. fuerit? 70.

HERBIRGIS, QUE & HEILBIRG, GERBIRG, HEILwie, Helluck, Helwig audit, fil Leop. 111. March. Auftr. nuptui traditur Borivoio, D. Bob. l. 25. que mortue institutum S. Bened. amplexa, obiit anno, & loco incert. Ibid. HERMANNUS V. Badenf. maritus fecundus Ger-

TRUDIS Medlingenfis, Austria, Styriaque Ducatus aliquando tenuit, mortuus præmature, Cl-

Neoburgi fepelitur. 1. 36. 82. RUDOLPHI I. R. R. filius confictus, I. 106.

ex corum albo expungitur. 113. fil. iunior, in Italia, quo Conradum II. comitabatur, peftilenti morbo fubiatus, fepultus Ioanna, Alberti II. Sapient. ux. filia Ulrici Com. Trident. I. 32. Falluntur igitur, qui eum in Alemanniam aut Sueviam reportatum fuisse tra-

dunt ibid. - - de Wizeburg, Landgr. Thuring. maritus fuit Elisabethe, fil. S. Leopoldi. I. 71.

- Comes de Heimburg, fil. Ulrici II. ex Ag-NETE Austriaco-Badensi, Ulrici, Carinth. D. vidua, l. 83. feq. quod ex chartis firmatur. ll. 102. feg.

Hieroglyphicorum antiquissimus, & ab Ægyptiis in monumentis fepulcr. confecratus usus, diffi-

cilis. l. p. xx1.

Hirfutorum Comitum nomen idem est ac Raugraviornm, 1. 25. Ortum trahunt ex Palatinatu Bav. ubi adhuc fua dominia habent. 26.

Homburgi Comitib. mutua olim pacta cum Habsburgicis erant; l. 251. quam forte ob rem eorum infignia in maufoleo Fridericiano comparent, ibid. typis expressa ll. tab. xxvi. quinto loco.

Hugo de Duyno castra, Barban, Il. 103. & We-xenstein, a Beatrice, Henrici II. Com. Gorit. vidua, pignore accepit. 106. Capitaneus Gori-

tiæ constituitur, 107.

Hungaria Regum fepulcretum, Alba regia olim constitutum, hodie penitus destructum est. I.

Tacobi (S.) templum paroch. Oeniponti conditorem habet Maximit. Ill. Ord. Teut. Magiftr. 384. quemadmodum & maufoleum ibi pofitum, quod vero hodie translocatum, pristinam faciem cum venustate amisit. ibid.

I A C O B U S de Castro S. Michaelis a Bratrice, HENRICI II. C. Gorit. vid. Gubernator muni-

menti Afel costituitur. ll. 106.

Infantes Principp. paucorum dierum, aut menfium, maiori, quam conveniebat, specie in monument. fepulcral. adumbrari olim consuevit. I. p viii. 149. 290. Manibus eorum rofas induere, vel capita corollis exornare, haud infrequens erat. p. XXIX.

INNOCENTIUS VIII. PP. LEOPOLDUM Fium March. Austr. Sanctorum albo adscripsit, I. 28. 29. 30.

- - XI. monafterio S. Blasti in Silva nigra incorporationem eccl. in Steina ab Ulrico Ep. Constant. 1350. factam, confirmat. Il. 189. feq.

cum Henrico præced. Ibid. not. b. Au, unacum Inscriptiones quando coeperint? I. p. x111. ante CAROLI M. tempora nullæ, nisi forte solum nomen prodentes, reperiebantur. p. x. Neque de Auftr. Marchh. & DD. monumentis quid certi statuere licet; cum nec antiquiss. Mellicenf. nec Cl-Neoburg. ætatem ferant: p. xiv. & 3. feq. 28. feq. San - Crucenses contra, etsi remotam antiquitatem fpirent, ante seculum tamen XIII. exaratæ haud videntur. p. xiv. & 38.

- Mendis fæpius immunes haud funt, p. xviii. 13. recentiori etiam ætate, 185. feq. 230. 236. 240. 246. 273. 279. 286. 343. 350. 358. 391. immo & recentif. 406. 423. 468. fcalptoribus tamen potius tribuendis. 272. 423. 468. - Etiam alias difficulter extricandæ. p. x1x.

XXI. 174

Ferret. ultimi obiit ex partu I. 169. fepulta in Carthufia Gemnic, ad finistram mariti, 168. ut lamina plumbea cum epitaphio docet. 169. Inscriptio nova, post investigationem cryptæ polita. 171. Eius cadaver. ll. tab. xiv. num. 2. - ALBERTI IV. ux. Eius obitus ex duobus instrumentis patet. I. 190. Sepulta iacet Vindob. in crypta S. Steph. 189. feq.

- CAROLI V. Imp. fil. IOANNI, IOANNIS III. Lusit. R. fil. ac heredi futuro, elocata fuit. I. 336. Quo vero ante patrem mortuo, SEBASTIANUM posthumum genuisset, in Hispaniam rediit. Ibid. Patri interim mortuo in Scorialensi monasterio epitaphium posuit. 312. seq. Ipía monast. S. CLARE, Madriti a se fundatum, ingressa, ibidemque mortua, & haud dubie sepulta iacet. 336.

- EDUARDI I. Angl. R. fil. despondetur HART-MANNO, RUD. I. R. R. filio. I. 112 nota b.

- FERDINANDI Cathol. Hisp. R. filia, uxor PHIL. I. Pulch. Eius nativitas & nuptiæ I. 278. 299. Demortui mariti cadaver aliquot annis infepultum fecum retinuit. 296. Obiit ipfa Tortefilla. 497. 499. fepulta Granata, uno cum marito in tumulo. 296. Mausoleum, a filio, ROLO V. Imp. utrique parenti positum, describitur, 297. feq. ac tabulis quatuor incifum præfentatur. II. tab. L. feqq. - FERDINANDI I. Imp. fil. nata Prage I. 346.

356. FRANCISCO M. D. Etruria nupta, ex partu obiit, fepulta Florentia. 356.

- WILHELMI D. Austr. uxor, filia fuit Ca-ROLI Parvi, Neap. & Sicil. R. post mortem mariti in Apuliam rediit. I. 186. Eius fata & epitaphium. 187.

BERIELA, A. A. FRANCISCI I. & M. THE-RES. Augg. fil. Eius nativitas & obitus I. 495. fepulta ap. PP. Capucin. Vindob. 496. corde ad PP. Augustin. delato. II. 95. seq. Tumba æri incisa datur. tab. xci. lit. N.

- - IOANNIS ab Austr. filia notha, post mortem patris Purero Princ. in Sicilia nuplit. 1. 328. IOANNES, Aragonia Princ. uxorem duxit MAR GARITHAM, MAXIMIL. I. Imp. fil. fed brevi postea obiit ante patrem. I. 293.

- III. Lufit. R. maritus Catharine, Phil. I.

fil. I. 321. feq. 325.

IOANNES, Lustan. Princ. prioris fil. nupsit Ioanne, Ioannes ab Austria, Caroli V. Imp. nothus. Eius CAROLI V. Imp. fil. . 336. Obiit ante patrem, filium relinquens Sebastianum posthum. 322, 336.

- CAROLI V. Imp. fil. plerisque Scriptorib. incognitus, fepultus in Scorial. crypta minore.

I. 328. feq.

- CHRISTIERNI II. Dan. & Suec. Regis ex Isa-BELLA, CAROLI V. forore, filius, conditus est Gandæ in Flandria ap. matrem. I. 302. not. a. - FRID. Ill. Imp. fil. natus Neostadii, in cunis Vindobona obiit, Neoftadii fepultus. I. 260. Lapis fepulcralis. II. tab. xxix. num. 2.

LEOPOLDI M. Imp. fil. an. 1670. 20. Febr. natus & denatus, & in crypta PP. Capucin. depositus est. 1, 409. Eius arcula cum epitaph. Ibid. seq. typis exhibetur ll. tab. LXXVII. lit. e. An exenteratum eius corpufculum fuerit, incertum; inscriptio tamen, urnæ intestinorum apponenda, ad manus est, nullum autem vasculum. 8 r.

-- Parricida, Rudolphi II. fil. posthum. I. agebat, non, ut alii volunt, duodecimum. 123. veniam patrati fceleris petens, monaft. S. Au-GUST. Pifis ingredi iussus, 128. in quo annum integr. haud explevit; 128. 29. quare mona-

chum ibi profiteri, minus facerdotio, ut quibusdam vilum est; initiari potuit. 129. Sepultus ibidem in sacello B. V. M., 128.
- I. Wenceslai IV. Bob. R. & Gutte fil.

natus & denatus 1294. l. 119. nota. f. - II. corund. parent. fil. natus 1295. obiit anno fequenti. Ibid.

- - 11. D. Brubant. Bruxell. in choro maioris ecclesiæ sepultus. 1 375. sub tumulo, ll. tab. LXVI. exhibito.

- - Albertus, fil. Stoism. Ill. Pol. & Suec. ex uxore II. Constantia Austriaca filius, Episc.

fubin Cracov. & S. R. E. Card. factus. 1. 496.

- CAROLUS, FERD. II. Imp. filius, obiit 1619.
26. Dec. fponfus Marie, Phil. III. Hifp. Reg. filiæ defignatus. I. 515. Sepultus ett Græcif in filiæ defignatus. I. 515. Sepultus est Gracii in crypta paterna. Ibid. Error circa obitus æram emendatur. Ibid. Locus fepulturæ. il. tab. ciii.

CAROLUS, COSMI II. M. D. Etrur. ex M. Magdalena A. A. filius, factus S. R. E. Card.

I. 499.

CASIMIR. SIGISM. Ill. Pol. & Suec. Regis fil. ex Constantia Austriaca. Obiit in Gallia, inde Cracov. delatus, & in crypta regia fepultus est.

FRIDERICUS D. & Elect. Sax. tempore belli Smalkaldici oppidum Witteberg communivit, ex quo tempore fepultorum in eccl. PP. Francifcan. principum cippi latent. I. 116. & nota a.

- - HENRICUS, HENRICI II. Comit. Gorit. & Tyrol. fil. il. 106. feqq. Defpondetur Anne, Frid. Pulch. fil. nuptils ipsi ante an. 1336. haud fecutis. I. 160. Obiit an. 1338. 159. Contractus matrimon. ll. 111. adpromissus autem prius BEATRICI, PETRI II. Sicil. R. 108. feqq. ad quas nuptias, ob mortem fponsæ haud pervenit. 110. nota. b.

Mon. Aust. T. IV. P. IL

nativitas & obitus. I. 327. feq. Corpus peroculte per mediam Gall. in Hifpan. delatum in Scorial. crypta minori reconditum est. 328. Eius cenotaph. Namurci, 332. cum inscriptione 333. ubi eius vilcera condita credebantur. Ibid. veneno interierit? 328. Innuptus obiit, duas tamen filias reliquit. Ibid.
- - ab Austria, Phil. IV. nothus. Eius nativi-

tas & obitus. I. 332. Sepultus est præter mo-rem in Pantheo. Ibid.

ab Austr., alter einsd. PHIL, fil. naural, infans obiit; incertum an in Scorial. monaft. fepultus. I. 335.

Verrenstein fil. naturalis Sigismundi A. A. Tyrol. 1. 212.

Scharb, Abb. Fürstenveld. supra cryptam, fepulturæ Comitt. & DD. Palatinor. destinatam, monumentum, ex ligno fabrefactum, conflituit: de quo vero hodie nihil superest. l. 115

IOSEPHI (S.) coenobium Virge. Cameitar. difcal-ceat. Vindub. ELEONORAM, FERD. II. Imp. ux. fecundam, fundatricem veneratur, 1, 522. wbi cryptam fibi fepulcralem condidit, 523. quæ defcribitur. ibid. typisque exaratur. Il. tab. civ.

IOSEPHA, A. A. FRANCISCI I. & MARIÆ THERE-SIE Augg. fil. l. 464. FRIDERICO IV. utriusque Sicil. R. desponsata, ibid. sub ipsum nuptialem apparatum vitam deseruit in palatio Bellfont. 465. Cadaver, haud exenteratum, Vindob. deductum, in crypta Cæfar. componitur. ib. Epitaphium, 464. & inferiptiones aliæ, memoriam eius conservant. 465. seq. Sarcophagi ftannei descriptio, 464. eiusque adumbratio. II. tab. xc111. lit. T.

IOSEPHUS I. Imp. LEOPOLDI M. fil. & obitus. 1. 433. Mortis historia ibid. Tumulus cum epitaphio, quod a mendis purgatur. 422. seq. Cor vasculo argenteo conclusum in facell Lauret. Il. pag. 88. feq. intestina in cryptam D. Steph. deportata, confecrata, & suis locis deposita funt, quæ tabb. cx. cxi. ostenduntur: Eximius vero huius Cæf. loculus stan-

neus tab. LXXX. æri incisus sistitur. - - EMANUEL, CAROLI V. aliis IV. Lotharing. D. & ELEGNBER A. A. LEOPOLDI I. fororis filius obiit Ceniponti, fepultus ibidem in crypta Archiduc, ad SS. Trinit I. 507, 508, ISABELLA, EMANUELIS, Lufit. R. fil. UXOr CAROLE

V. lmp. l. 316. Obiit Tokti ex partu, sepulta primum Granata, 316. Pantheo postea illata, 308. ubi etiam eius statua, ex metallo

inaurata, conflitit. 318.

- Philip. Pulchri R. Cafiil. filia, uxor Chri-STIERNI II. infelicis Dan. & Suec. Regis, quocum exulans in Belgio obiit, fepulta Ganda in ecclef. S. Petri. I. 300. Res, mortem eius, fepulturam circumstantes. ll. 128. seq. Mo-

numentum fepulcrale, tab. 1L. - PHIL. II. R. Hip. uxor tertia, HENRICI II. Gall. R. filia. Eins nativitas & nuptiæ. 1. 323. Obiit Madriti. 322. Mortis causa. ibid. Funus e regio S. FRANC. templo ad Escuriale delatum, in primo ordine cryptæ minoris quiescit. 320.

Hh

ISABELLA, PHILIP. IV. UK. Vid. lit. e. voce Eli-SABETHA.

- - CLARA, fil. LEOP. V. A. A. Tyrolenf. Eins nativitas, obitus & fepultura cum infcriptioni-

bus. 1. 508.

- - CLARA EUGENIA, fil. PHIL. IL. R. Hift. ac uxor Alberti VII. cognom. Pii. 1. 380. Post mortem mariti habitum S. CLARE fuscepit, 379. votaque emifit. ibid. & not. b. Eius pia mors 330. fepulcro mariti Bruxell. in templo prima-rio illata est. 379. Mortis caussa. ibid. Epitaphium, mendo haud carens, emendatur. Ibid.

feq. - THERESIA, PHILIP. IV. fil. infans unius diei obiit, in crypta minori monafterii Scorial. fe-

pulta. 1. 331

ISIDORUS ab Austria, eiusd. Reg. fil. nothus, octennis obiit, Magnus Magister Castil. Ord. Melit. iam designatus. I. 332. In monast, Scorial.

eum conditum fuiffe, a vero haud abest. ibid. ITHA, LEOP. III. March. Austr. uxor, qua stirpe oriunda sit, incertum. I. 23. neque mortis ge-

nus ofatis liquet. ibid.

- - eius filia, uxor Leupoldi March. Znoymenf.

I. 24. Eius fata & obitus. ibid. IUDITA, HENRICI III. Strenui, fil. I. p. 5. quæ etiam LEOPOLDI Illustr. filia credebatur, 6. fed perperam. 17. Obiit virgo, Mellicii sepulta. 3. 5. 6. 17.

Kenigsveldensis in Argov. monast. Ord. S. FRANcisci duplicis, cryptæque Principp. Auftr. fe-pulcralis fundatio. I. 132. Tumuli marmorei in medio templi existentis, 134. nec non cryptæ, 135. ac funerum ibidem repertorum descriptio, 136. seqq. & adumbratio. II. tab. x. Alia tabula lignea cum infcriptione, I. 134. cuius ætas temporibus Leoroldi III. Probi proxima est. 135. corpora Augg. inde translata, nunc in Abbatia S. Blassi in Silva nigra quiefcunt. Il. Lib. fingular. p. I. ad 55.

Kraffto de Toggenburg præpositus, & Capit. ec-cles. Turicens. ad intercessionem Ioannis Ep. Argent. & LEOP. I. D. Auftr. CHONRADUM de Diessenbov. in canonicum recipiunt. Il. 186.

Kuefsteinium, oppidum ad ripam Oeni, in finibus Tyrol. & Bav. una cum arce munitiff. Gerolzegg nomine, a Maximiliano I. expugnatum. I. 279. id quod in maufoleo eius Oenipontano typis exhibetur. II. tab xxxvIII. num. 14.

Kyburgenf. Comitt. administrationem Landgraviatus Burgundia a Ducib. Zaring. acceperunt. II. 40.

abacenfis Epicopatus origines. I. 249.

Lacedemonii, cum Meseniis dimicantes, tesseras, fuis, & patrum fuorum nominibus infignitas, dextro brachio obstringebant, ut, discrimine familiarum facto, in fepulcris maiorum conde-

LADISLAUS posthum. ALBERTI V. inter Imp. Il.

filius obiit fub ipfum nuptiar, apparatum in crypta Pragensi ad D. VITI depositus. 1. 343. Eius epitaph. cum ortus & occasus epocha emendatur. ibid. Veneno, ab Hussitis propinato, interiisse credebatur; ibid. cuius autem figna an. 1472. loculo aperto, nulla deprehenía funt, 344. Eius elogia. 344. Loculus epitaphio caret, & creta folum rubra nomen, recentiori manu, adscriptum legitur, cuius delineatio datur. ll. tab. Lx. num. 3.

Laici ante feculum XI. in ipfis ecclefiis raro fe-

peliri folebant. 1. p. 2. nota b. Lamberti, Ep. Neofad. ad Ernestum A. A. litteræ de translatione cadaveris Maximil. 1. lmp. in mausoleum Oenipont. ll. 133. 134. 139. Responsium Archiducis. 137.

Laminæ plumbeæ cum inscriptionibus operculis arcarum affigebantur. l. p. x1. 136. feqq. vel in cryptis iuxta capulos parieti adstabant, quin & pectoribus cadaverum fuperimponebantur. 178. feq.

Lapides fepulcrales, cum imaginibus mortuorum infculptis. l. p. vIII. 43. 95. 149. 171. 233.

236.

Leiningen (de) Comitum familia altera in Hessone extincta, FRIDERICUS III. Imp. in vacuum Imperii feudum intravit, eiusdem clypeum affumens 1. 254. quique in maufolei eius plaga feptentrionali loco primo comparet. Il. tab. xxvII. Lenzburgensis Comitatus in Argovia, Habsb. Au-

ftriacis olim subiecti, teffera in maufoleo FRIDE-RICI III. comparet, I. 255. & tab. xxvii lo-

cum nonum occupat.

LEONARDI (S.) Ord. FF. Minor. monasterium Gracii in Styria, origines fuos FRIDERICO-Ill. Imp. debet, l. 256. id quod iterum maufolei eius latus occident. exornat. tab. xxvIII.

- Bafil. Præpositi sententia in lite, ab Abbatis. Kunigsveld, Canonicis S. Georgii Nanceian. fuper fepultura Elisabethe, Ducif. Lotharing. ALBERTI I. fil. mota. l. 145. feq. nota d. - Fürstenfeld. Abb. litteræ ad Hieron. NADLER,

Cancell, FERDINANDI D. Bav. de fepultura MECHTILDIS, RUDOLPHI L. R. R. fil. ac ux. Ludovici Severi, Com. Palat. D. Bav. Il. 143. LEOPOLDUS I. Illustr. ab Ottone I. Imp. Mar-chiam Austria beneficiario iure accepit I. 5. Medelicum, nunc Mellicium, arcem olim ad Da-nub, munitifs, hostibus Hungaris ereptam, in templum & collegium Canonicor. commutavit. 2; 5. Senio confectus Austriam HENRICO fil. resignavit. 5. 9. feq. Obiit Herbipoli, fepultus primum ibidem, biennio vero post Mellicium translatus. 4. 5. 8. Mortis & translationis hi-

ftoria. 7. feq. - II. Auftria March. filius, Adalberti Victoriosi, 5. 6. Fortis miles dictus. 6.20. Obiit Ingelbemii ante patrem, sepultus Treviris. 5.20. Uxorem habuit FROWIZAM, OTTAKERI Styr. March, fil. 5. 6. quam alii eius matrem faciunt. 16.

- - III. Auftr. March. ERNESTI Strenui fil. a primis incunabulis cognominatus Pulcher I. 11. 13. Mellicii, amotis Canon. Ordinem S. Benen.

infti-

instituit. 3. 6. 13. Quando obierit? 5. 6. 13.

30. fepultus Mellicii. 3. 5. 7. 13.
Leopoldus IV. Pius I. 30. Præposturam Cl-Neob.
& Abbatiam S. Crucis in Austria fundavit. 36. Seq. Eius obitus. 30. 283. sepultus CL-Neob. 30. Sanctorum albo adferibitur. pag. xvi. 28. 29. 30. & ll. 60. Sepulcri facies antiqua & nova describitur, indicato lapide veteri sepulcrali, cum lamella, quæ tamen canonizatione antiquior haud est. l. 28. Epitaphia 29. 30. Statuæ eius honoribus positæ. 253. 283. Liberorum in infantia extinctorum epitaphium, & numerus. 34. Quinque filias, non tres, ut alii volunt, habuit, 68. feqq. Delineatio cryptæ profertur. ll. tab. V. - V. Largus, March. Austr. & Dux Bav. quo

anno & loco obierit. I. 38. 39. 63. Mortis occasio. 40. Sepultus iacet ad S. Crucem. 39. 40. 63. Lapis fepulcralis profertur. Il. tab. vi. num. v.

- VI. Virtuosus, Henrici II. Marchionis, Duc. Austr. 1. fil. l. 42. Mortuo Ottocaro, D. Styr. Ducatum hunc accepit. 40. feq. Eius obitus, & caussa. 41. nota. e. & 43. 63. Sepultus est ad S. Crucem. 40. Lapis sepulcralis cum Austr. & Styr. Ducis título, p. xvIII. 40. typis exhibetur tab. vs. num. vs.

- .- VII. Gloriof. prioris fil. fundavit in valle Lilienveld monaft. Ord. Cifterc. quod vallem Virginis vocari voluit, nomen tamen pristinum reunuit. I. 77. 79. Obiit in Apulia. 78. 79. Intertinis & carne in Monte Cafino relictis, p. 111. & 78. II. 64. offa folummodo Campililium devecta, ac composita fuere. I. 78. feq. Tumuli descriptio, 77. cuius delineatio datur. II. tab.

- VIII. Gloriofi fil. I. 34. 35. Cl-Neob. cum litterarum studiis operam daret, ex arbore prolapsus obiit an. ætatis decimo, ibidem humatus est, loco tamen nunc incognito. 34. Errores circa nativitatem emendantur. Ibid. nota. a.

- Magnus inter Impp. I. A. A. hoc nomine VI. natus 1640. 9. Iunii, obiit 1705. 5. Maii. I. 405. Mortis & exequiarum historia. 406. depositus est in crypta cæs. ad PP. Capuc. 407. ubi, ut stanneo eius farcophago honoratior daretur locus, crypta immutari debuit. 388. Chronotaxis vitæ & regiminis. 407. Epitaphii errores emendantur. 405. feq. Loculi defcriptio, 406. cuius adumbratio exhibetur II. tab. Eius cor in urna argentea, tab. cx. re-LXXVI. periunda, in facell. Lauretanum, intestina vero ad D. Steph. deportata. 87. 88. Urnæ huius fitum oftendit tab. xv11. lit. f. ampliorem eius delineationem. tab. cx1. lit. w. habet. In memoriam CLAUDIE FEL. ux. suæ secundæ, Cellis Marianis, cor ex auro susum, obtulit, cum triplici inscriptione chronogr. 72.
- I. D. Auftr. Alberti I. fil. I. 136. Glorio-

fus, seu Gloria Equitum vocatus, II. 19. tor paternæ cædis, 20. quomodo Joannis Far-ricida heres factus? 19. 20. Res gestæ in Italia in comitatu Henrici VII. Imp. 21. seq. Bella in gratiam Friderici R. R. fratris sui in Helvetia, & Alfatia, 22. 23. eiusque de liberan-

do vindicandoque fratre studia. 25. Obiit Argentina. I. 136. 149. fepultus Kanigsvelda, ubi eius cadaver indisfolutum, calce & cineribus obrutum una cum lamina plumbea inveniebatur. 136. Mortis genus, ac memoria vin-dicata. II. 26. feq. Transfertur cum reliquis Austr. Principp. cadaveribus ad monast. S. BLASIL in Silva nigra, cui vivus varia beneficia contulit, 20. 185. cryptæ novæ inferendum, feq. Loculus prior Kænigsv. exhibetur tab. x. num. 1. novus cum inferiptione tab. cv111. lit. E. LEOPOLDUS II. D. Austr. OTTONIS Hilaris fil. Eius

nativitas & obitus, I. 166. fepultus in Novo monte ad finistram matris. 165. Locus fepulturæ

tab. XIII. num. 5. fiftitur. tus 1351. post 19. April. I. 137. hodiernæ Aug. Habsb. Austr. familiæ propagator. II. 48. 55. Einsdem res cum fratribus, Alberto III. præcipue in divisione provinciar. 48. In Italia & Ungaria. 49 Turbæ Suevica & Helvet. 50. ac eorum causte. 51. seq. Comitatum Hobenberg emit. 51. Obiit in pugna apud Sempach. I. 137. fepultus Kanigsvelda, ubi sceleton eius arena opertum (at loco cit. tab. x. num. 3. oftenditur) abique tamen lamina repertum est indissolutum, 137. cui ad finistram capulus gladii adiacebat. Ibid. Infelicis huius proelii descriptio. II. 52. feq. Kanigsvelda ad S. Blasium pariter delato ca-daveri, 47. feqq. destinatus est sarcophagus tab. cvii. lit. N. notatus. Diplomata ab eo in vario-

rum gratiam data. 190. feqq.
- 1V. D. Außtr. nativitas & obitus I. 191. feq. sepultus Vindob. ad D. STEPH. 190. ubi eius fceleton, tab. xvi. num. 9. exhibitum, ctum fuit, posita super pectus lamina plumb. cum epitaph. 191. Mortis caussa. 191. seq. a

fortitudine laudatur. 192.
- V. A. A. Tyrol. Caroli Styrenf. fil. I. 502. Minoribus ordd. initiatus, 503. Ep. Patav. & Argent. factus, 502. Molsbemii in Alfat. academiam, & Friburgi in Britg. Colleg. S. I. fundavit. 503. II. 146. Refignatis poft nepoti fuo Leopoldo Wilh. episcopatibus, statum secularem est amplexus, ducta in ux. CLAUDIA Medicea I. 503. Oenip. in templo SS. Triuit. fibi fuisque cryptam fepulcralem condidit, 501. ære expressam II. tab. cr. in qua conditus iacet. 502. 503.

- ERNESTI Ferrei fil obiit ante patrem, fe-

pultus Neoffadii. I. 232.

ERANCISCUS, fil. COSMI II. M. Duc. Etrur. ex M. Magdal, A.A. Caroli Grac, filia. I. 499.
- Leopoldi M. fil. Vindob. in crypta Cæfar. depositus est. I. 424. Sarcophagus cum epitaphio. II. tab. LXXXI. num. 8. De corde & inte-

ftinis nil certi conftat, loculo Vindob. non am-

plius aperto. 84. IOAN. IOSEPHUS, CAROLI VI. Imp. fil. infans obiit, apud PP. Capucinos fepultus, ad Cellas Marianas ab Augg. parent. postea in statua aurea æquilibri oblatus, cum infcriptione. I. 426. 427. Cor, & inteltina in valis separatis ad cryptam S. Steph. deportata, & condita funt. II.

tab. cx1. fub litt. y. z. damus; loculus autem tab. LXXXI. num. 10. conspiciendus est.

LEOPOLDUS, Ios. IOAN. IOSEPHI I. Imp. fil. obiit in cunis, sepultus in crypta cæsarea 425. Cor, & intestina ad S. Steph. pariter conditall. 87. urnæque cit. tabb. litt. q. ff. & f. t. ficut & arca funerea tab. LXXXI. num. 9. fignata, exhibentur.

- - WILHELM FERD. II. Imp. fil. I. 521. plur. ecclef, Ep. & Ord. Teut. Magilter, 394. 521. fepult. in crypta Cæf. ap. PP. Capp. Vindob. Ibid. fepult. in crypta Cæf. ap. PP. Capp. Cor cucullo argenteo inclusum in facello Lauret. intestina vero ad D. Steph. delata. Il. 79. feq. Vas cordis vid. tab. cx. intestina tab. xvII. lit. d. & cxi. lit. b. folium autem funer. tab. LXXII. num. 6. Eius descriptio. I. p. 394. Epitaphium. Ibid. feq. Alia inscriptio honoraria. 195. feq.

- OTTOCARI, Styriæ March. & ELISABETHE Auffriacæ fil. cognom. Fortir, Styriam, a Carin-

thia feparatam, gubernavit, I. 24.
-- Episcopus Cordubens. Maximil. I. Imp. fil.

nothus. I. 291. LEUPOLDUS, March. Znoym. maritus ITHE, LEOPOLDI III. Austr. March. a Brecislao, Bob. D. paterna hereditate exutus, filii fui, CONRADI, virtute in integrum restitutus est. I. 24.

Litteræ indulgentiarum, ab Arch - & Epp. quatuordecim, ecclesiæ Kænigsveldæ datæ. Il. 187.

Ludovicus XIII. Francia Rex, uxorem duxit An-NAM, MAR. MAURIT. PHILIPPI III. Hifp, R. filiam, quæ ei Ludovicum XIV. genuit , I. 358. maritum postea Maria Theresia, Philippi IV. ex ELISABETHA Borbon. filiæ. Ibid.

- II. Hungaria R. uxorem duxit Mariam, Phil. I. Pulchri, Castil. Regis filiam. 1. 323.

- - - Bavaria Dux, filium fuum Ottonem, balteo militari accinxit Straubinga. I. 59. 60. & not. a. in qua solemnitate Leopoldus VII. Dux Austr. vitæ discrimen adiit, filio eius, Henrico Crudeli imputatum. 60. & nota b.

- - Severus, Com. Palat. Rhen. D. Bav. statim post coronationem Rudolphi I. R. R. filiam eius Mechtildem duxit. I. 113. & nota e. condidit abbatiam Fürstenveld. Ord. Cifterc. 114. communi poftea Ducum fepulturæ destinatam.

115. Caussæ & origines. Ibid. not. a.

Eius ex prædicta uxore filius, de cuius tutela Rudolphus frater disceptabat. I. 114. seq. Imp. postea hoc nomine IV. cum Friderico I. Austr. de rerum summa decertavit. Il. p. 22. seq.

- - Saltator (Salius, vulgo der Springer) Thuring. Landgr. monast. Reinbardsbrunn (Fons REINHARDI) Ord. S. BENED. ibique cryptam fepulcralem constituit, I. 222. in quam etiam Anna, Alberti II. lmp. filia, uxor Wilhelmi Sax. Elect. concessit, 221.

- -- Marchio Styriæ, monaft. Runense O. Cift. fundavit, ab uxore, & filio ad fastigium deductum, 1. 225. in quo ERNESTI Ferrei monumentum fepulcrale confiftit, 226. feqq. quod describitur, ibid. & typis exhibetur. Il. tab. xx1.

- - II. Wirtemb. Comes, maritus primus Mech-TILDIS; quæ postea Alberto VL A. A. nupsit. 1. 237. ... Vid. Mechtildis.

89. quorum delineationem tab. xvi. lit. u. &gg. Ludovicus filius naturalis Sigismundi, A. A. Tyrol. I. 212.

- de Marca. dominus Novi-Castri &c. maritus Elisabethæ (quæ aliis Anna) Maximil. L Imp. filiæ nothæ. l. 291. feq.

## M.

Magdalena, Ferdin. I. lmp. fil. parthenonem Virgg. Hale ad Oenum conftruxit, sub Regii Colleg. nomine. l. 367.497. quod & ipía cum aliis Archidd. foeminis, & primæ nobilit. virgg. & matronis ingressa, inibique mortua est, 367. 368. fepulta primum ante aram principem, ut lapis fepulcralis docet. 272. Constructa interim crypta fepulcr. eidem, cum reliquis illata fuit, 371. loco decentiori deposita. 367. Epitaphium. Ib. Aliud, clypeo feparato, certis tantum festis fuspendi solito, inscriptum. 368. Typus cryptæ, ll. tab. LXV. in qua Magdalenæ loculus lit. a. comparet.

MAINHARDUS, fil. ALB. l. Imp. nonnullis Scriptt. incognitus, liberorum eius albo auctoritate lit-terar. feudal. adscribitur, l. 126. quem, in infantia mortuum, ac Tulnæ sepultum fuisse, con-

iectari licet. Ibid.

- IV. Tyrol. & Gorit. Comes, uxorem duxit ELISABETHAM, LUDOVICI Severi, D. Bav. fororem , non Agnetem , Hermanni Badenf. ex GERTRUDE Austriaca, filiam. l. 84. Monalt. Stirpinense (Stams) prope Oenipontum condidit. 205. ULRICO II. Comiti de Heimburg privilegia confirmavit. ll. 102.

- V. Com. Tyrol. & Gorit. uxorem duxit Mar-GARETHAM , ALB. Il. Sapientis fil. 1. 203.

Manegoldus Comes, Ernestum II. Aleman. D. Ernesti I. March. Austr. fil. contra Conradum Il. lmp. infurgentem, in Landgraviatu Barensi vicit, l. 21. feq. ubi & ipse occubuit, in Augia sepultus. 22.

MARGARETHA, ALBERTI II. Sapient. filia, mortuo, marito primo, Mainhando V. de quo fupra, nupfit IOANNI HENRICO, March. Morav. l. 203. Obiit ipsa in Moravia, Brunæ sepulta. Ibid.

- ALBERTI IV. D. Auftr. fil. uxor Henrici Divit. Bav. D. sepulta est in Raitenhaslach, Ord. Cifterc. abbatia. l. 214. Monumentum fuperest nullum, eius tamen delineatio conservata, 215. æri incifa exhibetur. Il. tab. xix. Ætas Marga-RITHE. l. 215. Errores circa obitum emendantur. Ibid.

- Cosmi II. M. D. Etrur. fil. ex Maria Mag-DALENA A. A. nupfit EDUARDO D. Parm. 1. 499. ERNESTI Ferr. D. Austr. ux. prima, Bo-GESLAI Pommer. D. fil. obiit improlis I, 228.
232. fepulta in crypta Runensi, ad sinistram mariti. 227. Eius ætas. 229. Monumentum fe-pulcrale. Il. tab. xxx.

- Einsd. fil. l. 232. 233. cum Frider. Placido Saxon. D. & Elect. nuptias celebravit, 235. fepulta post mortem Altenburgi, 233. seq. fepulcr. cum epitaph. 234. cuius typus exhibetur

Il. tab. xII. fect. Il.

MARGA-

MARGARETHA, FERDINANDI I. Imp. fil. nata Oenip. 1 369. Collegium reg. a forore Halæ fundatum ingressa, 367. obiit in castro Hasegg, sepulta prim. Oenip. ad S. Crucem. 369. Perfecto autem collegii templo, Halam cadaver eius delatum, 369. & ante aram princip. interim tumulafum est, 372. cryptæ novæ inferendum. 371. Epitaphia, brevius in loculo stanneo, 368. aliud cum infigni encomio, in clypeo feparato. 369. Sarcophagus profertur. Il. tab. Lxv. lit. b.
- FRID. IV. D. A. ex ux. fecunda fil. obiit

iuvencula, fepulta in Stamf. 1." 207.
- - Ioannis Il. Brabant. D. uxor. Bruxell. in

choro maioris ecclef. fepulta eft. l. 375.

- Leop. VII. Gloriofi, D. A. fil. Eius nativitas & nuptiæ. l. 79. Secundis votis Otto-CARO R. Bob. obvenit, ibid. a quo iterum repudiata est. 79. 81. An Ordinem monastic. amplexa fit? 80. Obiit genere mortis incerto, fepulta Campilil. 79. Tumulus lapideus, II. tab. vii. fect. II. Monast. Zwetlensi iura & iumu-

nittates confirmavit. 99.

- MAXIMILIANI I. Imp. fil. annum tertium agens Carolo, Gall. Delph. R. postea VIII. adpromissa, ac in aula Francica educata, post annos decem iterum remissa fuit. 1. 277.293. id quod in maufoleo Oenip. exhibetur II. tab. xxxv. num. 8. loanni Aragonio, Hisp. regni heredi, dein copulata, fed illo brevi defuncto, PHILIBERTO II. Sabaudia D. fociata fuit. I. 293. Burgis Segusianis monasterium S. NICOL, de Tomt. 292. seq. & Brugis Flandr. coenobium Virgg. Ord. Annunt. B. V. fundavit. II. 66. Obiit Mechlin. ubi aulam fixerat, 68. I. 294. corpore Burgas Seguf. ubi marito PHILIBERTO fibique mausoleum erexit, 293. ut testamento petierat, tumulato, 294. cor Brugas Flandr. devectum, vifcera Mechliniæ remanferunt. II. 66. feg. 68. Manfoleum tab. xLVIII. repositorium cordis tab. cx11. æri incifa proferuntur.

- Max. II. Imp. fil. I. 337. cum matre monaft. S. Clare Madriti intravit, ibique, relicta fanctitatis fama, obiit, ap. matrem in choro fepul-

ta. I. 337.

THEODORICI Cliv. Comit. uxor, ex filiarum Rudolphi I. R. R. numero expungitur, cuius quippe ad fummum cognata fuit. I. 113. WENCESLAI IV. & GUTTE Bob. Regg. filia.

I. 119. nota. f.
- fil. Ulrici II. Com. de Heimburg ex Agne-te, Außrio-Bad. Ulrici D. Carinth. vidua, in manus convenit ULRICO, Com. de Phan-nenberg, I. 84. ut ex charta innotescit. II. 101.

- - FRANCISCE, PHIL. III. fil. nativitas & obi-

dicha crypta condita est. I. 331.
- - Theresia, Leopoldi I. Imp. ux. prima,

Phil. IV. prædicti fil. I. 407. Eius nativitas & obitus. 408. Morbi genus, & exequiæ. 409. Loculus, in crypta ad PP. Capucin. Vindob. depositus, cum epitaph, describitur, 407. seq. ac Mon. Aust. T. IV. P. II. æri impressus fistitur. II. tab. 1xxvii. num. 19. Cor urnæ argenteæ, tab. cx. exhibitæ, inclu-fum, in crypta Lauret. vifcera vero, una cum immaturo, aheno æreo, tabb. xvii. CXI. litt. K. L. delineato ad D. STEPH. deposita

funt. 82. feq. Margaretha, Caroli V. Imp. fil. notha, ex Margaretha nobili Flandra Aldenardenf. I. 33 ș. Ale-XANDRI de Medices primum, & postea Octa-VII Farnesii, Parm. & Placent. DD. ux. Abbatiæ S. Sixti Placent. multa beneficia contulit. 334. Obiit Tortonæ fepulta ap. S. Sixtum, ubi eius maufoleum , a loci Abbate erectum, 334. 335. quod describitur, 334. ac æri incisum proponitur. II. tab. Lv. sect. prima.

Max. I. Imp. filia notha, nuplit Comiti

Hillio ac Thaura. I. 291.

MARIA, CAROLI A. A. Styrenf. dichi uxor, Alberti V. Bav. D. fil. I. 492. Gracii monast. S. Cla-RÆ fundavit, 490. ibique sepulturam sibi delegit exstructo monumento marmoreo, quod describitur. 491. Quindecim liberorum mater, 478. 492 493. tandem obiit, in habitu monialium S. Clark prædicto monumento illata. 492. Cor & intestina in templo aulico S. Æo inferiptionis vestigio. II. 89. Mausolei delineatio tab. c.

- Ferd. I. Imp. fil. Wilhelmo D. Iuliac. matrimonio iuncta, obiit Diffeldorp. ibidemque fe-

pulta iacet. I. 355.
- - FERD. III. Imp. uxor prima, fil. PHIL. III. R. Hifp. obiit Lincil fexto ex partu, infantis co-gnominis & post baptis. statim extinctæ. I. 397. Corpus Vindob. delatum, ad PP. Capucin. in crypta Cæfarea, infante ad brachium finift. composita, sepelitur. Ibid. Loculi stannei cum epitaph. descriptio, 396. eiusque adumbratio ll.

tab. LXXIII. num. 17.
- - Max. l. lmp. ux. I. Caroli Burgundia D. fil. Eius nativitas, I. 287. & nuptiæ, 275. quæ in maufoleo Oenipont. exhibentur. II. tab. xxxII. num. 1. Obiit Brugis Flandr. in ecclef. B. V. M. fepulta. 288. Cor vero Antverp. translat. fepulcro matris immissum fuit. 287. Mortis historia 288, feq. Maufoleum magnificum, quod cenotaphium potius dicendum, describitur, 284. feq. ac æri incifum fiftitur, Il. a tab. xLIV. ad XLVI. Epitaphium expenditur, l. 286 ac ab errore

vindicatur. 287. Aliud epitaph. chronolog. 288. - Max. II. lmp. uxor, fil. Caroli V. lmp. nata Madriti, mortuo marito in Hispan. rediit, ac cum monialib. S. CLARE Madriti vitam egit, ibique deposuit, earum habitu induta, ac communi coemeterio humata fuit. 1. 336. annos aliquot in chorum ecclesiæ translata, ac iaspideo in loculo condita fuit, 336. cadavere eius adhuc integro reperto. 337. Eius statua ex metallo inaurata in Pantheo. 318.

- I. eiusd. fil. nata Vindob. denata Lincii, ibidemque fepulta. I. 194. 386. Emendantur, qui eam Vindob. humatam dicunt. 194.

- II. eiusd. Imp. fil. nata Neoftad. obiit Vindob. I. 394. fepulta ad S. Steph. 393. ubi eius loculus,

culus, cum epitaphio repertus, profertur. Il. tab. xvi. num. 13. cui novus fubilitutus eil. tab.

MARIA, PHIL. I. Caftil. R. fil. nata Bruxellis. I. 323. Ludovico Hung. Regi desponsata est. 281. Facta vidua Belgium gubernandum in se suscepit. 323. Obiit, in Hispaniam cum fratre CAROLO V. rediens, in villa Cigales. Ibid. Eius cadaver Vallifoleto ad Escuriale delatum, in crypta minori nunc quiescit. 309. 323. Eius honoribus statua ex metallo in Pantheo posita. 318.
- Philip. II. Hisp. R. uxor I. Ioannis III. R.

Lustania sil. quando nata sit ? I. 32x. Eius obitus, mortisque caussa. Ibid. Sepulta est primum Granata, in cryptam min. Scerialenf. transferenda, ubi in primo ordine ex adverso ianuæ quie-

fcit. 320,

- - eiusd. Philippi uxor fecunda, Henrici VIII Angliæ R. fil. regnique heres. I. 336. Ob-

itus & fepultura. 335. Eiusd. Regis fil. ex Anna Austr. ux. quarta,

infans obiit, condita in crypta min. Scorial. L. 329. -- Phil. Ill. fil. Vallifoleti nata, post mensem

unum obiit, in dictam cryptam delata. I. 230. - - I. de Præsentatione, PHIL. IV. ex prima coniuge fil. nata Madriti, vitam in prima ætate deferuit, in ead. crypta deposita. I. 331.

- - II. eiusd. Reg. fil. in cunis extincta, ibidem-que condita eft. *Ibid*.

Sobieslai D. Bob. fil. Leopoldi V. Largi, March. Austr. uxor, quo mortuo Hermanno Carintb. D. nupsit. I. 40 De obitu & fepultura eius nihil constat. Ivid. De obitu & fepul-

- - - ALOYSIA, feu LUDOVICA, CAROLI II. Hift. R. ux. prima, fil Phil. I. D. Aurelian. obiit

improlis in crypta Scorial. fepulta. I. 324.

- AMALIA, CAROLI VI. Imp. fil. post annos fex Vindob. denata, ac in crypt. Cæf. ap. PP. Capucin. condita iacet. I. 427. Loculus cum epitaph. typis exhibetur. II. tab. LXXXI. num. 11. Cor & intestina, suis condita vasis, in cryptam S. Steph. deportata funt. 90. tab. XVII. litt. X. hh. & cxi. aa. bb. vifenda.

- - Francisci I. & M. Theresiæ Augg. fil. unacum fereniss. forore M. Anna, primum lapidem pro nova ecclef. paroch. in agro Neoftad. Theresianus dicto, exstruenda, posuit. I. 46 s. seq.

- AMALIA, IOSEPHI I. Imp. fil. CAROLI ALB.
D. & Elect. Bav. poftea Imp. VII. uxor. I. 475. Coronatur & ipfa in Imperatricem Francof. ad Man. ibid. Eius fata. Ibid. feq. Pia mors & fepultura, cum exequiis. 476. seq. Cor folum post mortem e corpore eximi, ac in capella Altætting. Aug. mariti cordi uno in vase iungi vivens voluit, II. 76. cuius ectypon tab. cx11. ex-

- Anna, Caroli VI. Imp. fil. Belgii Gubern. I. 441. CAROLO ALEX. Lotharing. & Barri D. matrimonio iuncta, obiit Bruxell. ex primo partu Ibid. feq. in primaria primum eccl. condita, Vindob. una cum infelici partu postea translata in cryptam Cæf. 442. Sarcophagus matris typis expressus cum inscriptione. II. tab. LXXXV.

num. 31. filiæ Ibid. lit. O. qui tamen subinde in facellum novum illatus fub lit. Q. compa-Cor Marie Anne in urna argentea cryptæ Lauretanæ, intestina vero S. Steph. illata

funt. 93. feq.

Maria Anna, Caroli II. Hift. R. ux. II. Philip.

Wilhel. Com. Palat. Neoburg & Electr fil. obiit Quadalaxara in Hift. sepulta in Escurial.

crypt. min. 1. 324.

D. Bav. fil. I. 514. Obiit Gracii feptem liberor. mater, ac prima in mausoleum Gracens. illata. Ibid. Loculi fitus exprimitur II. tab. c.111. lit. c. nata est Gracii. obiit Monachii, in crypta tem-

pli S. I. fepulta. Ibid. feq. Error de obitus die conciliatur. 519. Epitaph. 518. Intestina II. 76. Ectypon urnæ, tab. cxt. lit. ff.

- FERD. II. Imp. fil. PHIL. IV. Hift. R. ux. II. obiit Madriti, fepulta in Pantheo. 1. 318. in confortio M. AMALIE Seren. fororis primum lapidem posuit pro eccles, paroch, ibidem me-

morata, I. 465. Seq.

- - LEOPODI M. Împ. fil. Portugal. Regina, I. 439. Obiit in palatio Bellemenfi. 438. Morbi mortisque circumftantiæ. 437. Sepultura, cum exequiis & epitaph. 438. Cor Vindob. translatum in crypta Cæf. ap. PP. Capuc. depositum ac magnifico monumento & inscriptione honoratum est, II. 74. feq. quod typis exhibetur. tab. LXXXIV. num. 27.

- - APOLLONIA, eiusd. Imp. fil. infans obiit, in crypta Cæs. ap. PP. Capuc. sepulta, I. 409. inteltina vero, relicto corde, in amphora ænea ad D. Steph. condita funt, II. cuius fchema tabb. xvii. & cxi. litt. g. k. arculæ autem tab. LXXVII. lit. N. proferuntur. Epitaphium. I. 410.

WILHEL Com. Palat. Rheni & Elect. ux. I. 404. Obiit Vindob. in crypta Cæf. pariter fepulta. II. tab. LXXV. num. 22. Corpus exenterari prohibnit, 85.

- ISABELLA, ULADISLHI IV. Pol. Reg. ex CECILIA RENATA Archid. Austr. filia, vitam ul-

tra menfem non produxit. I. 519.

MARIA ANTONIA, LEOPOLDI I. Imp. fil. MAXIMIL. EMANUELIS D. Bav. uxor prima, Vindob. in primo puerper. obiit, ap. PP. Capucin. fepul-ta. I. 410. feq. Loculus cum epitaphio, 411. æri incifus fiftitur II. tab. LXXVII. num. 23. Cor in vase argenteo, tab. cx. producto, in cryptam Lauretan. depositum, 85. seq. intestinis in aheno tabb. xvII. & cxI. litt. o. t. exhib. ad S. STPH. delatis. 86.

CAROLINA, FRANCISCI I. & M. THERESIA Augg. fil. infans obiit, loco prædicto fepulta: I. 433. feq. 440. in novum demum facellum translata. 455. Infcriptiones. 434. 440.

- - CHRISTIERNA A. A. CAROLI Styrens. fil. SI-GISMUNDI Bathorii, Princ. Transilv. uxor, I. 497. feq. ab eo autem repudiata, parthenon. Halens.

Halenf. ingreffa, ibidem vitam beata morte commutavit, 371. 498. fepulta primum ante aram fummam, 372. novæ cryptæ inferenda. 371. Epitaphium, vitæ feriem continens, in quo tamen anni vitæ male computati funt. 370. 371. 498. Tumulus. II. tab. Lxv. lit. c. Maria Eleonora, Ferd. III. Imp. ux. III. Caro-

11 II. fil. obiit Vilnæ Austriæ, fepulta Vindob. in crypta Cæf. 1. 401. Epitaphium cum mortis epocha. 402. Sarcophagus II. tab. LXXV. num. 2. Cor pyxide argentea, tab. cx. exhib. in crypta Lauret. 84. intestina in urna ex cupro S. STEPH. deposita funt. 85. cuius ectyp. ad

tabb. xvi. & cxi. litt. m. p. habetur.
- Leopoldi V. A. A. fil. infans obiit, Oeniponti in crypta ad SS. Trinitat. fepulta. I. 506.

feq. Eius arcula. II. tab. cs.
- Elisabetha, Leoe, l. lmp. fil. Tyrolis primum, tum Belgii gubernatrix vitam cœlibem in arce Mariemont, posuit, Bruxellis in æde summa sepulta. I. 436. Inde Vindob. translata, in in crypta PP. Capucin. quiescit. ibid. Sarcophag. cum epitaph. exhib. ll. tab. LXXXIV. num. Cor & inteltina, pariter advecta, confuetis in cryptis condita funt. 92. feq.
- - Amalia, Francisci I. & Marie There-

SIE Augg. fil. primogen. tertio ætatis an. obiit, fepulta ap. PP. Capucin. I. 427. feq. 439. 455. Loculus lign. cum epitaph. ll. num. 24. stanneus, in facello funebri positus tab. LXXXV. num. eod. Cor & intestina, urnis separatis condita, in crypta S. Sтерн. depolita

funt. 90. feq.
-- Iosepha, Iosephi l. & Wilhelmine A-mal, fil. uxor Frid. Augusti Pol. R. ac Elect. Sax. 1. 473. Mors, & fepultura cum exequiis. 474.

-- - Iosephi II. Imp. ux. fecunda, Caroli ALBERTI Elect. Bav. postea lmp. VII. & MARIE Amalia fil. l. 462. Obiit Vindob. improlis, variolis extincta, 463. corpore haud exente-rato in cryptam Cæf. defertur. 464. Loculus stann. cum epitaphio, 462. cuius typus. Il. tab. xciii. lit. S. profertur. - - Lepold. 1. Imp. & Eleonor Mag-

DAL. fil. fedecim annos nota morbillis extenda eft, ad PP. Capuc. fepulta. 1. 421. Loculus cum epitaph. ll. tab. LXXIX. num. 13. Cor in crypta Lauret. intestina ad D. STEPH. deposita fue-

re. 87.

-- -- CLEMENTIA, eiusd. Imp. ex fecunda px. CLAUDIA FELIC. fil. infans obiit, ap. PP. Capucin. fepulta. l. 413. Loculus cum epitaph. ll. tab. LXXVIII. lit. i. Cor ad PP. Dominican. deportatum, extis in crypta D. STEPH. depositis 83. feq.

HEDWIGIS, GEORGII, Landgr. Darmstad. fil. a Sigismundo Franc. A. A. ad thalmum invitatur, Romano-Cathol. autem fidem recufans, ad nuptias hand pervenit. l. 504.

-- LEOPOLDINA, LEOPOLDI V. A. A Tyrol. fil. FERDIN. Ill. postea uxor secunda. Eius nativitas & nuptiæ. l. 399. feq. 500. 508. Obiit Vin-dob. ex primo puerperio Carolum Ios. enixa.

Error circa diem emendatur. ibid. Se-400. pulta est Vindob, in crypta Caf. 400, 508, Loculus describitur, 399. cuius adumbratio exhibetur. Il. tab. LXXIV. num. 18.

MARIA MAGDALENA, CAROLI A. A. Styr. fil. uxor Cosmi II. M.D. Etrur. cui undevicefimum annum agens Florentiæ iuncta fuit. l. 499. Obiit Paf-favii in itinere, fratris invifendi caussa suscepto. ibid. Corpus Florentiam revectum, ad latus mariti cubat in facello S. LAGRENT. ibid. Errores de sepultura, ex epitaph. emend. ibid.

- - FERD. CAROLI A. A. Tyrolenf. fil. in flore ætatis obiit, variolis extinctæ, ap. patrem in crypta Oenipont. quiescit. 1. 506. 508. Eius

loculus tab. ci.

- - - LEOPOLDI I. Imp. fil. Comitatus, Tyrol. Gubernatrix. I. 436. Breviarium vitæ, cum farcophago & inscript. 437. De intestinis nihil conftat, Il. 93. capulus profertur tab. LXXXIV. num. 30.

- Maroaretha, Caroli A. A. Styr. filia, Eius nativitas. 1. 317. 500. Philip. III. Hijb. Reg. matrimonio iuncta, 317. 500. octavo ex partu in palatio Scorial. obiit, 317. 330. 500. in Pantheo depolita. 308. 317. Errores circa nativit. & obitum emendantur. 317

pta PP. Capuc. condita. L. 419. Epitaph. 420. Arcula. II. tab. LXXIX. lit. a. Cor & intestina ad cryptam D. STEPH. delata funt. 85.

-- PHILIP. IV. Hift. R. ex Isabella Borbon. nata Madriti, post horas 30. exspiravit, in E-

scuriale deport. 1. 330.

MARIA THERESIA, Imperatrix vidua, Hung. & Bub. Regina, A. A. gloriose hodie regnans, cryptas Archiducales Pindob. ad S. STEPH. 1. 198. leq. & PP. Capucin. restauravit, ac novo splendore ornavit, 434. feqq. sibique, & descendentibus in posteriori crypta sacellum sunebre conftruxit, 446. in eoque magnificum maufol. erexit, 447. feqq. quæ fingula æri incifa exhiben-tur ll. tabb. xvii. & a lxxxvii. ad xc. Oeniponti cubile, ex quo Aug. maritus ad coronam coeleft. evocatus, in facellum commutavit, 1. 452. feq. eique Collegium nobilium Domicellarum adiunxit, 454. ac large dotavit. Il. 151. feqq. Colonis, ex Tyroli adfeitis, peramplum agrum Therefianum nuncupatum, in-Neostadiensem, habitandum dedit, exstructo insigni templo parochiali. l. 465. feq. Einsd. Aguftif. aufpiciis cadavera Principp. Auftr. Kanigsvelda, & Bafilea ad monaster. S. Blasti devecta funt, Catholicæ fepulturæ restituenda, quibus destinatus est il. liber singularis, cum typis æneis quatuor, a num. cv ad cviii.

--- IOSEPHI II. Imp. fil. ex ELISABETHA Borb. primogen. Eius nativitas & obitus, 1. 447. fepulta in crypta Cæf. ap. PP. Capucin. 

eand. fepulturam data est. l. 420. seq. Sarco-phag. descriptio. 420. qui æri incisus datur. ll. tab. LXXIX. num. 12. Cor in urna argent, inli 2

cellum Lauret. intestina vero in crypt. S. STEPH.

deportata funt. 86. feq. Maria Theresia, Marie Christine A. A. & Al-BERTI, Duc. Saxo - Tesch Reg. Celsitudd. filia, vix nata, denata est. 1. 467. Loculus cum epitaph. 468. cuius ectyp. ll. tab. xc111. lit. x. profertur.

Gall. R. uxor prima, Verfaliis obiit, fepulta ad S. Dyonis, corde in Abbatia Vallis gratiæ condi-

to, l. 338.

- MATHIAS Imp. MAXIMIL. II. Cæf. fil. Eius nativitas & obitus. I. 390. In diem natalem inquiri-Ibid. Sepultus primum erat in Reg. monast. S. Clark, 383. 387. 390. cryptæ novæ inferendus. 387. Sandapilæ recensio, 389. & adumbratio. Il. tab. LXXI. num. 3. Lectus funebr. tab. I.
- Corvinus , R. Hungar. fub FRIDERICO III. Placid. Imp. potiorem Austr. infer. partem, & ipfam Vindobon. occupavit, I. 276. post cuius mortem a Maximil. I. Imp. denno fingula recuperata funt. Ibid. feq. Id quod in mausoleo Oenipontano exhibetur. II. tab. xxxIII. num. 6. Cosmi II. M. D. Etrur. & M. Magdal. A.

A. fil. I. 499. Maurbach, alio etiam nomine Vallis OO. SS. infignis carthufia in Austr. infer. origg. fuas Fri-

DERICO Pulch. R. R. eiusque fratribus debet, T. 154. ubi dicti Reg. & filiæ fuæ offa condita funt, 155. augustiori tamen monumento non honorata. Ibid. feq. Quomodo nunc asserventur, 157. ostendit ll. tab. x11. fect. I.

Maufolea infigniora, ab Austriacis æternæ Maiorum memoriæ erecta, qua in re alias regias familias fuperant. I. xxii. seq. ut funt:

Maufoleum Caroli A. A. Styrenf. quod Seccovii est, I. 478. feqq. & uxoris eius Gracii. 490. feqq. Tabulis exprimuntur æneis feptem. Il. a num. xciv. ad c.

- FERDINANDI, Archid. Auftr. Tyrolenf. & uxoris eius primæ Oenipont. in templi aulici facello argent. I. 356. feq. 360. ll. tab. LXI. LXII.

- FERDINANDI Il. Imp. Gracii in templo S. ÆGYDII. I. 510. feqq. Eius iconismus. il. tab. CII. CIII.

- - - FRANCISCI I. & M. THERESIE Augg. Vindob. in crypta PP. Capucin. I. 447. feqq. II. tabb. LXXXII. ad xc.

FRIDERICI Placidi, Imp. Vindob. in eccles. cathed. I. 238, feqq. & typis profertur ll. a ta-bula XXIII. ad XXVIII.

- - MARIE Burgundice, MAXIMIL. I. ux. primæ Brugis Flandr. I. 284. tabulis æri incifum. II. a num. xriv. ad xrvi.

- - - MARGARITHE, eiusd. filiæ Burgis Segufianis, I. 292. exhibetur II. tab. xLVIII.

--- ab Austria Caroli V. Imp. nothæ, Placentiæ in templo Abbatiæ S. Syxty O. S. Bened. I. 334. profertur II. tab. Lv. fect. I.

- Maximil. I. Imp. Oenipont, in templo au

lico. I. 271. feqq. tabulis 13. exhibitum. II. a tab. XXXI. ad XLIII.

scriptione vacua, recentius tamen addita, ad sa- Mausoleum Maximil. III. Archid. Auftr. Ord. Teut. Magistri Oenip. in templo paroch I. 384. quod vero dislocatum pristinum splendorem a-misit. ibid. seq. Eius typus. II. tab. LXIX.

- PHILIPPI I. Pulch. Reg. Caftel. eiusque uxoris. Granate. I. 295. feqq. Tabulis adumbratur quatuor II. num. L. feqq.

- Pragense ad D. VITI. a RUDOLPHO II. Imp. conditum. I. 339. feqq. cum iconismo. II. a

tab. Lvi. ad LX.

MAXIMILIANUS I. Imp. quo loco & tempore natus fit. I. 266. 272. Nuptiæ primæ cum Ma-Ria Burgundica, 275. & fecundæ cum Blanca Mediolanenfi. 278. SIGISMUNDO A. A. MARIA. Com. Tyrol. sine herede mortuo, in omnia sua bona fuccessit. 210. Eiusd. Imperatoris infignia facta, tabulis marmoreis infculpta, in fupra allegato maufoleo exhibentur, cum recenfione. 275. feqq. Mortis, sepulturæque histor. 265. Cur Neostadii sepulturam elegerit? 266. feculo xvi. iam Oenipontum translatus fuiffe credebatur, fed perperam: 267. non tamen ex vano, quando fingula ad hanc ipfam translationem parata iam erant. Ibid. & Il. 133. feqq. tamen opinioni obstat facta a nobis fepulcri investigatio, 264. firmaturque recognitione, restitutioneque eins novissima. 268. seq. Utriusque fepulturæ delineatio. ll. tab. xxx. & xxx. \* Maufoleum Oenipont, fupra allegatum eft.

- Il. Imp. Eius nativitas, & obitus. I. 345. Sepultus Pragæ ad D. VITI, ubi fimulacrum eius in maufolei, fupra allegati, operculo dextrum locum occupat, 340. cadaver autem, in substrata crypta haud inventum, absque dubio in ipsa tumba quiescit. 354. Epitaphium.

340

- - Ill. prioris fil. O. Teut. Magist. Oeniponti ecclesiam paroch. S. IACOBI construxit, posito sibi ibidem maufoleo . I. 384. decem ante obitum annis, 385. illud autem modo dislocatum, pristinam faciem cum venustate amisit. 384. descriptio. Ib. seq. Post obitum cadaver eius aliquot diebus Vindob. ap. PP. Capucin. depositum est, Oenipontum deferendum, 385. Maufolei utraque facies describitur. 384. Eius adumbratio fupra allegata est.

- - ERNESTUS, CAROLI Styrenf. fil. Eius nativitas. I. 486. Ord. Teut. Magister factus, obiit Gracii tricesimo tertio ætatis anno, sepultus Sec-

covii. 485.

THOMAS, FERDINANDI III. Imp. fil. infans obiit , Vindob. ap. PP. Capucin. depolitus. I. Eins arcula cum inscriptione, ortus & occasus æram indicante, ibid. exhibetur. II. tab. LXXXIII. lit. c.

- - I. Elector & Dux Bav. fecundas nuptias cum M. Anna, Ferd. III. Imp. fil. celebravit, ex qua duos filios fuftulit, poftquam cum priore coninge triginta novem annos in sterili matrimonio vixisset. I. 517.

de Amberg, MAXIMIL. I. Imp. nothus, Cy-RIACI de Polheim viduam, Elisabetham Oettingenf. uxorem duxit. I. 292.

MECHTILDIS, ALBERTI VI. A. A. uxor, Ludov. II. Comit.

Comit. Wirtemb. vidua. I. 237. Contractus matrimon. cum reliqq. documentis, concernentibus. II. 118. feqq. Obiit Heidelberga ibique primum fepulta, inde Tubingam ad mariti primi reliquias translata. I. 236. feq. Lapis fepulcralis. II. tab. xx11. Epitaphium ab erro-

ribus purgatur. I. 236.

MECHTILDIS, DEDONIS, Lufat. March. filia, Ennesti Strenui, March. Auftr. uxor, I. 5. 6. 16. Aliis SWAMEHILDIS, 6. 16. aliis etiam Adelheidis audit; 16. hinc eam duobus aut tribus nominibus ufam, non autem Ennesto plures illa uxores fuisse, censendum. Ibid. Sepulta est Mel-

licii. 3. 7. 16.

- RUDOLPHI I. R. R. fil. natu maior, Ludovi-co Severo, Com. Palat. Duci Bav. Aquisgr. statim post coronationem patris in manus convenit. 1. 113. In eius ætatem inquiritur. 115. Mors, 114. eiusque cauffa, ibid. nota d. fepulta Fürstenveldæ ap. maritum. 114. seq. monumenti vero hodie nil amplius superest. 115.

Mediolanum, expulso an. 1512. Gallorum exercitu, ad Maximilian. Sfortiam rediit. I. 280. MEGINHARDUS, Episcopus Halberstad. S. Colo-mannum, Stockeravii martyrio affectum, Mel-

licii, agente HENRICO I. March. Austr. fepultu-

ra honeftavit. I. 4. 5. 6.

Melanchton (Philip.) epitaphia Principp. Savo-nie, in ecclef. S. Faancisci, Witteberge posi-ta, ante bellum Schmalkald. collegit, confer-

vavitque. l. 116. nota. a.

Mellicium, arcem olim munitis, in Austr. Inf. ad Danub. LEOPOLDUS I. March. expulsis hostibus Hungaris, Canonicis inhabitandum dedit. I. 2. 5. lis iterum amotis, Leopoldus Pulch. inftitutum Benedictin, invexit. 6. Abbatia nunc in hodiernum usque diem florens. 2. Inibi primi Marchiones sepulturam sibi elegerunt. Ibid. Monumenta quidem haud supersunt, reliquias vero fundatorum studiose colligentes alumni, memoriam illorum epitaphiis conservarunt, 2. 3. quæ præferuntur. 3. seqq. Eadem Abbatia opera S. Leopoldi restaurata, ac insuper sedi Apostol. oblata, exemptione donata est. 5. 6.

Monachi ad succurrendum quinam dicti fint? I.

p. xxvII. 129. feq.

#### N.

NAGEL (de) S. C. R. A. Maiestat. a confiliis, Aulæq. Vindob. ad fœderatos Helvet. Orator, accepto fingulari ab Imperatrice vidua mandato, ap. Respubl. Bernens. & Basil. effecit, ut ca-davera Principp. Austr. in ditionib. suis humata, extraderentur, ad monast. S. Blassi in Silva nigra transferenda. IL 1. feq. Quod & folemni conductu factum est. 3. feq.

Neoftadienfis in Auftr. Episcopatus fundatio. I. 293. Neoftadii in ecclefia cathedr. conditi funt ERNE-STI Ferr. D. Austr. liberi, in prima ætate defuncti, 230. feq. quorum tumulus exhibetur II. tab. x11. fect. 2.

In ecclefia Abbatiæ Ord. Cifterc. fepulturam fibi elegit Eleonora, Friderici Plac. uxor, Mon. Aust. T. IV. P. II.

ubi etiam tres illius proles conditæ. 258. feqq. Cippi proferuntur. II. tab. xxix.

Neoftadii in facello palatino MAXIMILIANUS I. Imp. fepultus est sub gradibus altaris S. Georgi, L. 263. feq. cuius monumentum adumbratur, II. tab. xxx. Sepulcrum in restauratione huius sacræ ædis, novis ornamentis honestatum est, 268.

ut profertur II. tab. xxx. \*
Neubergæ (Novi montis) Ord. Cifterc. Abbatiæ in Styria origines. I. 160. ubi fepulturam funda-tor, Otto Hilaris, elegit, structa sibi suisque crypta, quæ describitur, 161. feq. & tabula

ænea adumbratur. II. tab. x111.

NICOLAI (S. de Tolent.) 'S. AUGUSTINI monast. Burgis Segis, fundatricem habet MARGARE-THAM, MAXIMIL. I. Inp. fil. I. 292. ibique cum marito fecundo, PHILIBERTO II. Sabaudia D. fub condito ab ea maufoleo fepulta iacet. 293. feq. cuius iconifmum habes II. tab. xLVIII. I.

Nobiles feculo x11. & feq. iam coeperunt nomina a possessionibus, in quibus habitabant, assume-re, a gentilitiis plane diversa. l. 26.56.

Notæ Chronolog. quo tempore in lapidibus fepulcr. notari cœperint, facile definire hand eft. p. xvi. Prima inter Austriac. deprehensa est Kænigsveldæ, annum 1343. indicans. Ibid. feq. 142.

- Ex Arabicis & Romanis compositæ, olim, præsertim in nummis haud infrequentes erant.

#### O.

Littera, per transversum secta, in veterib. Marchh. Austr. epitaphiis, obitum cuiusvis

denotat. I. p. xx. 39. 40. & feqq. paffim.

Obernburgenfis Abbatia O. S. Bened. in Carinthia,

Epilcopatni Labacenfi, a Frid. Plac. fundato, incorporatur, I. 249. id quod in maufoleo eius II. tab. xxv. exhibetur.

OCTAVIUS Farnef. Dux Parma & Placent. maritus fecundus Margarethe, Caroli V. Imp.

nothæ. I. 334.
Ortenburgensis Comitatus in Carinth. unacum Sternbergico, extincta Cilciensi familia, FRIDERICO Plac. ceffit; I. 258. hinc utriusq. tefferæ in cit. maufoleo tab. xxvIII. comparent.

OTTLINGERUS, Conradus, Dynasta Milhuf. a Ru-DOLPHO, LUDOVICI Severi, Com. Palat. D. Bav. filio, illicitæ familiaritatis cum Mechtilde, RUDOLPHI matre, falfo postulatus, capitis supplicio afficitur. I. 114.

TTAKERUS, March. Styr. maritus Elisabeth #, LEOPOLDI III. filiæ, monast. Garstense fundavit, quod primum Canonicis, brevi tamen monachis S. Bened. tradidit, ibique Elisabetha hu-

mata eft. I. 24.

OTTO Magnus Imp. primus censetur, qui viscera fua post mortem a corpore separari præce-perit; in monast. Memmelebiensi, ubi an. 973. obiit, relicta, II. 62. corpore Magdeburgum

delato. Ibid.

Отто

intestina autem Augustam Vindel. delata, in æde SS. UDALRICI & AFRÆ deposita fuere. II. 62.

- Hilaris Dux Austr. quando natus? I. 162. Fundavit Novum montem (Neuberg) Ord. Ci-Sterc. Abbatiam in Styria, 160. feq. ibique cryptam condidit, II. tab. xIII. prolatam. Obiit Vindob. fepultus ibidem ap. PP. Augustin. discalc. post aliquot demum tempus ad fundationem fnam delatus, I. 162. ubi cadaver eius medium inter duas coniuges repertum est, 161. dicta tab. num. 1. notatum.

-- - HENRICI, infer. Bav. Ducis filius uxorem duxit CATHARINAM, RUD. I. Imp. filiam, I. 48. quæ illi duos filios peperit, in pueritia defun-ctos, 47. in Abbatia S. Crucis in Austr. in uno tumulo fepultos, 38. 47. 64. qui exhibetur. 11.

tab. vi. num. iv.

- - Dux Merania, mediam partem ditionis filiorum Petri, cognom. Dunti, ad se iure proprietatis pertinentem, Episcopo & Capit. Basil.

confert. II. 98.
- Parvus, March. Brandenb. maritus Hedwigis, Rud. I. R. R. filiæ, I. 116. post eius mortem in coenobio Leninensi monachum induit, ibique sepultus est. 117.

- Dives, March. Mifnia, ad Muldam Frey-bergens. monasterium Ord. Cistere. construxit, ubi Constantia, Leop. VII. Gloriofi D. Auftr. filia, uxor Henrici III. March. Mifnia, fepulturam nacta est. I. 81.

- - - Ep. Frifing. S. LEOP. fil. I. 64. obiit Morimundi, ubi prius monachum induerat, & Abbatis dignitate elucebat. 64. 65. 67. fepultus ibidem in ecclesia, non foras, ut petierat. 65.

Epitaphia. 66. 67. Ottocarus V. R. Bob. ducta in matrimonium MARGARETHA, FRID. II. Ducis Auftr. lin. Babenberg. ultimi forore, ac herede, I. 79. Auftr. Styriaque Dux, 85. repudiata vero coniuge, 79. 80. provinciarum usurpator iniustus factus est. 85. Obiit in pugna cum Rudolpho I. R. R. conferta, 86. Cadaver primum Vindob. ap. FF. Minor. terræ mandatum, Ibid. inde Znoymam, relicto corde, 187. demum Pragam a filio devectum, ac honorifico tumulo, quem II. tab. viii. vulgamus, exceptum est. I. 85. Epitaphium, 84. feq. quod tamen, uti tumulus ipfe, ætatem haud fert. 85.

- - - Eiusd. ex filio, WENCESLAO IV. Bob. Rege, nepos, in cunis obiit. I. 119. nota. f.

OUGSPURGER (Carolus Ludov.) Reipubl. Bernenfis ap. Kænigsveldam vices gerens, in transferendis inde ad monast. S. Blassi Principum Auftr. cadaveribus, fuam navavit operam. II. 2.

#### P.

Patavium, deleto an. 1409. ad Gerraddam exercitu Venetor. cum magna Foro-Livii parte, in potestatem Maximiliani I. Imp. devenit, I. 280. quod in maufoleo Oenipont. exhibetur. II. tab. xr. num. 17.

Otto III. Aquisgr. mortuus, ibidem tumulatur, Paulus, Abbas S. Trutperti ad Silvam nigram anno 1770. translationi cadaverum Principp. Austr. ex Helvetia ad monast. S. Blass, invitatus interfuit, ac miffam folemnem, celebravit.

PETRUS Schmid, Abb. Wettingens. cenotaphii, honoribus Alberti I. Imp. & Rudolphi Habsburgo - Lauffenburg politi, audor creditur, I. 123. inscriptiones vero, mendis haud carentes, restituuntur. Ibid. Eius iconismus. II. tab. TX.

Peregrinus, Patriarcha Aquileienfis, Abbatiam Sitticenf. Ord. Cifterc. prope Weixelburg in Carvivente adhuc S. BERNARDO fundavit, in qua Viridis, Leopoldi III. Probi, D. Austr.

uxor, condita est. I. 203. PERTWARDUS, Episcop. Herbipol. Vid. BERNAR-

Peylstein, seu Pilstein, comitatus in Austria, Eu-PHEMIE, filiæ LEOPOLDI III. March. Austria, CONRADI, Comitis Hirfuti, postea uxori, in dotem cessit, L.25. ab eoque nomen assumpsit. 26.

PHILIBERTUS II. D. Sabaud. maritus fecundus Mar-GARETHE, MAXIMIL. I. Imp. fil. an. 1505. 8.

Sept. objit, Burgis Segusianis sepultus. I. 293. PHILIPPINA Welfera, FERDINANDI A. A. Comitis Tyrol. ux. prima. I. 360. Mortis & exequiarum hiltoria, deque ætate coniectura. 362. Sepulta est Oeniponti in templi aulici facello argenteo. Tumulus describitur, ibid. ac æri impres-360. fus fiftitur. Il. tab. LXII. Eius virtutes. I. 360. Epitaphium, 361. alia inscriptio cum vitæ breviario. Ibid.

PHILIPPUS I. Pulcher, MAXIMILIANI I. Imp. filius. Eius nativitas, & obitus. I. 295. Cor Brugas Flandr. deportatum, ac in ecclef. collegiata B. V. M. depositum fuisse, contra aliter sentientes, ex instrumento publico firmatur. 298. ll. 126. Corpus ad Miraflores delatum, uxor eius Turrecrematum fecum iterum asportavit, multisque annis retinuit. I. 296. Granata tandem iuslu CAROLI V. perpetuæ fepulturæ mandatum, pofito magnifico maufoleo, 296. quod tabulis qua-

tuor exhibetur. II. tab. L. feqq.

- II. prioris filius. Eius ortus & occafus, cum
genere mortis. I.314. Tunulatus erat primum in monasterio Scorialensi, in Pantheon, cuius ipse conditor fuit, 303. postea deferendus. 309. seq.

Inscriptiones. 314. feq.

- III. R. Hifp. fecundi filius ex Anna Auftr. uxore quarta natus. Eius fata, I. 315. & fepultura. Ibid.

- IV. prioris filius, Vallifaleti natus. I. 315. Abfoluto per fe an. 1655. Pantheo, Maioram fuorum funera magna cum pompa illuc transferri curavit: 308. feq. cui & ipse post mortem illatus suit. 315.

- Augustinus, Ferdinandi III. Imp. fil. bimulus obiit, Vindob. in crypta PP. Capucin. depositus. 397. Eius arcula exhibetur. Il. tabula exxiii. lit. c.

PHILIPPUS

duxit Annam , Sigismundi Ill. Polon. & Suec. R. ex Constantia Austr. filiam. I. 496. - - IACOBUS, Abbas ad S. Petrum in filva nigra,

transferenda an. 1770. ex Helvetia ad monasterium S. Blasti, Austriacor. Principp. cadavera Waldishuto, Ant. Austr. ad Rhenum urbe, excepit, eaque, decantatis Catholico iterum ritu defunctorum precibus, decenti comitiva ad locum novæ fepulturæ infecutus eft. Il. 3. Pollinctura apud Ægyptios cum primis ufitata fuit,

qui, cadaverum cremationem abhorrentes, ea domi servabant. I. p. 111. cum corporum sectione coniuncta, ante seculum XIII. alibi introdu-

cta non est. Ibid.

Polonia Magnates ob Sigismundi III. Regis nu- Richardis, aliis Agnes, Henrici Crudelis uxor, ptias fecundas, cum forore primæ eius coniugis initas, feditionem movebant, ad pagum autem Gazowo acie fusi, & in ordinem redacti funt. l. 496.

Coronationem CECILIE RENATE, U. LADISLAI IV. coningis, præter morem Varsaviæ peractam, ægre ferebant. 1. 519.

Principum liberos , paucorum dierum, aut menfium, maiori, quam ætati conveniebat, specie in monumentis sepulcr. adumbrare olim con-

fuevit. l. p. vIII. 149. 290.
POPPO, LEOPOLDII. March. Auftr. fil. Archiep. Treverenf. 1. 19. Eius nativitas & obitus. 20. Sepultus est Trever. in æde S. Simeonis M. a se constructa. 19. Mortis caussa. 20. Epitaphium. 19. Venerabilis, & nonnulli Sancti titulum ei tribuunt. 20. Corpus eius an. 1517. exhumatum, adhuc integrum est repertum. ibid.

#### R.

Raitenbafelaci (Raitenhaslach) Ord. Cifterc. Abbatiæ in Bavaria infer. origines, & fitus. 214. ubi per integra duo fecula commune Ducum Bav. fepulcretum erat, in quod etiam MARGARITHA, ALBERTI IV. Duc. Auftr. filia, ux. Henrici Landishutani, concessit. ibid. Monumenti vero hodie nihil fuperest, conservata tamen eius delineatione, 215. quam vulgamus Il. tab. xix.

Raperfinila, iure matrimonii ad Habsburgenf. olim devoluta, nunc fœderatis Helvet. paret, cuius clypeus in maufoleo FRIDERICI Plac. Imp. comparet, l. 251. qualis videre est ll. tab. xxvi.

loco fecundo.

Raugraviorum Comitum nomen idem eft ac Hir-futorum. Vide lit. H.

Reginarum compellatione Archiduciffæ Austria, ut Hungaria & Bob. regnorum heredes, fæpius veniunt. l. 367.

Regionum titulos in lapidibus fepulcr. adponere Principibus folemne fuit, l. p. xvii. ab Austriacis etiam adhibiti, p. xvIII. 39. 40. nonnun-quam autem omissi, p. xvIII. 51. aut solo Aufriæ titulo usi funt. 136. 139.

PHILIPPUS PROSPER, PHILIP. IV. Hift. R. ex fecunda coniuge fil. infans obiit, in crypta minori Scorial. fepultus. I. 330. feq.

- Wilhelmus, Palat. Neoburgic. uxorem 567. Subiacens crypta funeribus, ibi repofitis, 367. Subiacens crypta funeribus, ibi repofitis, iunior est, 371. cuius ichnographia litteram T. quodammodo refert, tres intra humum arcus habens, 367. ut schema Il. tab. Lxv. ostendit.

Reinhardsbrunna (Fons Reinhardi) Abbatia O. S. Bened. in Thuringia. Eius ortus & destrucio. 1. 222. Ibi communis olim crypta Principum erat, ubi etiam sepulta iacet Anna Austriaca, WILHELM. III. Elect. Sax. uxor 221. Lapis autem sepulcralis pridem temeratus, & deltructus fuit. 222.

REINHARDUS, Comes de Leiningen, lineæ Westerburgensis, extincta cum Hessone familia altera, Comitatum illius, reclamante licet FRIDERICO Placido Imperatore, occupavit. I. 253. feq.

Eius nuptiæ, & obitus. I. 55.56. Sepulta iacet ad S. Crucem in Austria. 55. non tamen fub lapide, eius nomen indicante, 54. fed num. xI. fignato, 56. 63. quod evincitur. 62. 63. feq. An binomia fuerit? 55. Landgravia de Wallersdorf in epitophio audit, 54. quod cum titulo de Mealing combinatur. 56.

- quæ & Richeza, Richza, Reiza, errorem autem ÆGRA vocatur. I. 50. HENRICE Ill. de Medlico uxor. 49. Quo anno obierit?
50. Sepulta in Abbatia San-Crucenfi, 49. 50. 63.

cum marito in tumulo eodem. 50.

- RICHARDA, RICHKARD, RICHINZ, RICHE-ZA, LEOPOLDI I. Illustr. March. Austr. uxor. I. 5. 6. 13. Mortis genus æque, ac tempus, & familia in obscuro versantur. 13. Sepulta est

Mellicii. 3. 6 13.
- LEOPOLDI III March. Austr. filia, traditur Henrico, Comiti de Stephaning & Riettenburg. I. 27. 69. nota a. b. In dotem accepit dominia Ibs, & Pefenbeug. 27. Ante an. 1160, hand obiit, ut ex instrumento quodam patet, 27.

ROBERTUS II. Dux Burgundie, pater fuit AGNEтів, Rudolphi I. R. R. uxoris fecundæ, quæ etiam Elisabetha feu Isabella, audit. I. 12 ROGGENDORFFIUS, Wilhel. Veronam contra Ve-

netos & Gallos fortiter defendit. I. 282. Romanis condendarum urnarum in cavernis, aut Romans contenants and in cavetins, auc fubterraneis ædificiis, non admodum diverfa a Gracis ratio fuit, I. p. 111. quam etiam primi Chriftiani fecuti funt. ibid. feq.

RUDOLPHUS I. R. R. Eius obitus & fepulturæ

locus. l. 92. feq. mortis historia. 94. Epita-phia expenduntur. 91. 92. Statuam, fepulcro eius imponendam, adhuc vivus eformari fecit. 91. Chronotaxis vitæ, & regiminis. 95. Eins uxores. 95. feq. 121. liberorum numerus & ordo. 105. 111. Ei an. 1279. non nift tres filii fuerunt; 113. quare HARTMANNUS II. 105. nec non Hermanus, ac Fridericus confictis adnumerantur, 107. atque cum aliquot filiabus expunguntur. 113. Rudolphus, adhuc Comes, monasterio Cella B. Maria in Silva nigra curiam in villa Tungen vendidit, II. 179. quod

firmat. 193. Post cuius mortem votum eius, Episcopatum Basil. præbendis augendi, I. 99. exfolvit, donando eidem cum confensu Electorum, decimas in Augst & Zeiningen, II. 180. feq. quod & iidem Principes confirmant. feq. Cor Regis an Tulnæ conditum? I. 95. II.64.

RUDOLPHUS II. primi filius. Eius nativitas. I. 109. Quinque annorum puer febribus laborabat, fed brevi reftitutus eft. 105. Sponfalia & nuptiæ, cum Agnete, Ottocari V. Bob. Reg. fila, 109. 111. Obiit Praga, 107. 108. uxorem gravidam relinquens, 130. fepultus in ecclef. Cathedr. ubi vero monumentum nullum fuper-

eft. 107. 108. miæ factus, altero anno obiit, I. 153. fepultus Pragæ in facello S. Wenceslai. ibid. Eins nuptiæ primæ, 150. & fecundæ. 154. Mortis hiftoria, & ætas. 153. Unacum fratre Friderico I. Pulch. monasterio de Capella, Ord. Cifterc. libertates confirmavit, ab avo, Rud. I. R.

R. & patre concessas. II. 182.

- - IV. Alberti II. Sapient. filius. I. 171. in templo Cathedr. Vindob. fibi suisque cryptam sepulcr. condidit, variis dein iactatam fatis. 176. Obiit Mediolani 172. 183. revectus inde Viennam, in crypta sua depositus est, 83. ubi sceleton eius medium locum occupat. ibid. Quomodo sit repertum, describitur. I. 183. Crux plumbea pectori incumbens cum inscriptione. 184. Cenotaphium, ipfius, & uxoris fimulacra referens, explicatur, 171. feq ac æri incifum præbetur II. tab. xv. Epitaphium, eidem inscriptum, ætati Ducis haud æquale est. I. 172 Aliud, tabulæ marmoreæ inscriptum, ibid. & tertium, in restauratione cryptæ primum inventum, ibid. feq. ac denique quartum, cuius intricata lectio varie tentata, 172. tandem detegitur, 174. qualis scripturæ ipse auctor fuit, Germanicæ linguæ etiam adhibitæ. 175. Cryptæ antiquæ delineatio, æri incifa, habetur, II. tab. xvi. quam excipit hodierna, ab Imperatricæ vidua restaurata. tab. xv11.

V. inter Imp. II. MAXIMIL. II. fil. Eius nativitas. I. 348. Pragæ in templo D. VITI splendidum mausoleum condidit, quod describitur, 339. feqq. ac tabulis æneis quinque oculis fubiicitur. II. a num. LVI. ad LX. Obiit Vindob. coelebs morte fubitanea, I. 348. Pragam delatus, ubi arca eius stannea in medio cryptæ confistit, 347. Eins recensio ibid. seq. Mathematicis disciplinis deditus erat. 340. CAROLI-NAM fil. notham, natalibus reftituit. II. 145. Reliquæ naturales. I. 349. feq.

- ERNESTI Ferrei D. Austr. fil. obiit infans, Neoftadii fepultus. I. 232.

Habsburgicus lineæ Lauffenburg. Rudolphi R. R. patruelis, sepultus est Wettingæ in Helvet, in cenotaphio ALBERTI I. Imp. I. 122. Epitaphium ab erroribus purgatur. 123.

Anhaltinus Princeps veteris lineæ Ascanio Sergest. obiit in bello MAXIMILIANI I. contra Venetos, 1. 212. fepultus erat in monaster. Stamf. inde Oenipontum translatus. 205. 212.

nxor eius, tum adhuc Gertrudis vocata, con- Rudolphus, Friderici IV. Lotharing. D. ex Eli-SABETHA Austriaca filius, & generis propagator. Castra Gallorum secutus, occubuit in IL 3 1. prœlio Cresciacensi contra Anglos. ibid.

- Ludovici Severi, Com. Palat. Duc. Bav. ex Mechtilde Habsburgica filius, matrem, illicitæ familiaritatis cum Conrado OTTLINGERO postulatus, Monachii captivam detinuit, l. 114. ipfo OTTLINGERO capite diminuto. ibid. not. d. - Ottonis, Infer. Bav. D. ex Catharina Habsburgica filius 1. 38. 47. vitam ultra tres aut quatuor annos haud protraxit, fepultus in Abbatia San - Crucensi, 38. 47. 64. ubi eiusd. & fratris HENRICI tenellæ reliquiæ fub lapide, ll. tab. vr. num. iv. exhibito, repertæ funt. I.

47. 48. -- Ex Comitib. de Froburg, præpositus Bero-nens. & Rudolphus Habsb. Canonicus Basil. omne ius fuum, in præposituram Lucernensem competens, in ARNOLDUM Abb. Maurbac. trans-

ferunt. Il. 179.

- - Senior , Saxonia D. Eius memoria celebratur in monumento Ottocari, Bob. R. Pragæ in eccles. Cathedr. erecto, 1. 85.

- de Insburgg, O. S. FRANCISCI, Gracii in monaster. S. Leonardi mortuus, Sigismundt A. A. Tyrolenf. filius creditur; I. 212. qui ex nothis unus fuisse potuit. 213.

Runensis, vulgo Rain, sive Rein, monasterii Ord. Cifterc. in Styria, origines. I. 225. In eo confiftit monumentum sepulcr. Ernesti Ferrei D. Austr. quod expenditur, 226. eiusque forma, Il. tab. xxI. excuditur.

### S.

San-Crucensis Abbatia in Austria infer. a S. Leoftructura eo tempore, quo prima colonia eius e Morimundo in Austriam venit, incepta haud fuit. 52. In ea filii, ac nepotes fundatoris fepulturam elegerunt. 37. Numerus & ordo lapidum, ac inscriptionum ætas. 38. Genius loci, 37. typis exhibitus. Il. tab. vi.

Sceperus, Cornelius Duplicius, CHRISTIERNI II. Dan. & Suec. R. Vicecancell. Reginæ Isabellæ mortuæ carmen funebre fcripfit, cenotaphio e-

ius affixum. 1. 301. feq.

SCHNEPFFIUS, FERDINANDO III. Imp. a cubiculis, in cathedr. S. Steph. ecclesia sibi suisque sepulcrum construere cœpit, I. 176. qua occasione crypta, a Rudolpho IV. ftructa, & per integrum seculum iam incognita, detecta fuit. Ib. feg.

Scorialensis, in nova Castilia, monasterii originas. I. 303. Cryptarum numerus, & situs, 304. earumque, ac imprimis maioris, Pantheon di-306. folis Regibus, & Regum matribus destinatæ, 304. 309. descriptio. 406. seq. Lo-culorum numerus & ordo. 308. seqq. Statuæ. 318. Cryptæ minoris recensio. 319. seq. Conditorum ibidem funerum numerus, & ordo, 320. feqq. Singula tabb. æneis proferuntur tribus, II. num. Li. Lii. & Liii.

Scoto-

ftructum est ab HENRICO II. D. Austr. cognom. Iafomirgott, I. 71. de anno autem non conve-nit. 72. Fundatoris offa ibi condita funt, loco, hodie incognito, & quare?

Scuta gentilitia ante seculum XIII. in cippis funereis frustra quæruntur, post quartum decimum

autem haud raro invenientur. I. p. xxII. Sebastianus, Ioannis *Lufitaniæ* Princip. ex loan-NA Hispano - Austr. fil. posthumus, l. 336. matre in Hispaniam redeunte, sub aviæ tutela aliquamdiu fuit. 322.

Seccoviense monasterium, a Gracio, metropoli Styriæ, octo milliaria dissitum. I. 478. Carolus A. A. Styrensis pro sepultura sua elegit, condito

ibidem magnifico maufoleo. 479.
Seccovii, feu Sanctionis (vulgo Seckingen) civitatis ad Rhenum superiorem, ditioni Austr. subiectæ, infigne eft pera oblonga. l. 254. Vix diffimilis in mausoleo FRID. Placidi comparet, Il. tab. xxvii. quinto loco; quamvis alíqui eam pro rofa, fe fe aperiente, fumant. I. 254.

Sempacense proclium, in quo Leopoldus III. Probus D. Aufr. occubuit, quando fuerit commissium, expenditur. I. 137. ll. 52.
Sepeliri in templis quando cœptum? I. p.v. Viris

Ecclefiasticis præ Laicis obtigit. 2. nota. b. Con-STANTINUS M. humari expetiit Constantinopoli in porticu ecclef. p. v.

Sepulcrorum excultura, ac religio. I. p. 1. Babenbergica stirpis Ducum Austr. cryptæ familiares, ac hereditariæ in monasteriis, p. 111. & sepul-cra simplicia primum, p. vi. 2. 27. 37. sub Habsburgicis prominentiorem, elegantiorem-que formam induerunt. p. vii. 95. 130. 132. 161. & alibi in consequentib.

Servarum B. V. M. coenobium, vulgo Regelhaus, proxime Oenipont. ab Anna Catharina, Fer-DINANDI A. A. Tyrol. uxore fecunda constructum est, I. 365. quod & ipsa, cum filia sua cognomine ingressa, ibique obiere, & sepultæ iacent, Ibid. feq. Monumentum profertur. Il. tab. LXIV.

SIBILLA, UXOR CAROLI ab Austria, FERDINANDI Tyrol. ex prima coniuge filia. Eius nativitas & obitus. I. 365. Sepulta est apud maritum Ginzburgi. Ibid. Lapis fepulcralis. Il. tab. LXIII.
Sighardus, Burghusin. Comes, maritus secundus

SOPHIE, filiæ LEOP. III. March. Auftr. I. SIGISMUNDUS A. A. Tyrolenf. FRIDERICI IV. fil. Eius nativitas & obitus. I. 209. Stirpini conditus iacet. Ibid. Uxores duas habuit, 206. 212, fuccessore tamen legitimo destitutus, Ma-XIMILIANUM I. Imp. heredem ditionum suarum destinavit. 210. Eius nothi. 212.

- . II. Rex Polon. uxorem duxit Elisabetham, FERDINANDI I. Imp. fil. 1. 354.

- II. R. Pol. & Suec. mortua uxore prima, Anna, Caroli Styrenf. fil. l. 493. germanam eius fororem thalami confortem elegit. 495. Eius proles. 493. feq. 496.

- CASIMIRUS, filius ULADISLAI IV. R. Pol. & Suec. ex CECILIA RENATA A. A. Eius nativitas & obitus. I. 519. feq.

MON. AUST. T. IV. P. II.

Scotorum, O. S. Bened. monasterium Vindob. con- Sigismundus Franc. A. A. Leopoldi V. Tyrolens. fil. Eius nativitas. I. 504. Trium eccll. iam Episcopus, mortuo, fine herede masculo, fratre, ad statum secularem transiit, electa in ux. Hed-wige Augusta, Palatino-Solisbacensi, celebratisque iam per procuratorem sponsalib. Oeniponti obiit, nuptiis ipsis non secutis, 503. 504. parentibus in crypta ad SS. Trinitat. adpositus, 504. Epitaphium, quoad nativitatis epocham mendofum, 503. emendatur. 504. Eius far-cophagus. II. tab. cz.

Liber, cognomento Dux, Sigismundi A. A. Tyrolenf. fil. nothus. I. 212.

Siglæ, & abbreviationes, in epitaphiis frequentes

erant. I. p. xx.
Silva Marciana, quam nos incolimus, non a MARTE DEASTRO, ab Alemannis culto, fed a Marcomannis nomen fortita est. I. 21. nota. g.

SIMEONIS (S. M.) ecclesia Treviris, conditorem habet POPONEM, Archiep. Trevir. LEOPOLDI I, March Austr. fil. ubi & conditus est. 1. 20.

Siffgoviæ Landgraviat. tellera maufoleo FRIDERICI III. Imp. insculpta cernitur, I. 255. quæ II.

tab. xxv11. octavum locum occupat.

Sittich (Sitticium) Abbatiæ Ord. Cifterc. in Carniola origines, I. 203. in qua fepulturam nada eft VIRIDIS , LEOPOLDI III. Probi Auftr. Ducis uxor. Ibid.

Stamsense, seu Stirpinense Ord. Cisterc. monastenamenies, we our our principle of the Chiefe. monalte-rium in Tyroli, conditorem agnofeit Mein-Hardum IV. Gorit. & Tyrol. Comit. I. 205, Bello postea Smalkaldico magnam cladem acce-pit. 501. Inibi Fridericus IV. D. Austr. cryptam fepulcral, condidit, 204. quæ describitur, 205. feq. ficut & tres reliquæ. 213. Singulæ typis vulgantur II. tab. xviii. Sophia, Friderici II. Bellicofi uxor, Lascaris

Imp. Grac. fil. tertio post nuptias anno repudiata, nihil de se reliquit. I. 82.

LEOPOLDI III. March. Austr. fil. prius Hen-

RICO Duci Carinth. dein SIGHARDO, Comiti Rtog Didic variable. In the mode Duciffa, Co-mitiffa modo audit. 1. 26. feq. Eius obitus. 27. Spira Nemetum S. R. I. urbs perantiqua, chriftia-nifmum iam fub ipfis Apoftolorum temporibus

amplexavit. 1. 88. Imperatoribus Romano-Germ. sepulturam olim præbuit. 87. A Gallis an. 1689. devastatur, templumque cathedr. exustum spo-

liatur. 89. feq.
Steffaning (de) Comites, unde ortum trahant? 1. 69. nota.b.

STEPHANUS III. Hung. R. uxorem duxit Agnetem HENRICI II. March. Auftr. Ducis primi, filiam.

L 76. Sternbergicus, & Ortenbergic. Comitatus, extincta familia Cileiensi, FRIDERICO III. Imp. cessit; 1. 258. unde illorum scuta in mausoleo suo com-

parent, 257. feq. ll. tab. xxviii. exhibita. Styria Ducis titulus ante Rudolphum IV. A. A. rarus est in monumentis sepulcral. I. 41.

Suggestus funebres, seu castra dolorum, mauso-leorum ornatum haud raro magnificentia superant. l. p. xxIII.

SWANE-

SWANEHILDIS, UXOR HENRICI I. March. Austr. Tyrolenstum Comitt. crypta Oeniponti in templo
I. 5. 6. 14. Eius prosapia, & anni vitæ ingnoS. I. ad SS. Trinitatem, a Leofoldo V. A. A. rantur : 14. fepulta est Mellicii. 3. 5. 6. 7. 14.

Sylvæ Ducis in Brabaut. nobilium virgg. regularium O. S. Augustini coenob. Barbara, XIMIL. I. Imp. fil. notha, inhabitabat, ibique mortua est, fama sanctitatis secuta. I. 292. De sepultura eius nil constat, monasterio an. 1629. excifo, & Dominabus folum vertere iussis. Ibid.

## T.

Terovana, Morinor. urbs, ab Henrico Vill.
Angl. Rege, in gratiam Pontificis, Leonis
X. obfidione cincta, ope Maximil. I. Imp. expugnatur, I. 280. id quod in mausoleo Oeniont. exhibetur ll. tab. x11. num. 19. 20.

Thebanis lege edictum erat, ut qui domum fibi, is fimul locum in illa, humationi defunctorum

destinatum, conderet. I. 57. Theodora, Henrici II. March. Austr. Ducis I. ux. fecunda, I. 75. Manuelis Gracor. Imp. fil. in diplomate quodam mariti Dorothea vocatur, 15. quod discrimen, si non binonimis suit, componitur. Ibid. Quando obierit. 76. Sepulta iacet Vindob. una cum filia Agnete ap. maritum

ad Scotos. 75. 76.
- LEOPOLDI VII. Gloriofi D. Auftr. ux. Augusta Grac. stirpe orta. Eius obitus & caussa. 1. 35.

36. Sepulta est Cl.-Neoburgi. 35. THEODORICUS, Clivensis Comes, uxorem habuit MARGARETHAM nomine, quam aliqui filiam Ru-DOLPHI I. R. R. faciunt, cuius ad fummum

cognata fuit. I. 113. THERESIA MARIA IOSEPHA, filia FERD. III. Imp. infans obiit, fepulta Vindob. apud PP. Capuc. I. 402. Loculus infignibus caret, Ibid. æri inci-

fus II. tab. LXXV. lit. f. Epitaphium. I. 403.

Teplicense monast. Virgg. O. S. Bened. fundatum est a GERTRUDE, LEOPOLDI Pii March. Austr.

fil. I. 71.

Tæsense, seu Thosanense monasterium Sanctimoniall. prope Vitodurum, crucem Hungaricam pro infigni affumpfit, ob beneficia, ab Agne-TE Hung. Regina, accepta, I. 140. nonnullis etiam ibidem sepulta credebatur. 139. Eius tanien privigna, Elisabetha monacham in eodem cœnobio induit, ibiq. mortua & fepulta fuit, ibid. & Il. 2. loco autem hodie penitus ignoto. 2. 39.

Titulos, & encomia lapidibus sepulc. inscribere,

Romanis iam in usu erat. l. p. xvII.

Tullnensis, monialium Ord. Pradicator. ccenobii in Austr. Inf. origg. l. 130. Tumulus, reci-piendis Austr. Principum funeribus ibi constitutus, 131. sub quo olim, præter tenelas pue-rorum reliquias, nihil inventum; *Ibid.* quippe quod ex Alberti I. Imp. libris, in infantia extinctis, septem hic quiescere constet. 132. Excerpta ex libro fundationis. 131. Monumentum fepulcrale II. tab. IX. fect. 3.

umulos prominentiores aut cryptas fubterra-neas conftruendi morem vid. lit. C. voce Cry-Tumulos

pta.

constructa, 1. 501. typis exhibetur. ll. tab. c1. - - Stirpini, a FRID. IV. Archid. cum vacua pera dicto condita, l. 204. cuius iconifmus typis vulgatur. ll. tab. xviii.

Tyroli in caftello, a quo regio nomen trahit, recondita erant corpora progenitorum Mein-HARDI, fub ipfa confectationis ecclefiæ folem-

nia. I. 213.

VALENTINUS, Abbas Mellicenf. S. Leopoldi honoribus aram marmoream pofuit, cum elegan-

ti epigrammate. I. 30.

Vallis gratia, Abbatiam monialium, Anna Ma-RIA MAURITIA, PHILIPPI III. filia, ac Ludovici XIII. Gall. Regis uxor, ex agro Parifiensi, in fuburbium S. IACOBI Lutetias Parif. transtulit, ubi & cor eius depositum est. I. 338.

Veneti Maximiliano I. ad coronationem tendenti, transitum denegarunt, quæ res ad bellum devenit. I. 280. Eorum exercitus ad Geraddam, ibid. & Vincentiam, ac Maranum a Cæfareanis fusus fugatusque, 281. quorum eventus nonnulli în maufoleo exhibentur. Il. tab. xxxI.

Vindobonensis episcopatus fundatio Friderico III. Imp. debetur, cuius tamen memoria in eius

maufoleo haud comparet. I. 253.

Viridis, Leopoldi Ill. Probi ux. Barnabonis, Vicecomit. Mediolan. filia, post mortem mariti in Carniolam se contulit. I. 203. Mors & sepultura. Ibid. Error circa obitum eius emendatur. 204. Sepulcri vestigium nullum superest. 203.

ULADISLAUS IV. Polon. R. SIGISMUNDI III. ex An-NA Austriaca filius. Eius nativitas. I. 493. Nuptiæ cum Cæcilia Renata, Ferdinandi II. Împ. fil. 519. quam Varfaviæ præter morem coronari fecit. Ibid.

ULRICUS II. Dux Carinthia, uxorem habuit Ag-NETEM, HERMANNI Badenf. ex GERTRUDE Austriaca fil. 1. 83. Quando obierit. 84. ULRIcum Comit. de Heimburg, futurum, post eius mortem, uxoris fuæ maritum, infeudavit. 83. nota d. & Il. 100.

cam ex infidiis obiit, ex quo comitatus ille ad Austriacos transiit, I. 256. cuius clypeus in maufoleo Fridericiano comparet. Il. tab. xxvIII. lo-

co primo.

Comes de Heimburg, infendatur ab ULRIco Duce Carinthia, Il. 100. cuius postea viduam, AGNETEM, uxorem duxit, L 83. ex eaque duos filios, totidemque filias genuit, ibid. feq. quarum unam Alberto Ill. Comiti Goritia in matrimonium daturum iurato fpondet. ll. 100. Eiusdem apocha, pro fex millibus marcarum argenti, ab ALBERTO I. Austr. D. acceptis, ad redimendum pignus pro quibusdam bonis in Ducatibus Austria. 101.

ULRICUS

Ulricus Comes de *Phannenberg*, duxit Mar-Garetham, Ulrici, Comit de *Heimburg*, ex Agnete, Ulrici II. Duc. *Carinth*. vidua, filiam alteram. l. 84. Eiusdem antigraphum pro acce-

pta dote. ll. 101. feq.

- Episcopus Constant. Walterum, ab Alber-TO II. D. Austr. pro vacante præbenda in Surse præsentatum, investit. II. 188. Ad instantiam Agnetis Reginæ Hung. monasterio S. Blasii in filva nigra ecclefiam parochialem in Steina incorporat, Ibid. Jeq. quod Innocentius XI. PP. confirmat. 189.

Urbineufis Ducatus, mortuo ante patrem, fine he-rede masculo, Friderico ult. Cameræ Pontificiæ cessit. 1. 506. Vidua Friderici secundis votis Leopoldo V. A. A. se obstrinxit. 503.

Urnarum feralium origo. I. p. 11. feq. & II. 56. feq. Varius earum ad cineres crematorum corporum usus apud Grecos & Romanos, 57, ac Germanos, aliosque septentrionales populos, 58. inducta autem religione christiana abolitus, novæ tamen rurfus urnæ, condendis feorfim vifceribus, extis & cordibus destinabantur, l. p. 111. earumque varius iterum usus antiquior. ll. 59. seq. Quibus demum condendis cryptæ fingulares defti-

nabantur. 76. feqq.
URSULA, FERDINANDI I. Imp. fil. nata Neoftadii, obiit Oeniponti , sepulta in Stamf. crypta. I.

#### W.

Wenceslaus IV. R. Bohemie, Ottocari V. filius, post cædem patris vix octennis, Gut-te, filiæ Rudolphi I. R. R. desponsatur, 1. 109. 112. ibique nota d. nuptiis ipsis serius secutis. 109. Cadaver patris, Znoima Pragam demum delatum, tumulo lapideo honestavit. 86. seq. lus patronatus ecclefiarum in Augst & Zeiningen, a focero, Rup. J. R. R. episcopatui Basil. concesfum, confirmat. II. 181. Monasterium Alba Regia, vulgo Zbraslaum construxit. I. 109. Anno 1297. Pragæ fe in metropolitana D. VITI, Reginam vero puerperio cubantem, coronari fecit. - Eius filius infans obiit. I. 119.

Romanorum & Bohemiæ Rex fepultus est Prage in crypta ad D. Viti. Eius epitaphium. I. 346. offa, cum tribus patris fui, Carott IV. uxoribus, promifcua, funt reperta, uno in loculo, 352. cuius fchema II. tab. Lx. num. 6. profertur.

- Maximiliani II. Imp. fil. Neoftadii natus, I. 325. obiit Madriti in flore iuventutis, 326. fepultus in minori crypta Scorial. 320. 325. Wilhelmina Amalia, Iosephi I. Imp. vidua.

Virginibus Sa-Eius nativitas & nuptiæ. I. 471. lefianis templum & monaster. Vindobonæ 469. in eoque fibi fingulare habitaculum, 470. in quo ipfa dein potifimum degebat, 471. una cum crypta funerea conftruxit. 470. Vitæ feries, 471. pia mors, & sepultura. 472. Cry-ptæ, loculique lapidei descriptio. 470. Epitaphium. 471. Cor folum feparari, & in cry-pta PP. Capucin. ad pedes mariti deponi, vivens voluit. 472. & II. 74. Urna argentea, dictum cor continens, profertur tab. LXXXIV. num. 29.

tumulus vero lapideus tab. xc111. \*
Wilhelmus, Leopoldi Probi D. Aufr. fil. Quando obierit I. 185. Sepultus est Vindob. ad S. STEPH. ubi eius cadaver ad dextram fundatoris repertum cum cruce plumbea, cui epitaphium infcriptum, 184 mendo tamen, quo-ad diem obitus, haud carens. 186. Genus mortis, & ætas. *Ibid*. Tumulus primævus. Il. tab. xvi. num. 5. Novus tab. xvii. lit. f.
- III. Saxonia Elect. uxorem duxit Annam,

Alberti II. Imp. fil. l. 222. fuperinducta vero postea concubina, eam multo tempore in arce Eccardsberg iniuste captivam detinuit. 221.

. Iuliacenfis Dux, Mariam, Ferdinandi I. lmp. filiam, uxorem duxit. 1. 355.

- Montisferrati March. maritus Guthe, S. Leopoldi filie. 1. 71. Witteberga a Ioanne Frid. Duce Sax. fub reli-

gionis mutationem ingenti vallo, & duplici muro communita fuit. l. 116. nota a. WITTENBACH (L. Baro de) S. C. & R. A. M. a cubiculis (nunc ab arcanis confiliis) Excelf. Regim. Ant. Austriæ Confiliarius speciali ab Aula Cæs. auctoritate instructus, cadavera Principum Austriæ ex Helvetia anno 1770. translata.

WLADISLAUS Polonus, Dux Silef. maritus Agne-TIS, filiæ S. LEOPOLDI, ab aliis POLESLAUS, Dux

Polonta, haud male vocatur l. 70.

- Dux, ac potea Rex Bohemia, maritus Gerraudis, S. Leoroldo filia. l. 70. Sepultus in monafterio Syon, quod forte, alio nomine, idem cum Doxanense ett, a se & coniuge fundamentalis. dato. 71.

Wolfgangus, Friderici IV. A. A. filius, invenis obiit, sepultus in crypta Stamf. I. 207. a quibusdam Sigismundo, fratri, filius tribuitur.

208. feg.

#### Z.

Zamoiski, Ioannes, regni Polon. bellidux, feditio-nem, confpirantibus fecum Magnatibus, con-tra Regem Sigismundum III. movit, ob fecundas eius nuptias, cum forore prioris coniugis initas, I. 496. ad pagum autem Guzowo acie fusus ad obedientiam rediit. Ibid.

Zbraslaum monasterium, a Wencestao IV. Bob. Rege constructum, vide lit. A. voce Aula Re-

# TOMI IV. PARTIS SECUNDÆ FINIS

# Corrigenda, & addenda Tomi IV. P. I.

488. lin. 18. quinquennio, lege novennio.
490. §. XXXIII. in marg. 1604. lege 1603.
494. §. IV. lin. 1. Anno 1631. lege 1633.
496. lin. 25. die XXI. add. Martii.
1bid. lin. 3. ante finem 1614. lege 1641. 29. lin. 8. tab. 1v. lege cxi. 84. lin. 18. convallendam, lege convellendam. 162. lin. 31. feq. data oper. lege opera.
post column. 207. fequitur 206. lege 208.
234. lin. 32. feq. ELISABETHA, lege CATHARINA. 234. lin. 32. feq. ELISABETHA, lege CATHARINA. post column. 294. sequitur 195. lege 295. 296. lin. ante notas 3. Trodesillas, lege Tordesillas. 300. cap. II. S. I. in marg. Tab. L. lege IL. 224. S. IX. in marg. 1565, lege 1568. 360. lin. 32. fapias, lege sepius. 374. in marg. Tab. L. LY. lege XLVII. 376. lin. 34. insmart, lege innuunt. 398. lin. 20. 1638. lege 1633. 408. in marg. Tab. LXXXII. lege LXXVII. 498. lin. 22. quintum locum, lege sextum. Ibid. lin. 24. Calendas Ianuarii, lege ultimo Sept. 503. S. VI. in marg. 1635. lege 1685. 517. lin. 13. die 21. Iun. lege 12. Ibid. lin. 4. ante finem 1635. 17. Sept. lege 1651. 518. lin. 6. abdutta, leg. obducta.
519. lin. 29. die 12. Aug. adde 1637.
548. Tab. VIII. fect. III. post r. Christina add. 2.
CAROLUS, natus 1603. 25. Maii post horam di-408. in marg. Tab. LXXXII. lege LXXVII. 411. lin. 2. Maria, lege Margaretha.

413. lin. 16. 100. lege uno. 474. lin. 34. xvi. Novembr. add. 1757.

23. Titulus column. Cap. II. lege IV.

52. lin. penult. vollavit, lege vallavit.

#### P. II.

54. in fine notæ a. Baroneo, lege Barones. 189. num. x1v. in marg. 1455. lege 1355.

midiam extinctus, Seccov. fepultus; ex quo e-

mendandi funt numeri fequentes: 2. 3. &c.

(27. Sept.



Lectus funebris Matthue Cef et Annie uxoris.



A.Amuletum.





Barimas aureus



C.Annulus . Ex Jepulcris Austriacis.



+> mus + are + hohe

\*\* and liphers punton







Sigilla Hohenbergenfium Comitum .

Alberti, et Burchardi,

I.





Insignia comitum de Haigerloch de Hohenberg











Ludovici IV.Imp. Gancellarii, postea Episcopi Herbipolensis x. 1348. xi







n. Auftr. T. IV. P.II.

Thurn Hear Lul



Sigilla Hohenbergenfium Comilum. Alberli prædicti,tanquam Epifcopi Frifingenfis.

Tab. IV.





Rudolphi lunioris





Hugonis. 1341.





Henrici , Fratn Alberti Ep. et Hugonis .



















Ichnographia templi.

- a. Locus tumuli.
- b. Sitrus monumenti. Margaritæ.



Mon. Auft. T. IV. P.II.

G. Nicolai fe





Mon. Aut. T.IV. P.II.

H.



Tab IX

TUMULUS UXORIS ET PROLIS RUDOLPHI I ROM. REGIS BASILEA.



WETTINGENSE MONUMENTUM ALBERTI I. IMP HONORIBUS POSITUM



SCHEMA MONUMENTI SEPULCRALIS EX MARMORE RUBRO ELEVATI QUOD EST TULLINA.
IN TEMPLO MONIALIUM ORD. S. DOMINICI.













Tumba BLANCA Philippi III. Regis Galliarum filia, ac prima uxoris Rudolphi Ducis, filii Alberti I Imp. apud P.P. S. Francisci Minorum Con ventualium Wienna Bustria, in veteri Tacrario fub Scala Sancta.



Sepulcrum ISABELLA, filiæ Iacobi II. Regis Arragonia, ac uxoris Friderici Pulchri Rom. Regis: in templo PP. S. Francisci Mi: norum Convent. Wienna.



Tchnographia templi.



Monunt. Auft. T.IV. P.II.























Epitaphium RVDOLPHI IV. Vindobonæ ad D. Stephanum .

POLOGIAN AND ANTIQUETOS

XQ B C PP X H V T I K L M N O. 

Charta cryptica eiusdem RVDOLPHI. XAH\*KITHP\*a. PIT. OUT. P\*FXATHP\*a.
almechtiger.got.und.gewaltiger.

t\*ad.u\*aoa.htanasoa.\*ul.aht\*Xt\*a herr. gesus.christus.ein.schepher.

Clavis cum ferme integro scripturce alphabeto.

XThisthotus A WIX a d 500 8



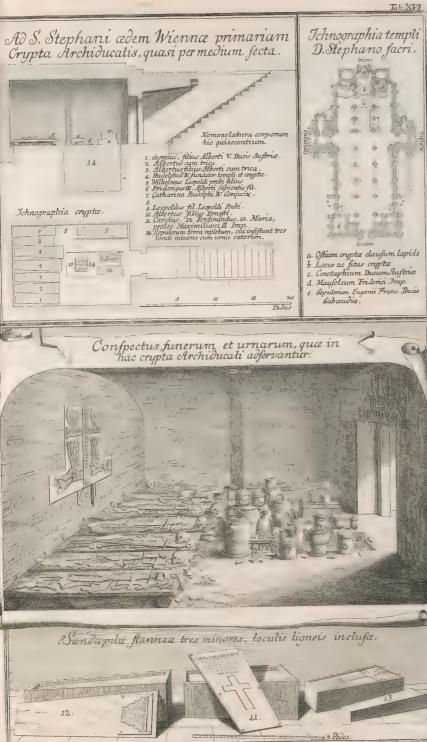







FUNCERA:
A. M. Magaraurik, Alb. E. rid.
B. Mandoph (Nath & March
C. Catharena, a., and tige
D. Alberta, N. A. B. 1988
E. Alberta, N. A. B. 1988
E. Alberta, N. A. B. 1988
E. Marcha, N. A. B. 1988
E. Marcha, N. A. B. 1988
E. Marcha, M. Carolina, M. Garolau, M. Garolau,

The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

g. Lepold Dropout. Fro, Idd. Ettaskets Wirth Carol.

The Proposition of the Company of the Compa







Mon Auft. T. IV. P. II. Salomon Hleiner delin et veri incidit. 1755.



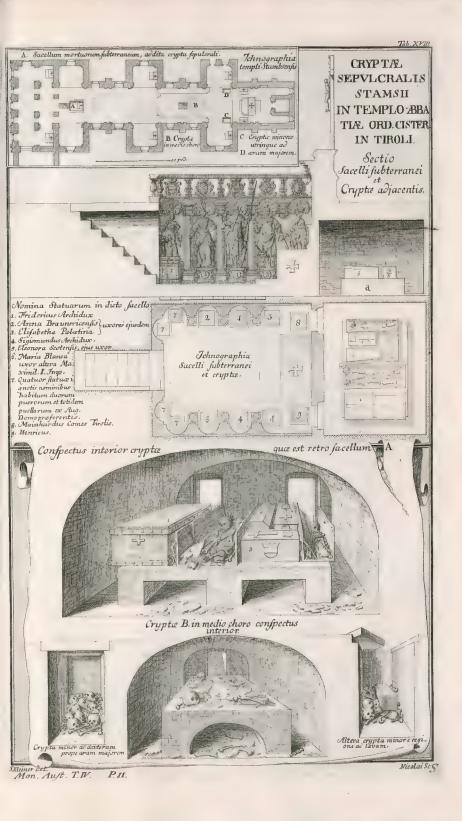





## QUO INTER CATERA PRINCIPUM FUNERA MARGARITÆ AUSTRIACÆ OSSA SUNT RECONDITA TUMULUS RAITENHASLACENSIS IN BAVARIA.

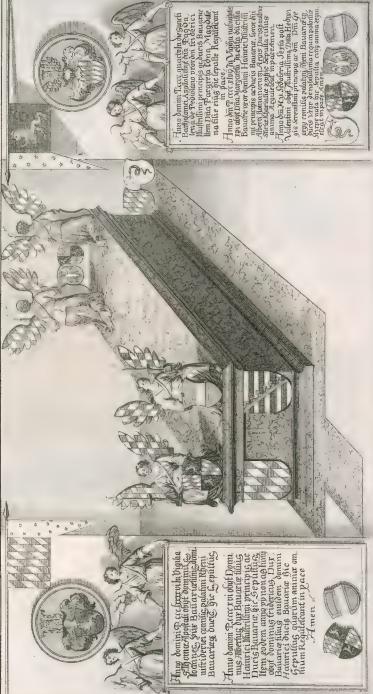

Robenfungl del. Mon. Auf. T. W. P.H.









## Lapis Sepulcra lis MECHTILDIS uxoris ALBERTI VI. Duas Auft. Tubinga in wirtemberg posities Tab.XXII



Monumi, Auf. T.IV. P. II.



Tab XXIII

INTESTINA CHANYT PRIDERICI HAC CESARIS YRNA ET COR QYDD SACRO PREPATIO. QVINQAGINYA ANNIS BHOMANÝ REXELACT ORBEM AUCUS UNO SEMBER TEMPORA PACIS AMANS.

VIXIT ANNIS SEPPTAGINTA OCTO MEMSEVRO DIEBNSU EXCESSIT HAMANIS ANNO SALVIIS MCCCCXCIII DIE VIGESIMA QARETA AVUVSTI.



4½ ped



CONSPECTVS MAVSOLEI FRIDERICI IMP. IN ECCLESIA METROPOLITANA AD S. STEPHANVM VINDOBONE.

1 Auf T. IV P. II



## OPERIMENTUM FRIDERICIANI MAUSOLEI, EFFIGIEM CÆSARIS CUM INSIGNIBVS EXHIBENS.

ORIENS.



FRIDIES

OCCIDENS.

6 Pedes Vien

on kleuared, Mon Augt TW . P. II.

SEPTENTRIO

Jeans Visola A



PLAGA MERIDIONALIS MAUSOLEI FRIDERICIANI.







Mon Aust. T. IV. P. II.



LATVS SEPTENTRIONALE EJVSDEM MAUSOLEI~



Mon Aug. T. W. P. II.



Sepulcra ELEONORE. Portugallensis, uxoris Friderici Imp. w trium probium, qua funt Acoffadii clustria in choro templi Ibbutia Ordinis Ciftercienfis.

A TOTAL SALVENDENCIA STANDARD STORY ON SILVENDENCIA STANDENCIA STA

PORTVOALENSE PENNERS ET FILLA REGIS

PORTVOALENS

Hon. Aut: T. W. P. II.

o pod





Mon. Aust. T. IV. P. II.

Altare majus; fub quo.
 Loculus funereus Casaris.
 Ara minores quatuor.

Locutus sub gradibus alta.



Sepulcrum Maximiliani I. Imp. Neostadii restitutum



Altitudo 2½ ped.



Mon Austr. Tw. P.1.

Tohann Hauf Sculped

Gg





## Ichnographia templi palatini ad SCrucem PP. Franciscanorum Oeniponti.

A Monumentum Meximiliani I.Mp. B. Statuæ ex ere orronario VII. pe des altæ. C. Homfur að D. Beate Virginis Sacellum, quæl tapellam Argenteam vulgo dicunt E. Sepulenum Philippina F. Þorðinandi II. Archiducis constaphina



## Nomenclatura statuarum

- a. Carolus Dux Burgundia. i. Gotto fredus a Bouillon. r. Clodomeus Rex Francia. y. Sigismundus Archidux b. Philippus Valejius D. Burg. k. Albertus I. Casar.
  c. Johana Rogina Indiptibi fp Riol. Indericus Archidus. s. Rudolphus I. Cafar.
  d. Terdinandus Rex Cutholius. m. Leopoldus Archidus. t. Albertus Archidus. a. Mayarita Maximiliani fil
  e. Cunquidis Friderici Micofilia. n.
  f. Mayarita Maultafch. c. v. Ernetus forcus Archidus.
  When Mayarita Maultafch. c. v. Tundostus fundamental Machine.

- 9. Maria, Maximili las Conjprima p. Tridericus Casfar. h. Elifab, Alberti II des Conjunx g. Albertus V. Casfar II.

- w. Theobertus Comes Habsburgi x. Artus Rex Anglia.
- z. Blanca Maria, Maxim I focunda
- Conjune.

  6. Maryarita Naximiliani filia

  6. Cimburgis, Ernarti ferrei
  Conjunx.





TVSO AD GUYNEGATAM GALLORV. QVI EX TRIGINTA AVILLIBVS HOMNVALCONSTABAT. EXFRETE V. MAGNA PARS HANNONLE, VNACVAM IMPERIALI 2 VRBE. CAMERACO, RECEPTA.





ATREBATYM ARTESIÆ METROPOLIS, OMÆANTEA GALLOR ARMIS CESSERAT, EGREGIO STRATNGENATE PER NOCTVRNAS INSIDIAS DE. CEPTIS HOSTIN MENSTODIIS, 3 IN POTESTATEM REDACTA.



VIVENTE ADHYC PATRE FRIDE: III IMP, A SACRI RO. IAP. E.LEC. TORIBVS IN REGEM RO. VNANIMITER ELECTVS, ACPAYLO POST AQVISGRANI, ADMIBITIS RITE COREMONIS; CORONATVS.





INCTIS CVM PATRATLE, SIGISMO O ARM'S ROU (#. TV2) OP-PIDVM EXPUGNATUM, ACV "NETOIR COLLE VNACY 'V DVCE. ROBERTO SANSEVERINO, ADSVICUM CALLANUM DEL EUM.



VNIVERSA INFERIORIS AVSTRUPLE OVINCIA, QVE V NACŪ M ETROPOLIĀTINA, IN POTESTA LEM M A HEV. COM NUNCLITI HVNGARU REGIS DEVENERAT, INTRA TRIVIM, 6 M PENSIAM, SPACIAM, BECUPERATA





ALBAREGALIS VEBS NOBILIS<sup>M</sup> INOVA REGES HANGARLE, ETINAVAV. RABI, ETIS PELLAT SOLEBANT VALIDO ENERCITA CIACTA ET EXPAGNAVA, INGENSO, VAIMERSO, ILLI REGNO TERAOR ILLATAS.



TACTA CVM CAROLOWIII GALLORYM REGE PACE, MARGARITHA FILLA VNA CVM OPVLENTESSIMIS BYRGAND ACARTESIE. CO. MUTATIBUS, ANTE ID TEMPUS & A LVD. XI. OCCUPATIS, RECEPTA





TVRCARVM INGENS MULTITYDO QUE IN CROATIA ET SCLAVON. CVNCTA LERRO EL IGNE VASTAVERA, NODAS APSIVS AVSPICIIS, AC ALIORUM OPE NE QVICQVAJI IMPLORATA, INDE ELECTA.



FOEDVS CVM ALEX VIPONT MAN SENATV VENETO ACLVD STORTIA ICTVM OVO MEDINTE CAROLAS VI GALLOB REX REGISSAM NESPOLI TANVM A SE SVBIVGATVM, DESERJERE, AC DOMV M REDDIRE CONCUSS.



Mon. Aust 11 111



(

DYCTA IN MATRIMONIV BLANCA MARIA, PRINCIPIS MEDIOLANI FILLIA, RECEPTOQ, A LMOO SFORTIA FIDELIN RAMILYTO, DYCAYYS MEDI-OLANI AD OBEDIENTIAM IMPERII SINE SANGATNE REDVCTYS.



CONCILIATIS INTER FILIUM SAVMPHILIPP. AC INCLYTOR, REGVM FER. DINANDI ET ELISABETHÆ FILIAM IOANNAM, NYPTIIS, AD AMPLISS HISPANLE, REGNOR, SYCCESSIONEAU, ADITYS POSTERIS IPSINS APERTYS.





BOHEMI QVI SORORIVM IPSIVS ALBERTYM BAVARI E DVCEM, MERCE. DE CONDVCTI, OPPA ONATYM ADVENERANT, MEMORABILI PRÆLIO PROPE VRBEM RATISBONAM PLYRIMIS ILLOB IN ERFECTIS, SVPERATI



Kvffstainio ac Geroltzecko mvnitissimis arcibvs expvg. natis, septem insignes Prafectvræ, ditioni Avstriacæ pa rtim adiectæ, partim qvasi, postliminio qvoda restitvtæ.





Arnhemio qvod primarivm Geldriæ oppidvm est, capto, Ca rolo Dvoi Geldriæ, qvi Gallorvm partes secutvs,bebvsin infe riori Germ novandis semper<sub>is</sub>stydverat, pax sypplici data.



PÉRCYSSO CYMÍVLIO Í PONT MAX AC HISPA-ET GALL REGIBYS FOE. DERE, VENETII TOTA PROPEMODÝ CONTINENTI, QVAM IN ÍTALIA POSSE. DEBANT, DEPVLSI, ETAD SYMMAM RERYM DESPÉRATIONEM ADACTI.





Insignes Venetor urbes. Patavivm Vicentia, vnacvm mag. na foriľvlii parte, in potentatem redactæ. Bri xia vero avxiliaribvs Gallorvm armis expvgnata.



ŠOCIETATE CVM IVLIO PONT ET PAGIS HELVETIORV CONTRACTA GALLI PENTIVS ITALIA EIECTI, MAXIMIL QUISFORTIA TOTIAM ANNIS EXVI., PATERNO INSVBRIÆ. PRINCIPATV RESTITVTVS.





TYNCTIS CYMHENRICO VIII. ANGLOB REGE VIRIBVS ITERVM AD 71C7M G77NEGATAM, LOC7M ÁNTIQYA ČÆS. VICTORIA FATALEM INSIGNI PRÆLIO RROGLIGATYS GALLOB EXERCITYS.



TERROWANA MORINOR, EXCISA, TORNACYM VERO PRISCA BELLI, COSI AC FORTISSIMI NERVIONYM POPVLI GLORIA, INSIGNIS CI VITAS POST LEVEM OPPVGNATIONEM IN FIDEM ACCEPTA.





CONVENTY CVM HVNGARIÆ, AC POLONLÆ, REGIBVS VIENÆ, HA-BITO, CONTRACTIS Ø, HINC INDE MATRIMONIIS, NEPOTIBVS IPSIVS VIA ACQVIRENDIS AMPLISS, HVNGARIÆ, AC BOHE, REGNIS, STRATA.















MAXIMIL.I.Imp. uxorus pruma. Mayfoleum MARIA Burgundica



Mon. Auftr. T.W. P.II

Soham Baplist Haus Soulport

N. Y



Tumulus Francisci filii Maximiliani I. Imp.



Loculus Catharinas Filia Ferdinandi I. Imp. ad S'Florianum in Austria



Resonstanded detineavit, Morr. Aust. T. IV. P. II. Rugendar Sculp







Maufoleum marmoreum MARGARITE Auftriacæ, Maximiliani I. Imperatoris filiæ, quod eft in templo Brovano, prope mænia Burgi Segu -Sianorum oppidi.



Monumentum ISABELLA: PHILIPPI Pulchri R. Hifp filia.









Naufole: PHILIPII et 10ANÆ Hip. Regg. Facies Orientalis.



D da



Maybler, PHILIPPI I.et 10ANNA Hip. Regg.



1 d.

D dd.



May olei PHILIPI I. et 104NNÆ Hijo. Regg.



Non. Auftr. T. IV. P. I.

Dil.



Mayfelei PHILIPPI I. et 101WA Hilp. Regg.



o Mon. o Aug. T. W. P. I.

lpsit

D.dd. \*\*\*.







ypta fepulcralis, Pantheon dicta, in Escuriali, ab ara ad portam usque, quasi per medium fecta. Tab.L.I.



Ichnographiæ pars dimi.

dia cum lithoftroto.



linearit et wrinfallpfit Salomon Kleiner, Ele torne Novent Archit Aul. Mon Auft. T. W. P.H.



Sectio ejusdem crypta, qua parte ara conspicitur.



Ichnographiæ pars

altera, fuperne defumpte



G,99





Mon Auftr. T. IV. P.II.







Cenotaphium Andrew ab Austria S.R.E. Cardinalis.













Facies Orientalis.



Facies Occidentalis.





Tab. LIX.

Facies Meridionalis, versus sacellum fidelium Defunctorum.



Facies Septentrionalis, versus sacellum St. Sigismundi.



1 4 Ulna Prag.

at. Reiner Jecu

Nnn













Monumentum marmoreum PHILIPPINA uxonis Fervinandi elrefiiducis elustria; quod est in Sacello, ut vo. FERDINANDVS DEI GRATTA CHARISSIME, FIERI CVRA ARCHIDVX ANSTRIÆ DVX
BVRGVNDFÆ, COMES TIRO
LIS PHILIPPINÆ, CONIVGI VIT. OBILT XXIIII.MENSIS APRIL'IS ANNO SALV'ITS'

Mon. Auge. T.W. P. H.



## Monumenta Caroli Marggravii Bvrgoviæ.

Tabula, effigiem defuncti Caroli exhibens,ex ædibus Jenatus Yberlingani.



DISTUNCT ME MORS HINC VISCERA IN URBE RELIGIT HAC GINZBURGUM AST RELIQUUM CORPUS HARRER SUTAS HELIS TU ZELLIM IMITARE MELM, CRLUMQUE DELIQUE, QUAZO, SINT MERCES UT MEA, FUNDE, PRECES. SUM SIPORTE ROLLAS DE BURGAY MARCHÍO DICTYS

CAROLUS PERDINANDI FILIVS AUSTRIACI

GINZBURGUM AST RELIQUUM CORPUS HABRES SCÍAS

ECCE TRIFINC, CONTRA HOSTES RELIGIONIS ANTEX.

HELIS TU ZELLUM INTIPARE MEMO, CALLAMQUE DEN SQU

TRES ATQUE. ANIMOS IUNGERE DUM STUDUI

ANNO CHRISTANO DE DE XMIL ADMENS VARO BUR, LE NEVELLOMNINAS, SORU, HE VRERLINGE PYSSIBUS PRINCESS PUSSIBUS

ANNO CHRISTANO DE DE XMIL ADMENS VARO BURGAS ANTENS.

ANTEN SANTUNINA.

Lapides seputorales Gunzburgi in tempto Patrum Capicinorum.













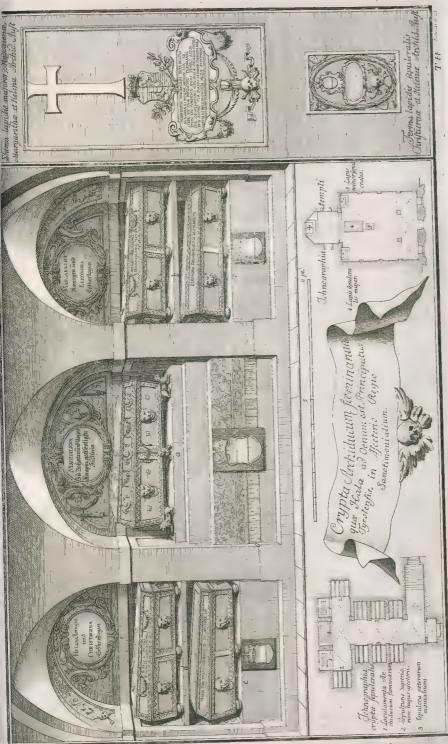

mon klient 34 Mone Aust. T. W. . P. II.





Mon Auf. T. IV PH.



Monumentum marmoreum Ernesti, filii Maximil. II. Imp. Brucellis.



Mon. Aust. T. IV. P. II.

Xxx





Sche matismus sepulcu
ELISABETHA, fileMaximiliamili.hap,
et Caroli IX. Regis Gultia uxoris
it emple Regii usceterii 50 S. Clarae Nichae Regi
it emple Regii usceterii 50 S. Clarae Nichae Regi
it emple Regii usceterii 50 S. Clarae Nichae na avena
a sema lipuli spulcali viginylum b. Trangiqui giji promisau continuntum
a sema lipuli c. cira ribira, qua Regiuu giji promisau continuntum
seman continuntum

Ichnographia
tempti

Loeus femlori et lapidis
lammate fignati



Marmora minoris forma posita memoria defunctorum, quorum funera inhoc templonon fepulta, fed adfervata quondam (see 1900) fuere.







Numus Clifabethæ Francorum Reginæ. Cufus an 1582, die 5 Martij. Cum Jundamentum, Templi Regalis Monafterij Ordinis S. Claræ. Vindobonæ poneretur



ELISABETHA

RECHNA DIVIMAX

IMILIANI LE ROMEMP

AVG-ARCHEDV-AVSTR:

FILLA-DIVI-CAROLI-IX

VALES II-FRAN CORRE
GIS-CHRISTIANISSIMI

DERELICTA-VI D

VA-PIE-DE DICA

RI-FE C IT-











Oftum monumenti opertum marmore,



## ICONISMVS CRYPTAE SEPVLCRALIS ARCHIDVCVM AVSTRIAE SVB TEMPLO P.P. CAPVCINORVM WIENNAE.

Tab. LXX







16. D. O. M. S

MONVMENTVM SERENISSIMÆ AVGVSTISS. IMPERATRICIS ÅNNÆ PIÆ CONIVGIS AVGVSTISS. IMPER. MATTHIÆ REGINÆ HVNGARIÆ ET BOHEMIÆ ARCHIDVCIS AVSTRIÆ ETC.

PIE DEFVNCTÆVITA ET IMPERIO DIE XV MENSIS DECEMBRIS ANNO DÑI M.DC.XVIII.





Mon. Auft. T. IV. P. I.

B 6 66, & Kleiner on it, il















Mon. Auft. T.IV. P. I.

A Sal Klemes sel et Cece.





Mon Auft. T. IV. P.I.

D ddd







IN HAC VRNA CLAVDITVR
MAGNA MVNDI SPES
CAR OLVS I OSEPHVS
ARCHIDVX AVSTRIA:
FE RDIKANDI III. CASARIS
ET LEOPOLDINA, MYRSTR FILAV
NATVS VERNA, MOCKLIX, AMANTI
DENATVS LINZI MDCLIV-ALMANI
HMATVS VERNA, EDEMANO, FERRAR
CVNS ANDIR, QUS QUS ES BENE, FRECARE.



Mon. Aut.T.W. P. I.









## TERESIA MARTAJOSEPHA ARCHIDVX AVSTRIASE. NATA SEXTO CALENDAS APRILIS ANNO M. D. C. L. II.

DENATA DECIMO
SEPTIMO CUENÇAS
SEPTIMO CUENÇAS
AVONSTI ANNO MDECHI
FE REINANDI III
MPERATORIS AVONSTI
EX
MARIA ELEONORA
MANTAR INC. PRINCIPIS
CAROLI FILIA,





Mon. Aust. T.IV. P. I.



Mon. Aust. T. W. P. 1.



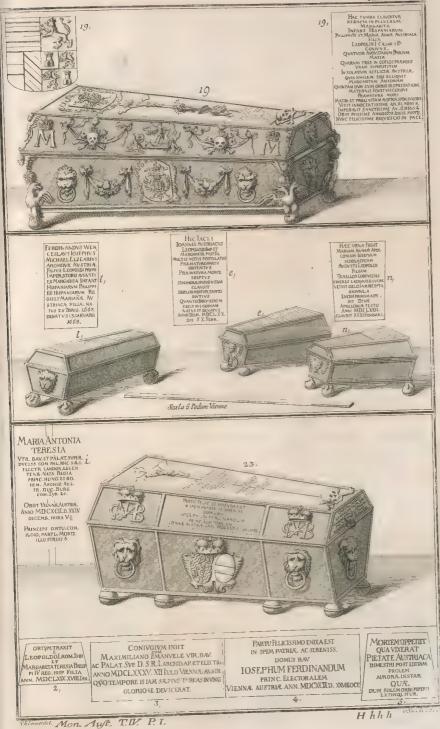





Ichnographia templi PP. Domi meanorum Vierma, in quo introcuntibus ad dexteram corpus Aaudia Felicitatis tumulatum.



 Offium monumenti marmoreum liteus er roße ex orichalco ornatum, quo revoluto defenfus ad cryptam fepulcralem patet.

2 Marmor sepulcri cum scuto et perigraphe ex metallo.

MONVMENTVM
PIISSIMEVITA FVNCTE.
CLAVDIÆ FELICIS
AVGVSTISS: ROM: IMPERATRICIS.
GERM-HVNG: BOHEM: REGINÆ.
ARCHIDVCISSÆ AVSTRIÆ
NATÆ OENIPONTI. XXXMAY
MDCLIII.









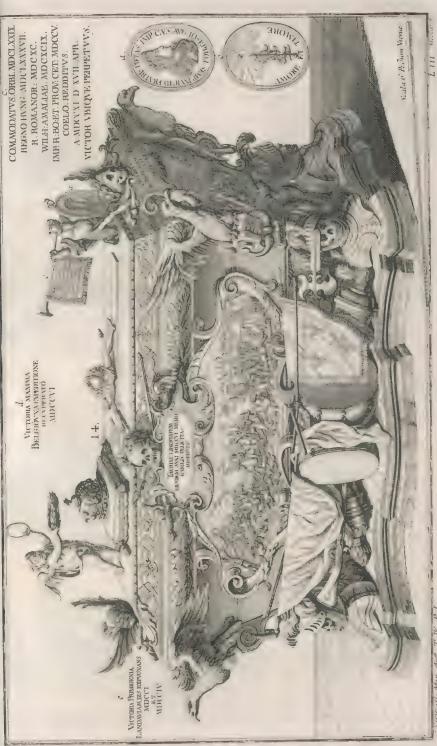

100 . 61. Mon. Auft. T. W. P. I









Sal. Kleiner delin et feulpfit Mon. Auft. T. IV. P. I.



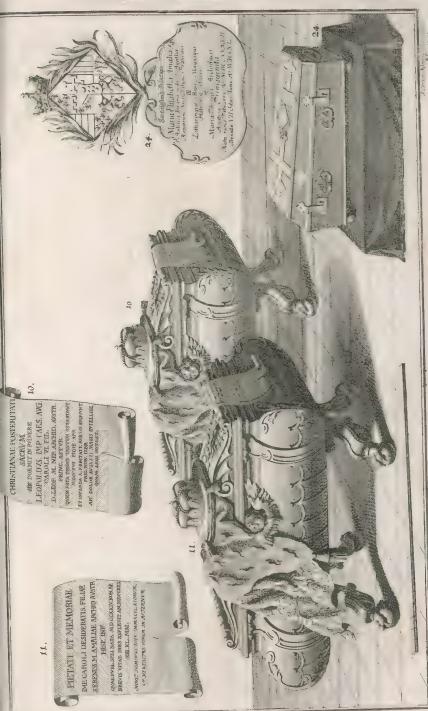

Mon. Ayl. T. W. P. I.





Mon. Auft. T. W P. II





Mon. Auft. T. IV. P. II.

Pr pp







Mon. Auft. T. IV. P. II.

Q9 99





SANDAPILAE STANNEAE CAROLI VI. CAES. ET ELISABETHAE CHRIST, AVGG.



Mon. Aufr. T.N. P II.



MONVMENTI SEPVLCRALIS FRANCISCI ET MAR THERESIAE AVGG. APVD P.P. CAPVCCINOS IN VRBE VIENNENS. PARS ORIENTALIS.



wer Belan etaeri inesfa. 1809. Mon Auft. TIV. P. II.











Mon. Aufm. T.W. P. II.

Salomon Kleiner dolin. et Scutpst. CIDIOCCLX.



CRALIS FRANCISCI ET M. THERESIAE AVGC. PARS MERIDIONALIS.

Mon Aufer T. W. P. II.

reals white and cuffe in Vinde wie

Xxxx.





Mon. Austr. T.IV. P. II.



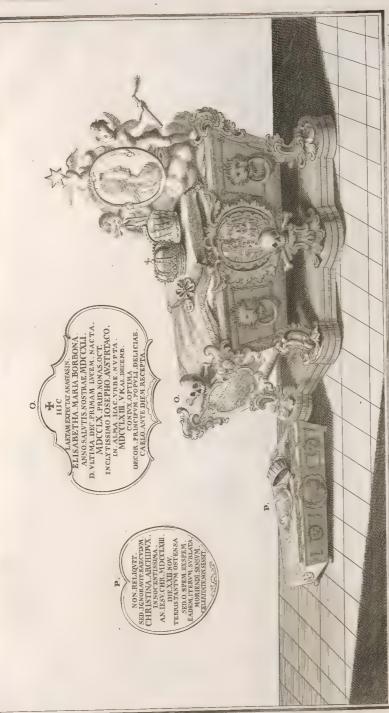

Mon Aufor T.W. P. H.

Johann Buy Hang Stulpert







Monum. Mylb. T. IV. P.



Mon. Aufer T. IV. P. II.

Aan nn





Mon. Austr. T. IV. P. I.

B 66 66.





Tacies monumenti Jepulcralis CAROLI ARCHIDVCIS in templo Seccaviensi, qua parte altare majus respicit.



## Mausoleum Archiducum Austria, quod est Seccavii in Styria Superiore.



Ichnographia monumerili.

a.Conspettus mausolei in templo versus altare majus.

b. Aditus ad mo
c.Mausoleum quod crypta d.incumbit.

e.Monumentum marmoreum.

g. Lapis sepulcralis, sub quo scala h. qua dueit ad cryptam d. b. Aditus ad monumentum.



Ichnographia cryptæ.

- Funera hic condita.

  a. Carolus Archidus
  b. Macumitanus Errefis.
  c. Gregoriana.
  d. Clifabetha.
  f. Ferbinandus f. Caroli
  g. Carolus f. giudem.
  h. Christina d.
  i. Carolus f. Terbinand.

Mon. Aufr. T. W. P. H.

30 Ted Ddd de

















Mon. Liufter. T. IV. P. II.

C-9999.









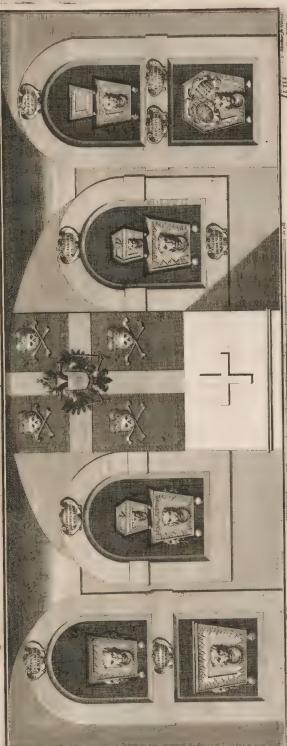

or defendant Mon. Aufer. T. W. P. U.





Facies mientalis. Maufoleum
crypta fepulcralis
FERDINANDI II IMP.
gracii prope Collegium
Soc Tefu.

是创心

Confpectus exterior lateralis.



Sectio quasi per medium a tempo a, sacello set Cryptag.









29 Orgyiar.



## Cryptæ Cæfareæ Ferdinandi II.





Meridies.

Ion. Austr.T. IV. P.II.

LI III.



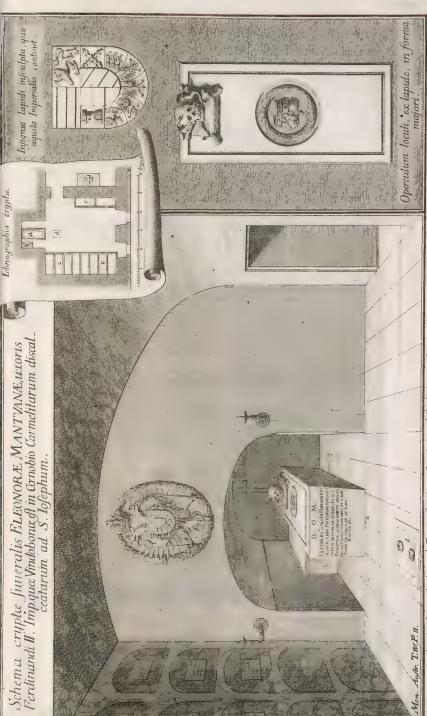

d. Reconditorium incerum ac ossum. Min mmm. or od. x se 5 Tumulus Infantis ex Serents, furpe Lotharingica.



## Crypta nova PRINCIPUM AUSTR in Monast S.BLASII. Tabel.



on . Auftr. T.IV. P. II.

Johann Baptest Hasy' Scurpet

D

Nnnnn





Compose of dessure par Michel Danard Mon. Auftr, T.W. P. II.















Facies interna Domus Lauretana, quasi per medium fecta, cum eiusdem Ichnographia, uti hac in templo Pa, lutino RR. Putrum Ord. S. Augustini Difcalceatorum Wenna vifitur, ubi Augu, ftorum Archiducum corba reconduntur.

- a Murus interior Domus Lauretana. L'Exerior murus pro decore et confervatione facelli exfructus.
- c. Aditus. dAra.

d.Ara.

e. Caminus, cui Deipane Virginis imago infistit;
f. Cripta in qua corda Augustorum quesfeurt.
g. Introitus ad pradictam Criptam, ut plurimum ocolujus.
h. Alcenjus.
i. Repositorium feu vafarium, opera architectonica, qua lamina
argentea obducta est, clausum.

Cordium Augustorum urnis argenteis inauratis inc re conditorum.

Terdinandi N. Reg. Rom. ± 1654. Leopoldi Guil AA ± 1662. Leopoldi (rust.M.tro62.) Maryaretha hisp.Inf.t 1678. Elemore Lon Ferd.M.tro86. Maria Anta Elliant 1692. Maria Pierefia M.M.tro86. Maria Hofepha Archidattiva. Leopoldi I.Impt iros. Cor et lingua Fofephithystan









Thecœ cordium Ferdin II. Eleon uxoris Urnæ extorum et cordis quæ 1740 in cryp-et Ferdi III Impp Græcii ad S.Claram . tam að S.Stephanı fanum funt repositæ.





Mon. Auft. T. IV. P.II.

Titt.



Repositionium condis MARGARITHE. MAXIMILLANII. Imp. filice. BRUGIS FLANDRORUM

















